

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

101.0.5.





| • |  |     |   |
|---|--|-----|---|
|   |  |     |   |
|   |  | •   |   |
|   |  |     |   |
|   |  |     |   |
|   |  | . • |   |
|   |  |     |   |
| • |  |     | • |
|   |  |     |   |
|   |  |     |   |

# DIVINA COMMEDIA

DI

# DANTE ALIGHIERI

COL COMENTO

DIG. BIAGIOLI

SECONDA EDIZIONE DELLA BIBLIOTECA SCELTA

VOLUME SECONDO

MILANO

PER GIOVANNI SILVESTRI

M. DCCC. XXIX.

. • • •

### AI PRESENTI E AGLI AVVENIRE

A gloria d'Italia e del massimo Poeta, siccome a dimostrazione dell'amilissima e profondissima gratitudine dell'animo mio, fo manifesto che, a riguardo della presente mia fatica, la real munificenza del sapientissimo Re nostro, Luigi XVIII. patrocinatore gloriosissimo d'ogni scienza e arte, le quali tutte onora, m'ha gratificato di seimila franchi; grande aiuto per sè, e più ancora per essermi sì opportuno sopraggiunto; del quale beneficio, non sapendo nè potendo altrimenti, mi ingegnerò di adebitarmi in parte colla novella mia patria, donandole quanto prima per me si potrà il nuovo Vocabolario italiano a uso dei Francesi, da me già promessole; nella quale opera. necessaria cotanto, pongo adesso tutto il mio poco ingegno, tutto lo studio e la diligenza.

## AVVERTIMENTO

FRA i preziosi manoscritti, i quali arricchiscono la bellissima libreria dell'eruditissimo signor cavaliere Stuard, ambasciatore di S. M. Britannica in Francia, ve n'ha uno di Dante, segnato del 1300, il quale dal cortese animo di Sua Eccellenza graziosamente esibitomi a maggior illustrazione del testo nostro, n'ho cavato più e più varianti, le quali, lasciando quelle senza novero di che altri per avventura avrebbe fatto gran romore, da me trascritte nei luoghi opportuni, aggiunger debbono al presente lavoro non lieve pregio e splendore. Perch'io, con ogni altro Italiano, e letterato di qualsivoglia paese, mi confesso di tanto insigne favore conoscente in perpetuo alla gentilezza e bontà di si valente e generoso siguore.

## ALTRO AVVERTIMENTO

Ammonito dal Monti, prima gloria d'Italia nel presente tempo, e primo alunno del Poeta nostro, d'essermi comportato troppo aspramente con Lombardi comentatore di Dante, a dimostrare con quanto affetto e riconoscenza io riceva i consigli di tanto uomo, quanto ogni suo detto mi sia caro cenno d'amore, e com'io desideri di ammendar me stesso, dichiaro che, se potessi far tornare indietro quello ch'è fatto, lo farei di buona voglia, (e se n'avvedranno i lettori nell'ultima rimanente Canzone) bench' io sia persuaso di non meritare altra riprensione che quella di non aver saputo temperare il giusto mio sdegno, accesomi in petto, non tanto dalla vista del male presente che ha fatto il Lombardi, quanto dalla tema di futuro e maggiore, e hanno pur troppo mostrato i fatti che non era irragionevole la mia temenza: tanto si lascia l'uomo al disio di nevità trasportare! Se trovasi nell'autorevole testo degli accademici nulla nulla da mutare, s'uniscano, e s'adoprino a ciò tutti i dotti e sapienti dell'Italia, e, capitanati dal nostro Monti (1), deliberino unanimamente; e siano poi le loro deliberazioni i riguardi che più non osi alcun presuntuoso oltrepassare.

<sup>(1)</sup> Lasciando stare il Poeta, veggasi nella novella sua opera, intitolata: Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca, con quanta ragione io m'induca a proporre il Monti capo e signore della gloriosa impresa che si dice.

# AL LETTORE

O frate, issa vegg'io, diss'egli, il nodo Che 'l Notaio e Guittone e me ritenne Di qua dal dolce stil nuovo ch'io odo. Punc. xxiv.

S'è proposto, come già s'è detto, il divin Poeta, nel menarci per l'infernale ambascia, dimostrarne il mal fine a che mena l'uomo l'errore (nè poteva per altra miglior via all'attento suo pervenire (t), e però, siccome il luogo Che'l mal dell'universo tutto insacca, orribili sono state le immagini, tetri i colori, fiere le tinte, aspri gli atti, acerbi i volti, paurosi gli aspetti (2), fréquentissime le morali strette (3), continuo il raccapriccio (4), lo spavento (5), la morte (6), e, se rivolgi un

(1) Ond' io per lo tuo me' penso e discerno
Che tu mi segui, ed io sarò tua guida,
E trarrotti di qui per luogo eterno,
Ov'udirai le disperate strida, ecc. Inr., 1.

(2) E vidivi entro terribile stipa

Di serpenti, e di si diversa mena, Che la memoria il sangue ancor mi scipa. xxiv.

(3) La molta gente e le diverse piaghe Avean le luci mie si innebriate,

Che dello stare a piangere eran vaghe. xxix.

(4) Qual è colui ch'ha sì presso 'l riprezzo

Della quartana, ch'ha già l'unghia smorte,

E triema tutto, pur guardando il rezzo,

Tal divenn'io alle parole porte.

(5) Allor temetti più che mai la morte, E non v'era mestier più che la dotta, S' i' non avessi visto le ritorte. xxxx.

(6) Com' i' divenni allor gelato e fioco Nol dimandar, lettor, ch' i' non le scrive, Però ch'ogni parlar sarebbe poco. tratto l'anima mal sicura ancora a quel forte passo (1), ti senti da subito e nuovo ribrezzo soprapprendere (2); ti si gela il sangue in ogni vena, e rifugge indietro sbigottito il pensiero, non ti potendo pur figurare come taute e sì fatte cose abbia potuto l'intelletto e 'l sermone umano comprendere (3); miracoloso effetto dell'onnipossente ingegno di questo Poeta, che può tanto in sì breve spazio racchiudere, ed opprimerti sotto il peso che t'impone, e darti lena e vigore a sostenerlo.

Una nuova scena, anzi un nuovo universo ti si apre dinanzi, e pur tale che, quantunque disformi per gli effetti, hanno i movimenti dell'anima a essere eguali per la forza, o maggiori ai provati sin ora. Dalle sozze e amare tenebre, che abbuiano l'infernal tomba (4), ti mena al dolce sereno che del celeste lume s'allieta (5); dai feroci lamenti, dalle parole da rabbioso dolore saettate (6), dalle orrende bestemmie nella pro-

I' non mori', e non rimasi vivo; Pensa oramai per te, s' hai fior d'ingegno, Qual io divenni d'uno e d'altro privo.

Inf., XXXIV.

(1) E come quei che con lena affannata, Uscito fuor del pelago alla riva, Si volge all'acqua perigliosa, e guata...

(2) . . . . . . . . . . . . ; onde mi vien riprezzo,

E verrà sempre de gelati guazzi. xxx...

(3) Ogni lingua per certo verria meno, Per lo nostro sermone e per la mente Ch' hanno a tanto comprender poco seno.

(4) ... per l'aer senza stelle.
... in quell'aria senza tempo tinta.

(5) Nell'äer dolce che dal sol s'allegra.

xxviii.

(6) Diverse lingue, orribili favelle,
Parole di dolore, accenti d'ira,
Voci alte e fioche, e suon di man con elle,

fonda notte risonanti (1), alle pietose lagrime (2), alle devote lodi (3), al cantare e piangere, che doglia e diletto insieme partorisce (4); dall'orrenda vista dei demoni (5), e delle anime in peccato tinte (6), a quella gioconda dei ministri e messaggieri del cielo (7), e degli eletti di Dio (8); dai supplizi, da eterna disperazione resi più aspri e forti (9), alle pene che giustizia e speranza fan men dure (10), anzi dolci e care (11).

Volgi adunque, o lettore, volgi il visò col Poeta al soave azzurro, che il sereno aspetto

Facevano un tumulto il qual a'aggira Sempre 'n quell'aria senza tempo tinta, Come la rena quando 'l turbo spira. Inp., iii. (1) Quivi le strida, il compianto e 'l lamento, Bestemmian quivi la virtù divina. (2) Ed io attento all'ombre che sentia Pietosamente piangere e lagnarsi. Puac., xx (3) Però sentisti 'l tremuoto, e li pii Spiriti per lo monte render lode A quel signor che tosto su gl' invii. XXI. (4) Ed ecco piangere e cantar s'udie . . . . . . . . per modo Tal, che diletto e doglia parturie. XXIII. (5) Noi andavám con li dieci dimoni; Ah fiera compagnia! ibf., XXII. (6) . . . . . . . . . giù s'abbuia L'ombra di fuor come la mente è trista. PARAD., IX. (7) Da poppa stava 'l celestial nocchiero, Purg., It. Tal che parea beato per iscritto. (8) O ben finiti, o già spiriti eletti. (9) Lasciate ogni speranza, voi che intrate. Isr., ut. (10) O eletti di Dio, gli cui soffriri E giustizia e speranza fan men duri. Purc., xix. (11) A ber lo dolce assenzio de' martíri.

dell'aere purissimo ti dispiega (1); mira fiammeggiare per l'oriente, d'infinito riso ssavillante, la bella stella confortatrice d'amore (2); vedi il nuovo raggio biancheggiare su le lontane onde del mare da piacevol aura lievemente combattute (3), e, rullegrato da sì dilettevole vista, apri la mente alle nuove e indicibili delizie, con le quali il potentissimo aggiratore d'ognuno che l'ode, ricercando ogni men noto accesso, e nelle parti più intime del cuore penetrando, com' ha saputo fin ora balzarti a voglia sua d'uno in altro fra i tumulti più impetuosi dell'agitato pensiero, e sar guerra a tutti gli affetti, e darti vita e morte a un tempo, saprà non meno adesso, pur fra le pressure della divina vendetta, stillarti dentro una sì dolce soavità e una sì soave dolcezza, che farai di te maraviglia come possa la mente cotanto diletto sostenere (4). O possanza inaudita d'ingegno veramente divino! Spirato da novello e potentissimo entusiasmo (5),

(1) Dolce color d'oriental zaffiro, Che s'accoglieva nel sereno aspetto Dell'aer puro infino al primo giro,

Agli occhi miei ricominciò diletto. Purc., 1.

(2) Lo bel pianeta ch'ad amar conforta. Faceva tutto rider l'oriente,

Velando i pesci ch'erano in sua scorta. ivi

(3) L'alba vinceva l'òra mattutina
Che fuggia 'nnanzi, sì che di lontano
Conobbi di tremolar della marina.

(4) Per tanti rivi s'empie d'allegrezza La mente mia, che di sè fa letizia Perchè può sostener che non si spezza.

PARAD., XVI.

ivi

(5) Ma qui la morta poesia risurga,
O sante Muse, poichè vostro sono,
E qui Calliopea alquanto surga,
Seguitando 'l mio canto con quel suono,
Di cui le piche misere sentiro
Lo colpo tal, che disperàr perdono. Perc., 1.

ivi.

XII.

par che tutta dispieghi ora la forza dell'ingegno e dell'arte. Quindi, quasi torrente ch'alta vena preme, veggonsi surgere le dilettose fantasie (1), gli affetti nuovi (2), le forti commozioni (3), gl'impetuosi movimenti (4), gli assalti d'amore (5); diletto, maraviglia, angoscia, e pena a un tempo (6); ritratti di natura (7), descrizioni locali pellegrine affatto (8); quindi i robusti tratti di

(1) Non avea pur natura ivi dipinto,

Ma di soavità di mille odori

Vi facea un incognito indistinto. Purg., vil.

(2) Era già l'ora che volge 'l disio

A' naviganti, e 'ntenerisce 'l cuore, Lo di ch' han detto ai dolci amici, A Dio;

E che lo nuovo peregrin d'amore Punge, se ode squilla di lontano,

Che paia 'l giorno pianger che si muore. vill.

(3) Quant' io senti', come cosa che cada, Tremar lo monte; onde mi prese un gelo, Qual prender suol colui ch'a morte vada. xx.

(4) Ahi serva Italia, di dolore ostello, Nave senza nocchiero in gran tempesta, Non donna di province, ma bordello, ecc. vi.

(5) E lo spirito mio, che già cotanto

Tempo era stato ch'alla sua presenza,

Non era di stupor, tremando, assranto,
Senza degli occhi aver più conoscenza,

Per occulta virtù che da lei mosse, D'antico amor senti' la gran potenza. xxx.

(6) Volsimi alla sinistra col rispitto
Col quale il fantolin corre alla mamma,
Quando ha paura o quando egli è afflitto,
Per dicere a Virgilio; Men che dramma
Di sangue m'è rimasa che non tremi,
Conosco i segni dell'antica fiamma.

(7) Morti li morti, e i vivi parén vivi.

(8) Noi salavam per una pietra fessa, Che si moveva d'una e d'altra parte, Sì come l'onda che fugge e s'appressa.

| ardite pe | nnellate (   | (1), g   | li altissin | ni voli (2 | ) , le |
|-----------|--------------|----------|-------------|------------|--------|
| protonde  | dollripe (   | 3). i r  | animenti -  | e le estes | 1/1/   |
| sabiebza  | inarri vabil | le (5).  | moralità    | (6) date   | : /_\  |
| sentenze  | (8), fiori   | e frutti | d'eterna    | primavera  | ı (g), |

(1) Giusto giudicio dalle stelle caggia
Sovra 'l tuo sangue, e sia nuovo e aperto,
Tal che 'l suo successor temenza n'aggia.
Purg., vi.

(2) O superbi Cristian, miseri lassi,
Che, della vista della mente infermi,
Fidanza avete ne' ritrosi passi,
Non v'accorgete voi che noi siam vermi

Nati a formar l'angelica farfalla, Che vola alla giustizia senza schermi?

(3) Rade volte risurge per li rami L'umana probitate, e questo vuole Quei che la dà perchè da lui si chiami. X.

XXXI.

XXV.

(4) O isplendor di viva luce eterna,
Chi pallido si fece sotto l'ombra
Sì di Parnaso, o bevve in sua citerna,
Che non paresse aver la mente ingombra,
Tentando a render te qual tu paresti
Là dove armonizzando il ciel t'adombra

Là dove armonizzando il ciel t'adombra, Quando nell'aere aperto ti solvesti?

(5) Apri alla verità che viene il petto,
E sappi che, sì tosto come al feto
L'articolar del cerebro è perfetto,
Lo motor primo a lui si volge lieto
Sovra tant'arte di natura, e spira
Spirito nuovo di virtù repleto,
Che ciò che truova attivo quivi tira

ne cio che truova attivo quivi tira In sua sustanzia, ecc.

(6) Vedesti, disse, quell'antica strega, Che sola sovra noi omai si piagne? Vedesti come l'uom da lei si slega?

(7) Che 'l perder tempo a chi più sa più spiace. III.

(8) Ma tanto più maligno e più silvestro
Si fa 'l terren col mal seme e non colto,
Quant' egli ha più di buon vigor terrestro. xxx.

(9) Vedi là 'l'sol che 'n fronte ti riluce,
Vedi l'erbetta, i fiori, e gli arbuscelli,
Che quella terra sol da sè produce. xxvii.

XXIV.

concetti semplici d'interminabil luce risplendenti (1), atti che spiran vita (2), similitudini inaudite (3), lussureggianti descrizioni (4), ardimentose ferzate (5), e infine uno stile si eletto, si puro, sì gentile, sì antico e sì nuovo (6), che nè prima nè poscia s'intese, nè mai si spera di sentire in questo divin linguaggio, il quale, siccome predice il Poeta, esser doveva sole nuovo,

(1) E quale il cicognin che leva l'ala Per voglia di volare, e non s'attenta D'abbandonar lo nido, e giù la cala, Tal era io, con voglia accesa e spenta Di dimandar, venendo infino all'atto Che fa colui ch'a dicer s'argomenta. Puro., xxv. (2) Volser Virgilio a me queste parole Con viso che, tacendo, dicea: Taci. XXI. (3) Come balestro frange, quando scocca Da troppa tesa la sua corda e l'arco, E con men foga l'asta il segno tocca; Si scoppia' io sott'esso grave carco, Fuori sgorgando lagrime e sospiri, E la voce allentò per lo suo varco. XXXI. (4) Io vidi già nel cominciar del giorno La parte oriental tutta rosata, E l'altro ciel di bel sereno adorno, E la faccia del Sol nascere ombrata. Sì che, per temperanza di vapori, L'occhio lo sostenea lunga fiata; Così dentro una nuvola di fiori, Che dalle mani angeliche saliva, E ricadeva giù dentro e di fuori, Sovra candido vel, cinta d'oliva, Donna m'apparve, sotto verde manto, Vestita di color di siamma viva. XXX. (5) Vieni a veder la gente quanto s'ama, E, se nulla di noi pietà ti muove, A vergognar ti vien della tua fama. VI.

(6) Ma di' s'io veggio qui colui che fuore

Trasse le nuove rime, cominciando: Donne ch'avete intelletto d'amore. TYI PREFAZIONE DEL COMENTATORE.

che aveva a sorgere ove l'altro tramontava (1). E spero scaltrire i meno accorti che se la disformità de' luoghi, delle cose, e di tutto sofferisse il confronto, sarebbe la presente Canzone da porsi sopra alla passata, non solo per certa squisitezza e gravità maggiore, che porta seco lo stile e il dire di questa, come per le sentenze, le dottrine, i sentimenti, e un certo conio del verso, in, sì nuova tempera armonizzato e costrutto, che non si può immaginare, non che dire. Ma rompasi ogni indugio al desio impaziente del promessogli diletto; che, per quanto io potessi sopra di ciò ragionare, io non potrei nel mio dir corto e fioco tanto del vero fare impresso, ch'egli

Non rimanesse in infinito eccesso.

<sup>(1)</sup> Questo sarà luce nuova, sole nuovo, il quale surgerà ove l'usato tramonterà. Convito.

# PURGATORIO

| •    |
|------|
|      |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

# DEL PURGATORIO

## CANTOI.

#### ARGOMENTO.

Impressione che fa in Dante la vista di quella dolce e pura serenità. Incontro del venerando Catone, posto a guardia del luogo: suo ragionare coi due peregrini: comando a Virgilio che lavi il viso a Dante, che lo ricinga d'un giunco schietto, e cerchi poscia il monte a più agevole salita.

Per correr miglior acqua alza le vele Omai la navicella del mio ingegno, Che lascia dietro a sè mar sì crudele;

1-3. Alf. not. — Per correr miglior acqua, ecc. Dice nel Convivio: lo tempo chiama, e domanda la mia nave uscire di porto; perchè, dirizzato l'artimone della ragione all'ora del mio desiderio, entro in pelago con isperanza di dolce cammino e di salutevole porto. Quintiliano, nella pistola a Trifone i permittamus vela ventis, et ora solventibus benè precemur.

Figurando il suo triplice viaggio in Inferno, Purgatorio e Paradiso, sotto l'allegoria d'un mar che trascorre, chiama la prima navigazione mar el crudele, per le orribili e paurose cose in essa ad ogni passo incontrate; e la seconda, acqua migliore, perchè in questa le impressioni che riceve l'anima, per tristi che sieno, vengono pure da giustizia e speranza temperate. E non capisco come il Castelvetro, immaginandosi che chiamò Dante miglior acqua la materia della presente Cantica, perchè la giudicò più agevole a trattarsi, vi fece su quella critica, indegna pur d'un fanciullo.

E canterò di quel secondo regno,

Ove l'umano spirito si purga,

E di salire al ciel diventa degno.

Ma qui la morta pöesia risurga,

O sante Muse, poi che vostro sono,

E qui Calliopéa alquanto surga,

To Seguitando 'l mio canto con quel suono,

Di cui le Piche misere sentiro

4—6. Si not. da Alf. — Canterò di; suppl. le pene. Se il Castelvetro avesse posto mente a quello che propone in questi versi il Poeta, non avrebbe preso quel bel granchio, che ha fatto ridere di lui ogni savio.

7—12. Alf. nota i due primi. — Ma qui la morta poesia, ecc. Dice più solto, vers. 17. Tosto ched i? usci' fuor dell'aura morta. Chiama altrove i dannati veri morti. Adunque, s'egli è vero che debbesi lo stile conformare colla qualità del suggetto, chiaro apparisce che Dante chiama la poesia, di cui s'è servito sin ora, morta, in riguardo al luogo e alle persone che ha descritto. E chi esce di questo principio, vuol proprio cercare il quinto piede al montone. Il Petrarea chiama le sue parole morte, perciocche non d'altro che di morte, e di triste e lugubri cose ragionavano. Vostro; supplisci seguace, alunno, o simile: Vester, Camenae, vester in arduos tollor Sabinos, Orazio. Calliopea, Calliope che presiede al verso eroico. Alquanto surga, s'alzi alquanto sopra l'umile stile della passata canzone. Il sig. Rosa Morando ha dato qui nelle scartate per non aver posto mente all'avverbio alquanto, e molto meno alle questioni più sottili che in questa parte si trattano, è alle quali si conviene perciò uno stile che più all'eroico s'accosti che il precedente; e però, soggiunge il Poeta, seguitando 't mio canto, ecc., che toglie ogni dubbio. Le piche misere, le nove figlie di Pierio. Fatte orgogliose della loro eccellenza nella musica e nella poesia, ardirono sfidar le Muse a chi cantava meglio, dalle quali vinto, secondo il giudicio delle ninfe della contrada elette per

Lo colpo tal, che disperar perdono. Dolce color d'oriental zaffiro, Che s'accoglieva nel sereno aspetto Dell'äer puro infine al primo giro, 15 Agli occhi miei ricominciò diletto, Tosto ched i' usci' fuor dell'aura morta,

Che m'avea contristati gli occhi e 'l petto.

arbitre, sfogarono la loro confusione in ingiuriosi detti contro alle Muse, quando furono da Apollo trasformate in gazze. Ora, qual fu il colpo sentito dalle misere piche, perchè disperarono il perdono del loro ardimento? Potè essere, o il sentimento della superiorità delle Muse, o il giudicio delle ninfe arbitre della prova, o in fine la terribile loro trasformazione. e questo credo più che tutt'altro, cioè l'istantaneo

sentimento che la precedette.

13-18. Alf. not. - Bellissimi sono questi versi, e spiranti quella stessa soavità e dolcezza, ond' è l'anima del Poeta tutta ricolma. Il primo si cita da tutti i critici nostri per la divina sua armonia. Quanto sta bene l'aggiunto dolce a quel bel color turchino, simigliante a quello dello zassiro d'Oriente! S'accoglieva, e però si adunava, si conteneva. Nel sereno aspetto, nella serena veduta dell'acre. Infino al primo giro. Chiama giri, per lo girar che fanno, i cieli; il primo di questi si è quello della luna. Così l'intendono tutti gli spositori, ed ha torto Lombardi di credere che intenda il Poeta il più alto cielo delle stelle, non essendo questo il primo, nè rispetto al centro, nè riguardo alla circonferenza. Ricominciò diletto, espression vaga, il cui pieno si è: ricominciò a dar diletto. Alf. spiega rende nuovo diletto. - Morta, perche non avvivata dal lume della stella. Che m'avea, ecc.; gli occhi, per le orribili cose vedute in quell'aura morta. ond'ebbegli più volte inebbriati di lagrime; il petto, o sia il cuore (sede della mente; onde Lattanzio s quidam sedem mentis in pectore esse voluerunt) per la tristezza cagionatagli dagli oggetti medesimi. Il BocLo bel pianeta ch'ad amar conforta,

Faceva tutto rider l'oriente,

Velando i pesci ch'erano in sua scorta.

I' mi volsi a man destra, e posi mente

All'altro polo, e vidi quattro stelle

caccio: le miserie degli infelici amori raccontate, non che a voi, donne, ma a me hanno già contristati gli occhi e 'l petto.

19-21. Alf. nota i due primi. - Vaghissima descrizione della stella di Venere, della quale leggiadramente

il Petrarca:

Già fiammeggiava l'amorosa stella Per l'oriente.

Ma quanto è grazioso quel riso dell'oriente, che produceva l'amorosa stella col dolcissimo e vivissimo suo lume! Velando, sottintendi col suo maggior lume; i pesci, la costellazione dei pesci. Ch'erano in sua scorta, perciocchè, stando il sole nel segno dell'ariete, venivano i pesci a levarsi prima di lui, e a precedere

alquanto la stella di Venere.

22-24. Alf. li nota coi due vers. seg. - I' mi volsi a man destra, ecc. Stava col viso ad oriente: adunque, volgendosi a mano destra, viene ad aver in faccia l'altro polo ch' è l'antartico. E vidi quattro stelle, quelle del detto polo. Non viste mai, ecc. Dice il Poeta nel Convito: di questi due poli l'uno è manifesto quasi a tutta la terra discoperta, cioè questo settentrionale; l'altro è quasi a tutta la discoperta terra celato, cioè lo meridionale. E così in Sacrobusto: existentibus versus septentrionem quædam stellæ sunt sempiternæ apparitionis, scilicet quæ propinquæ accedunt ad polum arcticum, aliæ verò sunt propinquæ polo antarctico. Verúm, si aliquis procederet a septentrione versus austrum, posset videre stellas, quæ priùs fuerunt ei sempiternæ occultationis. E Virgilio nel primo delle Georgiche:

Hic vertex nobis semper sublimis; at illum Sub pedibus styx atra videt, manesque profundi. Sicchè par ch'abbiano ragione coloro ch'assermano Non viste mai fuor ch'alla prima gente. Goder pareva 'l ciel di lor fiammelle.

25

O settentrional vedovo sito,

Poi che privato se' di mirar quelle! Com' io da loro sguardo fui partito, Un poco me volgendo all'altro polo,

Là onde 'l carro già era sparito,

30

aver Dante col suo più che umano e natural talento profetizzato la costellazione del Crociere, a quel tempo ignota agli astronomi, e della quale dettero a noi contezza coloro che allo scoprimento d'un nuovo mondo navigarono. Ma il profetico spirito di Dante aiutato fu in questa sua divinazione dal bisogno ch'ebbe, che quattro appunto fossero quelle stelle, nelle quali le quattro principali virtù in Catone risplendenti volle evidentemente figurare. E dico e affermo che, se tre o cinque fossero queste stesse virtà, di tante stelle si sarebbe da lui quella costellazione immaginata. Pertanto quel profetico spirito, di che vogliono che sia stato il Poeta dotato, gli si niega da noi resoluto. Fuor ch'alla prima gente. Chiama prima gente i primi nostri parenti, Adamo ed Eva, abitatori, pel poco tempo della loro innocenza, del terrestre paradiso, immaginato dal Poeta in su la cima del monte del Purgatorio.

detto di sopra, Faceva tutto rider l'oriente. — O settentrional, ecc. Siccome si dimostra a suo luogo, e tutti gl'interpreti l'affermano, figuransi dal Poeta in queste quattro stelle le quattro virtù, Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza; ed in questo aspetto le riguarda principalmente in questa bella esclamazione, non escludendosi però il senso letterale, poichè, siccome dietrò al Vellutello dice ancor Lombardi, sono quelle stelle di tanto maggior lume che le nostre, che puossi dire esser vedovo il settentrional sito, per non

essere dal riso di quelle rallegrato.

28-30. Alf. nota il primo. — Come, così tosto come. All'altro polo, al settentrionale, opposto a quello ove stava allora rivolto da man destra. Là onde, ecc., a

# Vidi presso di me un veglio solo,

mano sinistra. Il carro, di Boote, o sia la costellazione dell'orsa maggiore. Gia era sparito, perchè dal luogo dov'era nol poteva vedere, restando sotto l'orizzonte.

31. Alf. not. — Un veglio solo, un veglio solitario, Catone Uticense, per la sua gloriosa morte, non meno che per le sue virtù divine, famoso. Ha ragione Venturi, che imitò Dante Virgilio, ove dice: secretosque pios, his dantem jura Catonem; ma gran biasimo merita dicendo esser questo uno dei soliti capricci del Poeta nostro, dimostrandosi così ignorante affatto dell'intenzione sua. Adunque, supponendo Dante che la infinita bontà voglia, siccome ne dà esempio in Sta-zio, in Rifeo, in Traiano, condurre a salvazione l'anima di quel glorioso Catone, di cui dice nel Convivio, che nullo uomo terreno più degno fu di seguitare Iddio di lui, supponendo, torno, a dire, che l'infinita bontà di Dio voglia salva quell'anima si degna, finge che, nel cavarla del limbo, la lasciò il Redentore in quel luogo, onde, dopo aver desiderato sino alla fine il sommo bene, passerà poi all'eterna beatitudine, siccome lo prova il vers. 75 del presente Canto: La veste che al gran di sarà si chiara. Questo sia detto per chi vuole, siccome il Venturi ed altri curiosi, entrar ne' misteri, ai quali Dante stesso sorse non pensava. Io per me, insegnandomi Dante che l'inferno che descrive si è questa hostra erronea vita, e quindi arguendo che pur tale sia il misterioso suo purgatorio, penso che faccia Catone simbolo di quella vera e sola libertà, la quale in dispogliarci d'ogni vizio, e soggiogar le passioni virtuosamente s'acquista, siccome fece il divino Catone. E volle anche insegnarci il Poeta il poco conto che s' ha a far della vita. La premeditazione della morte è premeditazione di libertà; chi impara a morire, impara anche ad affrancarsi da ogni schiavitù.

In manicis et
Compedibus, servo te sub custode tenebo.
Ipse Deus, simul atque volam, me solvet. Opinor,
Hoc sentit : moriar. Mors ultima linea rerum est.

Degno di tanta reverensa in vista, Che più non dee a padre alcun figliuolo. Lunga la barba e di pel bianca mista Portava a' suoi capegli simigliante, 35 De'quai cadeva al petto doppia lista. Li raggi delle quattro luci sante Fregiavan sì la sua faccia di lume, Ch' io 'l vedea come 'l Sol fosse davante. Chi siete voi che contra 'l cieco fiume 40

32 e 33. Si not. da Alf. sino al 38. - Versi di bel conio.

34-36. Ritratto mirabile di schietti e bei colori, di personaggio sì venerando. Di pel bianco mista, mischiata dal tempo di peli bianchi, siccome erano pure i suoi capelli. Doppia lista, l'una dall'una, l'altra dall'altra mano sui petto discorrenti. Quindi l'Ariosto:

I crini ha bianchi, e bianca la mascella Di folta barba ch'al petto discorre.

37-39. Dante ha le spalle alle quattro stelle, e gli sta davanti Catone, dal volto del quale riflettono i loro raggi quelle stelle; con che vuol farci intendere, che Catone su vestito delle quattro virtù da esse simboleggiate. Fregiavan, perciocche sono quelle virtù vero fregio e bellezza dell'anima. Come il sol fosse, ecc.,

come se il sole gli fosse stato davanti.

40-48. Alf. nota dal 43 al 51. - Catone, poeto a guardia della montagna, scorto i due viaggiatori, gli crede due anime venute su d'inferno; e maravigliato di ciò, chiede loro di lor condizione. Contra il cieco fiume; contra, perchè dal fondo del luogo descritto nell'ultimo dell'Inferno, luogo è laggiù, ecc., s' ha a venir su salendo contro il corso del ruscello, che scende al centro, e chiama il detto fiume cisco, per essere in luogo d'ogni luce privato, e noto, non per vista, ma pel suono delle sue onde. Il Castelvetro chiede come s'accorse Catone elle venissero dall' inferno, e non a' immaginò piuttosto che fossero ivi come gli

Fuggito avete la prigione eterna?

Diss'ei, movendo quell'oneste piume.

Chi v' ha guidati? o chi vi fu lucerna

Uscendo fuor della profonda notte,

Che sempre nera fa la valle inferna?

Son le leggi d'abisso così rotte?

O è mutato in ciel nuovo consiglio,

Che dannati venite alle mie grotte?

altri spiriti sbarcati. Basta rispondergli che, poichè Catone lo dice si resoluto, segno è ch'egli se n'è ben accorto, e non importa come; benchè gli si possa per avventura rispondere che fece tal giudicio per vederle sole due, fuori del luogo dello sbarco, e prima del levar del sole, ora che non si può quivi sbarcare. Oneste, onestate, piene di onestà. Notisi come sa cavar bellezze vere delle minime cose. E questo luogo ci debbe ricordar quello di Caronte. Quinci fur chete le lanose gote, ed ancora quello di Chirone, il quale, per iscoprire la sua gran bocca, Fece la barba indietro alle mascelle; ove si vede che il Venturi, non avendo scorto la diversità degli accidenti e dei colori, che dai diversi oggetti sono diversamente modificati, s' è lasciato andar a quella sciocca critica, che merita il cavallo, della voce piume, applicata alla barba del venerando Catone, voce, siccome egli stesso ne sccenna, usata anche da Orazio: insperata tuæ cùm veniet pluma superbiæ. Il Petrarca chiama penne, che è lo stesso che piume, la sua barba, e capelli incanutiti prima del tempo s

Mutai per tempo, e la mia prima labbia.

Questa frase la profonda notte che, ecc., è di molta bellezza. Così rotte, intendi da voi, per violenza. — O è mutato, ecc., ovvero mutato è in cielo il decreto della giustizia eterna, che in inferno nulla est redemptio. Ma notisi bene il costrutto di questa sentenza. Dannati, voi dannati, voi che siete dannati. Alle mie

Lo Duca mio allor mi diè di piglio,

E con parole, e con mani, e con cenni, 5o
Reverenti mi fe' le gambe e 'l ciglio:
Poscia rispose lui: Da me non venni:

grotte, pigliando le parti pel tutto, a quelle rocce che

sono intorno intorno alle falde del monte.

Mi maraviglio, ben bene della domanda del Castelvetro, perchè Catone non s'avvide che Dante fosse vivo,
poichè le quattro stelle rendevano il luogo luminoso.
Primieramente il Poeta non dice che le quattro stelle
rendevano il luogo luminoso, ma bensì che i raggi
loro fregiavano di lume la faccia di Catone, per la
cagione detta di sopra. Ma quando ancora fosse stato
ivi gran lume, chi non sa che la maraviglia ond'era
sorpreso Catone fu bastante perchè non s'accorgesse
se Dante era vivo o no?

Subitamente cosa che disvia Per maraviglia tutt'altro pensare.

Ma il Castelvetro essendo uno di quelli che s'hanno a convincere coi fatti, eccone due, dai quali sarà tosto persuaso. Sordello vede due viaggiatori e non s'accorge che Dante è vivo: e poi ch'egli ha conosciuto Virgilio, preso è da tanta maraviglia (c. vii, v. 10, 11, 12) che, nè pur pel lungo tratto che gli accompagna, non può riconoscer per vivo il Poeta. Giudice Nino (c. viii, v. 55), riconosce Dante; ma, per vederlo e parlargli, non s'avvede però ch'egli è vivo, se non quando Dante stesso gli si manifesta per tale. E allora soltanto è riconosciuto pur da Sordello. Dieci altre simili prove si potrebbero produrre, ma queste devono bastare.

49—51. Sono belli assai questi versi; è bella l'espressione mi diè di piglio; divino, per l'armonia, il
verso E con parole, e con mani, e con cenni, il cui
ritmo dipinge a maraviglia la fretta dell'animo, e le
tre diverse azioni che lo secondano; in fine il terzo
verso è notabile per la forza e la novità dell'espressione.

52-54. Lui, v' ha ellissi della preposizione a. -

Donna scese dal ciel, per li cui preghi Della mia compagnia costui sovvenni.

55 Ma da ch'è tuo voler che più si spieghi
Di nostra condizion, com'ell'è vera,
Esser non puote 'l mio ch'a te si nieghi.

Questi non vide mai l'ultima sera, Ma per la sua follia le fu sì presso,

Sì com'i dissi, fu' mandato ad esso
Per lui campare, e non c'era altra via
Che questa, per la quale i mi son messo.

Mostrat'ho lui tutta la geute ria,

.65 Ed era 'ntendo mostrur quegli spirti

Da me, mosso da me. Donna, Beatrice. Questa frase, sovvenni costui della mia compagnia, ha molta grazia.

56 e 57. Si not. da Alf. col preced. — Di nostra condizion, cioè, lo stato, ovvero l'essere di nostra condizione. — Esser non puote, ecc., non può essere (non è possibile) che il mio volere si nieghi a te,

ch' io ricusi di soddisfare alla tua dimanda.

58-60. Alí. not. — L'ultima sera. Questa espressione, che può significare egualmente la morte del corpo e quella dell'anima, imitata dall'Ariosto, parlando d'Enoc e d'Elia, nel primo senso: Che non han visto ancor l'ultima sera, pigliasi dal Poeta nostro nel secondo, e con questo solo si possono accordar le parole ma per la sua follia, ecc. — Molto poco tempo a volger era, è maniera molto bella del dire.

61-63. Sì com'io dissi, di sopra, vers. 53 e 54. E non c'era altra via, ecc. Se non c'era altra via di scamper Dante dall'ultima sera che quella per la quelle s' è messo Virgilio, e se questa è stata quella di fargli conoscere i funesti effetti del vizio, chiaro apparisce che per ultima sera s' ha a intendere la morte dell'anima, siccome ho detto. Che purgan sè sotto la tua balia. Com'i'l'ho tratto saria lungo a dirti. Dell'alto scende virtù, che m'aiuta Conducerlo a vederti e a udirti.

Or ti piaccia gradir la sua venuta: Libertà va cercando ch' è sì cara, Come sa chi per lei vita rifiuta.

Tu 'l sai, che non ti fu per lei amara In Utica la morte, ove lasciasti

La veste ch'al gran di sarà si chiara. Non son gli editti eterni per noi guasti, 70

75

66. Sotto la tua balla. La pigrizia, dice Lombardi, ad abbracciar la penitenza purgavano l'anime al di qua del purgatorio, sotto la balla, l'autorità di Catone di sgridarle e stimolarle a correre verso il purgatorio. Se Lombardi avesse posto mente al vers. 82: Lasciane andar per li tuoi sette regni, non avrebbe dato in questo ciottolo.

68 e 69. Dell'alto scende, ecc., parole di lusinga con le quali induce Catone a benevolenza, mostrando ch'uno dei motivi della loro venuta sia quello di far-

gli veder lui, e d'udir le sue parole.

71 e 72. Alf. not. — Quanto sono cari e dignitosi questi versi! Siccome però va cercando Dante la libertà dell'anima, cioè quella per cui sola puossi goder il sommo bene, s' ha qui a ravvisar in Catone simbo-

leggiata questa vera e soyrana libertà.

73—75. Als li nota col seg. — Versi veramente degni del loro nobilissimo soggetto. La morte che preseri Catone, secondo le massime di sua setta, alla servitù, suppone il Poeta che in quel grand'uomo sosse il modo che scelse ad affrancar l'anima dalle passioni. Il Lombardi ha scorto l'intendimento del Poeta, il Venturi no; e per questo, siccome suole, si ssoga in gridi e onte; ma tante se ne porta il vento. La veste, intendi dell'anima; la mortale spoglia.

76-81. Seguita Virgilio a rispondere, capo per capo,

Che questi vive, e Minos me non lega; Ma son del cerchio ove son gli occhi casti Di Marzia tua, che 'n vista ancor ti prega,

80 O santo petto, che per tua la tegni:

Per lo suo amore adunque a noi ti piega.

Lasciane andar per li tuo' sette regni:

Grazie riporterò di te a lei,

Se d'esser mentovato laggiù degni.

85 Marzia piacque tanto agli occhi miei,
Mentre ch'i'fui di là. diss'egli allora,
Che quante grazie volle da me, fei.
Or, che di là dal mal fiume dimora,
Più muover non mi può per quella legge

alle dimande di Catone. Non son gli editti eterni, ecc., risponde al son le leggi d'abisso così rotte, e il verso che questi vive, ecc., al che dannati. — Minos me non lega, io non sono dei sottoposti al giudicio di Minosse. E siccome nè anche è degli scisurati, però soggiunge: ma son del cerchio ove, ecc. Che 'n vista ancor ti prega, che sta ancora in quell'atteggiamento, in ch'ell'era quando ti pregò di ripigliarla per tua donna. Morto Ortensio, a cui Catone cedè la moglie perchè n'avesse figliuoli, essa volle tornare al primo marito.

· 82 e 83. Alf. nota il vers. 84. — Per li tuo' sette regni, pei sette cerchi del purgatorio; tuoi, che sono sotto la tua balla. Grazie riporterò, ecc., grazioso modo di dire.

86. Di là, nel mondo di là; in prima vita.

88-90. Dal mal siume, Acheronte. Per quella legge, ecc., alla prova della credenza di Dante, che Catone sia un giorno per essere fra gli eletti. La legge che s'accenna si è, che un'anima dannata, essendo disgiunta da Dio, non può nè cogli affetti nè colle preghiere ricongiungersi con lui, e però nè pur cogli eletti suoi. E leggi, a maggior chiarità e prova, i versi 40, 41, 42 del sesto di questa Cantica, con

90

100

Che fatta fu quando me n'usci' fuora. Ma, se donna del ciel ti muove e regge Come tu di', non c'è mestier lusinga: Bastiti ben che per lei mi richegge.

Va dunque, e fa che tu costui ricinga

D'un giunco schietto, e che gli lavi'l viso, 95

Sì ch'ogni sucidume quindi stinga;

Che non si converria l'occhio sorpriso

D'alcuna nebbia andar davanti al primo Ministro, ch'è di quei di Paradiso.

Questa isoletta intorno, ad imo ad imo,

Laggiù, colà dove la batte l'onda, Porta de' giunchi sovra 'l molle limo.

quello che precede. E che questa legge fosse fatta allora, lo dice chiaramente la parola quando me n'usci fuora.

ga e 93. Come tu di'. L'ha detto di sopra, v. 53, donna scese del ciel, ecc., vers. 68 e seg. Non c'è mestier lusinga, non hai bisogno d'altre lusinghevoli parole, perchè tali sono state quelle di Virgilio. Che per lei mi richiegge, che tu mi richieda di ciò in suo nome.

94-96. Alf. not, e che gli lavi 'l viso, col v. seg.

— Due cose comanda Catone che faccia Virgilio a
Dante; l'una di lavargli il viso, perche non si presenti, con quel sucidume in faccia, dinanzi al celeste
ministro; l'altra, che lo cinga d'un giunco schietto,
senza nudi, simbolo, siccome l'umite pianta del v. 135
apertamente dimostra, d'umiltà. Stinga, da stingere o
stignere propriamente tor via la tinta o 'l colore, e
in più largo significato cancellare.

97. Sorpriso, per sarpreso, lic. poet., lo atesso che

il semplice preso; ingombro, o simile.

100. Alf. nota la terzina. — Ad imo ad imo, negli estremi bassi confini, ove, sopra il loto ammollito dall'acqua, vengono i giunchi.

Null'altra pianta, che facesse fronda O indurasse, vi puote aver vita,

105 Perocchè alle percosse non seconda.

Poscia non sia di qua vostra reddita: Lo Sol vi mostrerà che surge omai; Prendete il monte a più lieve salita.

Così sparì, ed io su mi levai

110 Senza parlare, e tutto mi ritrassi

Al Duca mio, e gli occhi a lui drizzai. Ei cominciò: Figliuol, segui i miei passi: Volgiamci indietro, che di qua dichina Questa pianura a'suo' termini bassi.

L'alba vinceva l'òra mattutina, Che fuggia innanzi, sì che di lontano Conobbi il tremolar della marina.

105. Così c' insegna ad esser pieghevoli; perchè chi in questa vita non fa come il giunco, finisce come la quercia.

106—108. Alf. nota il primo. — Reddita, ritorno. Lo sol, ecc. Il sole, che sta per nascere vi mostrerà la via. A più lieve salita, ov' è più agevole a salire

che non è qui.

perchè lo fece Virgilio inginocchiarsi davanti a Catone. E tutto mi ritrassi, ecc., e m'accostai col corpo e coll'animo al duce mio. E gli occhi a lui drizzai. Nota l'eloquenza di questo volger gli occhi a Virgilio, a dimostrargli l'abbandono di sè ad ogni suo volere.

doloemente abbassando; il che mostra che da quella parte soltanto discendeva si fattamente la spiaggia.

mente il giorno; l'ora mattutina, quel primo albore che l'alba precede. Dalla forza dell'una e dalla resistenza dell'altra nasce quel contrasto che permette al Poeta il dire l'alba vinceva, ecc. Il tremolar della

125

130

Noi andavám per lo solingo piano,

Com'uom che torna alla smarrita strada,

Che 'nfino ad essa li pare ire in vano. 120

Quando noi fummo dove la rugiada

Pugna col sole, e, per essere in parte

Ove adorezza, poco si dirada;

Ambo le mani in su l'erbetta sparte

Soavemente 'l mio Maestro pose;

Ond' io, che fui accorto di su'arte,

Porsi ver lui le guance lagrimose:

Quivi mi fece tutto discoverto

Quel color che l'inferno mi nascose.

Venimmo poi in sul lito diserto,

Che mai non vide navicar su'acque Uom, che di ritornar sia poscia esperto.

marina: splendet tremulo sub lumine pontus; immagine graziosa assai, siccome sono tutti questi versi. Lombardi guasta il primo verso, acrivendo con la Nidobestina l'alba vincea già, ecc.

120. Che, nel quale incontro.

121—123. La rugiada pugna col sole. Pugna, combatte, resistendo alla sua forza. Ove adorezza, ov'è rezzo, ov'è l'ombra del monte.

126. Di su'arte, e però di sua intenzione, la quale

per l'atto estrinseco si dimostra.

127—129. Lagrimose, per tenerezza spiratagli dalla ricordanza del passato, e da quanto doveva essere in quell' istante impressionato. Quel color che, ecc., il natural colore, che l'inferno gli aveva nascosto con quelle vaporose emanazioni, che gli si erano appastate sopra la faccia.

130—132. Diserto, disertato, senza gente. Che mai non vide, ecc., bella immagine, e con belle forme del dire espressa. Navicar su' acque, navigar per le sue acque. Che di tornar, ecc., che poscia (dopo averle navigate) sia fatto esperto (abbia sperimentato

Dante, vol. 11.

Quivi mi cinse sì com'altrui piacque;
O maraviglia! che, qual egli scelse
25 L'umile pianta, cotal si rinacque
Subitamente là onde la svelse.

o provato) di tornare onde venne. Ulisse fece la prima prova, ma non potè far la seconda. Qui l'editore del comento del Lombardi allega la seguente nota del Comment. Caet. Subtiliter vult dicere quod nemo fuit qui unquam descripserit poetice purgatorium nisi ego. Se Dante ha voluto dir questo, tosami.

133. Altrui, a Catone.

135. Cotal si rinacque, è quel di Virgilio: uno avulso non deficit alter.

## CANTO H.

#### ARGOMENTO.

Vista di lontano d'una navicella d'anime condotte da un angelo in purgatorio: arrivo e sbarco di quelle, fra le quali un certo Casella, finissimo cantore e amico del Poeta, mestesi, ad istanza di lui, a cantar si dolcemente, che fa dimenticare a ognuno la sua maggior cura; finchè, sorpresi da Catone, e da lui sgridati, lasciano il canto, e si dileguano verso il monte.

5.

Gia' era 'l sole all' orizzonte giunto,.
Lo cui meridian cerchio coverchia
Ierusalem col suo più alto punto;
E la notte, ch' opposita a lui cerchia,
Uscia di Gange fuor con le bilance,

1-6. Alf. n. con le bilance, e'i vers. seg. - Già era il sole, ecc. Gerusalemme si suppone dal Poeta nel mezzo dell'emisperio nostro, siccome pur da Isaia nel vi: ista est Jerusalem, in medio gentium, et in circuitu ejus terras; il suo meridiano, o sia il cerchio. il cui più alto punto piomba perpendicolarmente nel mezzo di detta città, ha per orizzonte il medesimo che la montagna del purgatorio, antipoda alla dettaeittà, o sia il cerchio, il cui diametro passa pel centro della terra, e il cui piano la divide in due parti eguali. Adunque se il sole, tramontando nel nostro emisperio, era giunto al comune orizzonte di Gerusa. lemme e del monte a lei antipodo, manifesto è che egli era per nascere iu quell' emisperio. Ch' opposita a di cerchia. Dice che la notte cerchia, gira la terra, mametralmente opposta al sole, per esser la notte l'ombra della terra alla luce del sole opposta. Uscia di Gange fuor. Se la notte gira diametralmente opposta Che le caggion di man quando soverchia; Si che le bianche e le vermiglie guance, Là dov'i'era, della bella Aurora, Per troppa etate divenivan rance.

10 Noi eravám lunghesso'l mare ancora, Come gente che pensa suo cammino, Che va col cuore e col corpo dimora:

al sole, è ben chiaro che, stando egli per nascere di là, essa doveva pur esser in su lo spuntar di qua, ed al punto dell'orizzonte opposto a quello ov'era il sole, che determina il Poeta dicendo, che usciva di Gange, fiume notissimo dell'Indie orientali, il cui meridiano si suppone dal Poeta l'orizzonte orientale di Gerusalemme. Con le bilance che, ecc. È bella immagine poetica questa di rappresentar la notte nascente con le bilance in mano, ad accennar ch' essa usciva con la costellazione della libra, opposta a quella dell'ariete, ov'era allora il sole. E siccome la notte e il sole sono, in questa opposizione di segni, solamente nell' equinozio di primavera, quand'egli sta in ariete, però la frase quando soverchia, cioè quando il sole soverchia la notte, significa quando il giorno si fa più lungo della notte; perocchè era allora l'equinozio, nel quale in toto tempore quo sol movetur, a principio arietis per cancrum usque in finem virginis, majorantur dies supra noctes.

7-9. Sono di bella grazia cosparsi questi versi: il sentimento loro si è, che il primo albeggiante colore dell'aria in oriente, che diventa poscia vermiglio, mutavasi già in quel color rancio o giallo carico, che mostra l'aurora al vicino nascere del sole. Il Boccaccio: l'aurora già di vermiglia cominciava, appressandosi

il sole, a divenir rancia.

to—12. Lunghesso, benchè composto di due pezzi, lungo e esso, suona quanto l'addiettivo lungo, adoperato a modo d'avverbio: lat. juxta — Pensa suo cammino; s'accosta più all'origine sua che pensa a suo cammino; derivandosi il nostro pensare dal lat. pensare, pesare. Col cuore, cioè cella mente, della quale si suppone sede il cuore.

Ed ecco, qual su'l presso del mattino,

Per li grossi vapor Marte rosseggia
Giù nel ponente sovra'l suol marino;

Cotal m'apparve, sì ancor lo veggia,

Un lume per lo mar venir sì ratte,

Che'l muover suo nessun volar pareggia;

Dal qual com'i' un poco ebbi ritratto

L'occhio, per dimandar lo Duca mio,

Rividil più lucente e maggior fatto.

Poi d'ogni parte ad esso m'appario

Un non sapea che bianco, e di sotto

A poco a poco un altro a lui n'uscio.

13—15. Su'l presse del mattino, cioè con pieno costrutto: su l'ora ch'è presso al tempo del mattino. Ecco le parole del Poeta, quali stanno nel suo Convivio, a dichiarazione di questo luogo: l'altra (sua proprietà) si è, ch'esso Marte disecca e arde le cose, perchè il suo calone è simile a quello del fuoco; e questo è quello, perchè esso appare affocato di calore, quando più e quando meno, secondo la spessezza e rarità delli vapori che 'l seguono, li quali per loro medesimi molte volte s'accendono, siccome nel primo della meteora è determinato.

16—18. Alf. nota il secondo e'l terzo. — Cotal, cioè così rosseggiante. — Si ancor lo veggia. Costruzion piena: sì ovvero così faccia Iddio ch' io lo veggia ancora, ed è vago ed energico modo d'affermare. Sì ratto, altra circostanza di quel lume che vede venire. Che'l muover suo, ecc., verso di bel suono e

di belle parole formato, e che proprio dipinge.

21. Alf. not. — Tanto s' era avvicinato quel lume, per esser si ratto il suo correre, nel mentre che Dante

dimandò Virgilio di lui.

22—24. D'ogni parte, dall'uno e dall'altro lato. Un non sapea che bianco; erano le ali dell'angelo che tosto dirà. E di sotto, ecc., e un altro color bianco, che io non sapeva ben distinguere, uscì a poco a poco nella parte di sotto a lui, cioè a quel primo

25 Lo mio maestro ancor non fece metto,

Mentre che i primi bianchi aperser l'ali;

Allor che ben conobbe'l galeetto,

Gridò: Fa, fa che le ginocchia cali;

Ecco l'angel di Dio: piega le mani;

30 Oma' vedrai di sì fatti uficiali.

Vedi che sdegna gli argomenti umani, Sì che remo non vuol, nè altro velo Che l'ale sue, tra liti sì lontani.

Vedi come l'ha dritte verso 'l cielo,

35 Trattando l'aere con l'eterne penne, Che non si mutan come mortal pelo.

bianco. E questo secondo bianco si è la stola dell'angelo, nel cui bianco vestimento si figura la purità, di cui le anime vanno a rivestirsi nel purgatorio, Purgando le caligini del mondo.

26. Aperser l'ali, apparvero; è bella maniera dantesca.

27. Galeotto, era voce nobile anticamente, perchè gli antichi non avevano la pena della galera, e quelli che oggi chiamansi galeotti, si appellavano socii navales. Questo sia per risposta al Venturi, il quale, quando vuol fare il critico, si dà sempre del dito nello occhio, e non ne manca una.

28-30. Alf. n. sino a di Dio. — Oma<sup>3</sup>, omai, or-mai, oramsi. Sì fatti uficiali, ministri di Dio sì fatti.

31—33. Alf. not. sino al 35. — Argomento, è nome generico, che accenna ogni mezzo, aiuto, strumento atto all'azione relativa. E siccome sdegna l'angelo ogni umano strumento, però aggiunge il Poeta che non vuol remo nè altra vela che l'ali suc. Tra liti si lontani, siccome sono, pel mare frapposto, quello dell'imbarco e quello dello sbarco; e certo questo luogo si spiega malamente da Lombardi.

34-36. Verso'l cielo, perchè ogni atto è inteso all'ultimo fine. Trattando l'aere, ecc. Il Tasso nella Gerusalemme:

Venía scotendo con l'eterne piume La caligine densa e i cupi orrori.

45

Poi, come più e più verso noi venne L'uccel divino, più chiaro appariva; Perchè l'occhio da presso nol sostenne;

Ma china' I giuso; e quei sen venne a riva 4

Con un vasello snelletto e leggiero

Tanto, che l'acqua nulla ne nghiottiva.

Da poppa stava'l celestial nocchiero

Tal, che parea beato per iscritto, E più di cento spirti entro sediere.

In exitu Isráel de Egitto

37-39. Alf. not. 38 e 39. — L'uccel divino, l'angelo. Not sostenne, non potendo sofferir lo splendore di tanta luce. Ecco come il Poeta sprime nel Convito l'essetto contrario: come chi guarda col viso per una retta linea, che prima vede la cose chiaramente; poi, procedendo, meno le vede chiare; poi più oltre dubita; poi, massimamente oltre procedendo, lo viso disgiunto nulla vede.

41 e 42. Alf. not. col 43. — Con un vasello snelletto. Questo sminuire il nome e l'aggiunto ha molta grazia nel parlar nostro, e adopera assai alla sua brevità, e all'espressione di quelle ombre lievi, che nelle altre lingue si perdono, o con lunghi giri si ritraggono. L'acqua nulla ne'nghiottiva. Questa vaga maniera ci debbe ricordar quella della barca di Flegias: Segando se ne va l'antica prora Dell'acqua più, ecc. Inf., vin.

44 e 45. Tal, era tale, o stava in atto tale che, altri riguardando nella fronte di lui, vi leggeva scritta la sua beatitudine; perciocchè ciascuno mostra i suoi pensieri nella fronte e nel sembiante. Sediero, sedieno, sedevano, scende dalla poetica forma sedia per sedea.

46. De Egitto, comunque scrivansi queste parole, è cosa di poco momento. Il loro sentimento lo spiega Dante colle sottoposte, tolte dalla sua epistola a Can Grande. Si moralem sensum inspiciamus, significatur nobis conversio animae de luctu et miseria peccati ad statum gratiae; si analogicum, significatur exitus animae sanctae ab hujus corruptionis servitute ad aeternam gloriae libertalem.

Cantavan tutti 'nsieme ad una voce, Con quanto di quel salmo è poi scritto.

Po' fece 'l segno lor di santa croce;

Ond'ei si gittâr tutti in su la piaggia, Ed el sen gío, come venne, veloce.

La turba, che rimase lì, selvaggia Parea del loco, rimirando intorno Come colui che nuove cose assaggia.

Lo Sol, ch'avea con le saette conte Di mezzo'l ciel cacciato 'l capricorno; Quando la nuova gente alzò la fronte Vèr noi, dicendo a noi: Se vo' sapete, Mostratene la via di gire al monte.

51. Alf. lo n. coi cinque seg. — Non si può meglio ritrarre il subito dileguarsi dell'angelo; e quel sen glo, fa proprio sentire che non fu ch'un istante.

52 e 53. L'espressione selvaggia del loco, ardita, ma giusta e bella, significa non pratica, non esperta

del luogo.

55—57. Figurandosi nel sole, Apollo d'arco e di saette armato, dice che già saettava d'ogni parte il giorno (che vibrava d'ogn'intorno, a guisa di saette, i raggi suoi), ad accennar che era già di chiaro; e, per determinar l'ora precisa, cioè ch'erano già da due ore di sole, soggiunge ch'egli aveva già colle sue saette cacciato il capricorno di mezzo il cielo. Il capricorno è discosto dall'ariete, ov'era il sole, per 90 gradi. Adunque se il capricorno era passato di là dal meridiano, tanto doveva il sole essersi levato fuori dell'oriente. Chiama il Poeta saette conte (chiare, visibilissime, lucentissime) i luminosi raggi del sole, figurato qual di sopra si è detto. Anche Lucrezio chiama i raggi del sole lucida tela diei, perchè da essi le notturne tenebre saettate si dileguano.

58. Nuova, novellamente venuța.

65

E Virgilio rispose: Voi credete
Forse che siamo sperti d'esto loco;
Ma noi sem peregrin come voi siete.

Dianzi venimmo, innanzi a voi un poco, Per altra via che fu sì aspra e forte, Che lo salire omai pe parrà giuoco.

L'anime che si fur di me accorte, Per lo spirar, ch'i'era ancora vivo, Maravigliando diventaro smorte;

E come a messaggier, che porta olivo, Tragge la gente, per udir novelle, E di calcar nessun si mostra schivo; Così al viso mio s'affisâr quelle

70

62. Sperti ed esperti, è qui tutt' uno.

64 e 65. Alf. not. dal 65 al 71. — Dianzi, ecc., venimmo dianzi, poco fa, un poco innanzi a voi, e venimmo per un altra via che fu si malagevole e dif-

ficile che, ecc.

10090: Vedi se è cosa verisimile, essendo l'aer temperato e non freddo, e levato il sole, che altri vegga il fiato di persona, il qual non si suole vedere se non d'inverno. È mai possibile, rispondo io, che il Castelvetro intenda per lo spirar, il visibil fiato della persona, e non quello che intende e dice altrove il Poeta l'atto della gola, al quale lo riconosce Catalano e Loderingo? Veramente le critiche fatte dal Castelvetro a Dante sono cose indegne anche d'un Bettinelli, tanto si mostra egli di se minore.

69. Verso di bella stampa assai, non meno notabile

pel sentimento, che per le parole e pel suono.

70 e 71. I rami d'ulivo erano anticamente segni di supplicazione e domanda di pace. Virg. pacisque manu praetendere ramos. Trovasi anche ulivo per la nuova della pace.

72. E ognuno fa pressa, e nessuno ha riguardo a

calcar l'un l'altro.

Anime fortunate tutte quante, 75 Quasi obbliando d'ire a farsi belle.

I' vidi una di lor trarresi avante, Per abbracciarmi con sì grande affetto, Che mosse me a far lo simigliante.

O ombre vane, fuor che nell'aspetto!

Tre volte dietro a lei le mani avvinsi,

E tante mi tornai con esse al petto.

Di maraviglia, credo, mi dipinsi;

75. È pur bello questo verso, e non trovo da contrapporgli se non: Per maraviglia obbliando'l martiro. 76—78. Alf. not. sino al v. 84. — Pieni d'affettuosa espressione sono questi versi, e ognuno lo sente. 79. O ombre vane, ecc. Ha detto nell' Inferno:

Sopra lor vanità che par persona.

80 e 81. E tante mi tornai, ecc. Virgilio, imitando. Omero:

Ter conaus ibi collo dare brachia circum; Ter frustra comprensa manus effugit imago, Par levibus ventis, volucrique simillima somno. En. vi.

82. Bel verso, e bella maniera è questa, dipingersi di maraviglia, di pietà, ecc. Il Cod. Stuard. legge

tutto in luogo di credo.

Non veggio, dice il Castelvetro, perchè Dante si dovesse dipignere di maraviglia, perchè non potesse abbracciare l'ombra d'un morto. Con ragione maravigliavasi il Poeta, avendo veduto di ciò mille contrarie prove in inferno, cioè nelle ombre che la greve pioggia adona, il che suppone una resistenza eguale all'azione, nelle ombre stesse, cui Cerbero graffia, ingoia ed isquatra; negl'iracondi, che si troncano coi denti a brano a brano; nello strazio di Filippo Argenti; in quello del barattiere; nella forza ch'ebbe Virgilio di portarlo in braccio nella terza bolgia, e indi riportarlo sul ponte seguente, siccome di sostenerlo giù

Perche l'ombra sorrise e si ritrasse, Ed io, seguendo lei, oltre mi pinsi. Soavemente disse ch'i' posasse: Allor conobbi chi era, e pregai

85

e su pel corpo di Lucisero; in Nesso e in Gerione che lo portarono a cavalcione; negl' ipocriti vestiti della cappa di piombo, di Caisasso che sente di ciascnu di loro il peso; in Boeca, fra i traditori, in Ugolino, e mille altri. E s'inganna il Castelvetro credendo che le parole ponavam le piante Sopra lor vanità che par persona, sieno contrarie a questi fatti, essendo anzi tutto l'opposto; poichè, se la vanità di quelle ombre (tali rispetto ai primi corpi) parevagli persona, segno è ch' esse opponevano al suo corpo una resistenza tale da poterlo sostenere.

Da questi fatti, da quello che ad essi contrario gli avviene nel purgatorio, e dall'aver quelle ombre corpi atti a sofferir tormenti, caldi e gieli, Purg. 111, parmi poter conchiudere, che i corpi dei dannati sieno più compatti di quelli dell' ombre del purgatorio, e gli uni. e gli altri più o meno, giusta la qualità dei supplizi e delle pene che hanno a sostenere. In inferno, fra cento altre, me ne sa certa sede il pugno con che maestro Adamo fa sonar come un tamburo la pancia del suo vicino; nel purgatorio, le ombre dei superbi, oppresse dal peso d'enormi sassi. Queste cose, che per ora non posso se non accennare, spero di mostrarle un giorno con irresistibili ragioni, riserbandomi ancora a quel tempo di dimostrare ai più semplici, ch' ogni volta che il Castelvetro ha messo il becco in molle per criticar il Poeta nostro, egli ha eavalcato la capra al chino. La sola consolazione ch' egli ha, si è, che lo stesso e peggio è avvenuto agli altri tutti, e singolarmente a quel superbo Monsù, il quale ha scritto, che i difetti di Dante sono conseguenze del suo mauvais gout. E questo cotale ha letto Dante così e come io l'Alcorano.

83. Si ritrasse, si fece indietro.

85. Posasse, per posassi, lic. poet.

86. Conobbi chi era. Era costui un certo Casella,

Che per parlarmi un poco s'arrestasse.
Risposemi: Così com' i' t'amai
Nel mortal corpo, così t'amo sciolta;
90 Però m'arresto, ma tu perchè vai?
Casella mio, per tornare altra volta
Là dove i'son, fo io questo vïaggio,
Diss' io: ma a te come tanta ora è tolta?

fabbricante in Firenze di strumenti musicali, cantore e compositore per musica, e amico grande del Poeta nostro. Iste Casella fuit Florentinus, et optimus intonator cantilenarum, qui pluries intonavit cantilenas auctoris, et fuit optimus cantator. Com. Cass. E dice nella sua istoria della Volgar Poesia il Crescimbeni, aver trovato nella Vaticana un componimento poetico a guisa di Ballatella, o più propriamente madrigale da cantare, di Lemmo da Pistoia, che fiorì nel fine del secolo xui, cioè intorno al 1300; nel qual componimento leggesi questa intitolazione: Lemmo da Pistoia, e Casella diede il suono; che vuol dire che le parole di quel rimatore furono messe in musica da Casella.

88—90. Alf. not. — Scorgesi da questo parlar di Casella, ch'egli era stato molto intimo del Poeta, il quale, nella gioventù fu passionato della musica, siccome per le seguenti parole si dimostra, che leggonsi nella vita del Poeta scritta dal Boccaccio. Sommamente si dilettò in suoni ed in canti nella sua giovanezza, e ciascuno, che a que' tempi era ottimo cantatore e sonatore, fu suo amico ed ebbe sua usanza; ed assai cose, da questo diletto tirato, compose, le quali di piacevole e maestrevol nota a questi cotali faceva rivestire.

on e 92. Per tornar altra volta là, ecc., per tornar un'altra volta là dove io sono ancora in prima vita, ovvero là dove io son nato.

93. Alf. lo not. Ma a te come tanta ora è tolta? supplisci quanta è l'ora (il tempo) scorsa dalla tua morte a quando desideravi ardentemente morire. Così legge l'edizione della Crusca, riportando in margine la lezione dell'Aldina: ma a te com'era tanta terra tolta, lezione preferita dal Lombardi, e ch'io trovo

Ed egli a me: Nessun m'e fatto oltraggio,
Se quei che leva e quando e cui li piace, 95
Più volte m'ha negato esto passaggio,
Che di giusto voler lo sno si face.
Veramente da tre mesi egli ha tolto
Chi ha voluto entrar con tutta pace.

nel Codice Stuardiano, e nel MS. attribuito follemente al Boccaccio. Adunque, a schiarimento dell'una e dell'altra lezione, dico che dalla domanda di Dante a Casella si deduce, siccome pur nota sensatamente Lombardi, che fosse Casella una di quelle poche anime buone, le quali, bramose di svilupparsi da questa vita di miserie e di scandali, chiedevano a Dio che le riponesse a miglior vita. Tali erano quei tre vecchi, dei quali nel sedicesimo di questa Cantica: e par lor tardo Che Dio a miglior vita li ripogna. Si deduce ancora che, trattenendosi in questa vita Dante e Casella insieme, l'uno dicesse sovente all'altro il suo desiderio, che tale si era pur quello di Dante, e se ne può vedere la prova nel xxiv di questa Canzone, v. 76 e seg. Ora, ricordandosi Dante di questo desiderio di Casella, è naturalissima la dimanda ch' egli fa: ma a te, ecc. Tanta terra, supplisci quanta è questa, dove l'anima si purifica, e diventa degna di salire al cielo; se preferisci l'altra lezione.

94-97. La risposta di Casella compresa in questi versi si e: Dio dispone della vita e della morte; adunque, se m'ha negato l'angelo questo passo, non m'è fatto oltraggio alcuno, il voler suo essendo sottoposto

al giustissimo volere di Dio.

98 e 99. Ha riguardo al giubbileo, cominciato a Natale, del 1300, sotto il pontificato di Bonifizio VIII, dal quale, insino all' incontro di Casella, scorsi erano tre mesi. E dice che in questo tempo l'angelo ha ricevuto nella sua barchetta senza contrasto, senza difficoltà alcuna, chiunque ha voluto entrarvi; cioè quelli, i quali, pacificati con Dio, hanno desiderato di passare all'altra vita.

100 Ond'io che era alla marina volto, Dove l'acqua di Tevere s'insala, Benignamente su'da lui ricolto

A quella foce ov'egli ha dritta l'ala; .
Perocchè sempre quivi si ricoglie

105 Qual verso d'Acheronte non si cala. Ed io: Se nuova legge non ti toglie Memoria o uso all'amoroso canto,

100—102. Alf. not. il secondo. — Ond' io che, sciolto dalla mortale mia spoglia, er' ora volto alla marina ove, scendendo e mischiando le sue acque, il Tevere s' insala, fui accolto da lui nella sua barca benignamente, o sia, come più su, con tuta pace. Suppone il Poeta che questo sia il luogo d'imbarco delle anime che vanno in purgatorio.

103—105. Si not. da Alf. il primo. — A quella foce ha egli, ecc. Così legge il Daniello, Lombardi e altri, e ogni fanciullo vi trova più facil senso. Noi con la Crusca: a quella foce ov'egli ha dritta l'ala; e spieghiamo: dico a quella foce, alla quale egli ha ora il suo volo diretto; perciocchè chiunque non va in inferno, ivi si raccoglie per l'imbarco al purgatorio. Dicono tutti i comentatori, che voglia farci intendere il Poeta, per questo imbarcarsi le anime non altrove che all'ostia Tiberina, dove il Tevere sbocca in mare, che non può salvarsi se non chi muore in grembo della romana chiesa. In luogo della comune lezione Qual verso d'Achieronte, ecc. (verso alla riva d'Achieronte), l'egge con meno grazia il Lomb. con la Nidob. Quale

verso Acheronte, ecc.

106—111. Alf. not. all'amoroso canto, col' v. seg. —
Di bel suono, e di belle parole composti sono questi
versi: è per sè chiarissimo il loro sentimento, e più
degli altri sono da notarsi, il terzo pel' pensiero e
l'espressione, e il sesto pel numero tanto col sentimento conforme, come lo sente chi ben lo legge. Con
la sua persona, col corpo suo: E per avventura non
solo l'avere ei ruberanno, ma ci torranno, oltre ciò.,
le persone. Boccaccio.

**F**15

Che mi solea quetar tutte mie voglie, Di ciò ti piaccia consolare alquanto

L'anima mia che con la sua persona 130 Venendo qui, è affannata tanto.

Amor che nella mente mi ragiona,

Cominciò egli allor sì dolcemente,

Che la dolcezza ancor tlentro mi suona.

Lo mio Maestro, ed io, e quella gente Ch' eran con lui, parevan sì contenti, Com' a nessun toccasse altro la mente.

Noi andavám tutti fissi e attenti

dimanda di Dante, e tosto si pone a cantar l'altissima canzone del Poeta, che comincia Amor, ecc., che leggesi da lui interpretata nel suo Convito, ed à la seconda; ove s'ha a vedere quello che dice di questo amore di verità e di virtù, che della sua donna gli ragiona, e del luogo ove si fa questo ragionare, ch'è nella mente; per dare ad intendere non esser quell'amore per sensibile dilettazione, ma intellettuale. Che la dolcezza, esc. Chi legge questo verso una volta, ne risente poi sempre la dolcezza nella mente. L'imitò da par suo il Petrarca some segué:

Vive, ch'ancor mi suonan nella mente.

Ed ebbe forse in riguardo questo luogo, ove dice con tanta grazia : E'l cantar che nell' anima si sente.

Da questo passo del Poeta nostro si ricava quanto fosse a di suoi Casella eccellente nel canto e nella musica, e che la canzone di Dante Amor che, ecc., è una di quelle da lui poste in musica.

117. Alf. lo not colle preced parole parevan si contenti. — Stupendo pel sentimento e per l'espressions

si è questo verso.

118. Noi andavam. It sig. de Romanis vuole che si legga, col Cod. Caet., noi eravam, perchè Dante, v. 87, Casella e quegli spiriti s'eran fermi. Dante,

Alle sue note, ed ecco'l Veglio onesto, Gridando: Che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenzia, quale stare è questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, Ch'esser non lascia a voi Dio manifesto. Come quando, cogliendo biada o loglio,

v. 87, pregò Casella che s' arrestasse un poco, e Casella, v. 90, s'arrestò. Adunque s' ha a credere (e l'espressione un poco per sè lo manifesta) che si fermassero pel breve spazio necessario alle prime accoglienze, e che poi ripigliassero, ma lenti lenti, l'andare. La rampogna di Catone, v. 121, può stare, anzi s' accorda meglio con questo modo d'andare agiato; e così la comparazione de' colombi, poiche le parti che si confrontano, sono lo star quegli spiriti tutti intesi al canto di Casella, come i colombi alla pastura, e il subito lasciarla, se vengano da paura sorpresi, come gli spiriti quel canto. Aggiungo che la parola di Catone correte, mostra piuttosto l'andar lento di questi spiriti, che lo star fermi, e al monte, ch'andavano in altra direzione, cioè lungo il mare.

121 e 122. Alf. not. dal 122 sino al 129. — A spogliarvi lo scoglio, ecc. Il Castelvetro, per porsi addosso una macchia di più, critica questo luogo, dicendo che lo scoglio si rimove, si spezza, si rompe, 'si fora, ecc., ma non si spoglia. È mai possibile che quell'uomo, che voleva essere il primo letterato del mondo, e certo fu de'primi, ignorasse che questa voce scoglio, quando per essa s'accenna lo scoglio delle serpi, cioè la loro spoglia, scende dal lat. spolium? che nè anche si degnase di cercare di questo vocabolo il significato nel vocabolario nostro, ove s'impara che anche le bucce delle avellane si chiamano scogli? che infine si fosse dimentico di quel luogo del Petrarca,

tolto forse da questo di Dante?

E d'una bianca mano anco mi doglio, Ch' è stata sempre accorta a farmi danno, E contra gli occhi miei s'è fatta scoglio.

124-129. Vaghi di stile e d'ogni cosa sono questi

125

**130** 

Gli colombi adunati alla pastura,
Queti, senza mostrar l'usato orgoglio,
Se cosa appare ond'egli abbian paura,
Subitamente lasciano star l'esca,
Perchè assaliti son da maggior cura.
Così vid'io quella masnada fresca

Lasciare 'l canto, e gire 'nver la costa Com' uom che va, nè sa dove riesca; Nè la nostra partita su men tosta.

versi. L'usato orgoglio, cioè quel brio e quella vivacità che dimostrano mormorando e facendo quelle loro giravolte dopo la pastura, o per altra allegrezza; ed ha gran torto il Venturi dicendo: con cui, tra di loro rissando, si batton con l'ala, e si minacciano con rigoglio. Non doveva starsene in questo alla Crusca, ma si a quello che Dante stesso, Parad. xxv, dice a spicagione di questo lnogo:

Si come, quando Colombo si pone Presso al compagno, l'uno e l'altro pande, Girando e mormorando, l'affezione.

130—133. Masnada, si disse prima d'una famiglia di servi, poi d'una mano di soldati, oggi vale brigata o compagnia di gente. — Fresca, venuta di fresco. La costa, del monte, perchè stavano sul lido. Com'uom che va, ecc. Il Petrarca:

Vommene in guisa d'orbo senza luce, Che non sa ove vada, e pur si parte.

Dove riesca, dove sia per riuscire, per arrivare. Tosta, dal lat. tostus, ardente, bollente, ecc., caldo, spedito e presto.

## CANTO III.

#### ARGOMENTO.

Avviamento al monte di malagevole salita tanto. Incontro d'una gente d'anime: riconoscimento d'una di quelle.

Avvegnache la subitana fuga
Dispergesse color per la campagna,
Rivolti al monte ove ragion ne fruga,
I'mi ristrinsi alla fida compagna;
E come sare io senza lui corso?

1. Avvegnachè, formula congiuntiva composta del verbo avvegna o sia avvenga, da avvenire, e della congiuntiva che, vale quanto ancorchè, quantunque, benchè la piglino i moderni per conciossiacosachè, dietro il solo esempio che s'incontra in Matteo Villani.

- 3. Ove ragion ne fruga. In due maniere si spiega da' comentatori. La prima si è s ove la retta ragione ci stimola; la seconda: ove la ragione ci punge o tormenta colla ricordanza de' falli commessi. Io m' accosto alla primiera, e intendo che la ragion nostra, già per la meditazione del vizio ne' suoi funesti effetti da ogni passion libera, c' invita al monte ove si purgano le offese, o vero, ove spogliasi lo scoglio, che non lascia Dio esser manifesto.
- 4-6. Alla fida compagna, a Virgilio, mio fedel compagno. Compagna, toltone l'i, per compagnia, usasi pur dal Petrarca e da altri antichi. Senza lui corso? Le anime testè giunte correvano intimorite dal gridar di Catone; Virgilio, per dimostrarsi alla voce di lui ubbidiente, per compensar così il tempo perduto, e dimostrare al suo discepolo come s'ha a riparar questa perdita; Dante per paura di non perdere il suo dolce compagno e duce, senza il quale non avrebbe potuto compir il viaggio, simboleggiando Vir-

Chi m'avria tratto su per la montagna? Ei mi parea da sè stesso rimorso.

O dignitosa coscienzia e netta, Come t'è picciol fallo amaro morso! Quando li piedi suoi lasciar la fretta,

10

gilio la natural filosofia, ch' è scala alla divina, per cui al sommo vero si perviene. Chi m'avria tratto, ecc. Chi? Virgilio, afferma in aria di critico il Castelvetro, perciocchè, cessato il corso e la paura, Dante sarebbe ritornato a Virgilio, il quale era in luogo che non si perdeva di vista. Ma Dante, che sa le cose meglio del Castelvetro, fa veder chiaro che, se non si sesse stretto a Virgilio, l'avrebbe senza dubbio perduto; e quantunque sosse vero quello che salsamente s'immagina il Castelvetro, Dante suppone il contrario; e tanto basta per non osar critiche così infantili. Virgilio e simbolo della filosofia naturale: se si perde di vista, come puossi al glorioso termine pervenire? Tale si è la dottrina nascosa sotto il veto di queste parole.

7. Ei mi parea, nella tristezza dell'anima dipintagli sul volto. Da sè stesso; perocchè, siccome dice il Petrarca, esprimendo lo stesso concetto: al cor gentis basta ben tanto; e però il medesimo:

> Solo, ovio era tra boschetti e colli, Vergogna ebbi di me, ecc.

E però Seneca : sic fae, inquit Epicurus, omnia,

tanquam te spectet aliquis.

8 e 9. Sono not. da Alf. — O dignitosa, ecc. Sono di bel conio questi versi: il sentimento loro si è, che quelli che sono di gentil cuore, se avviene che fallino soncor leggermente, benchè senza null'altro testimonio che di sè, sono da pentimento e vergogna sorpresi. Questo luogo s'imita così dal Tasso:

Vergognando tenean basse le fronti, Ch'era al cor picciol fallo amaro morso.

10-15. La freita che, ecc., la fretta che spoglis

Che l'onestade ad ogni atto dismaga, La mente mia, che prima era ristretta, Lo 'ntento rallargò sì come vaga, E diedi 'l viso mio incontra 'l poggio, Che 'nverso 'l ciel più alto si dislaga.

Lo Sol che dietro fiammeggiava roggio,
Rotto m'era dinanzi, alla figura,
Ch'aveva in me de'suoi raggi l'appoggio.

del necessario decoro ogni azione che posatamente e sodamente eseguire si debbe. Ristretta, così s'ha a leggere; e non come il Lombardi vuole, distretta, dando poi tortamente a questa voce il sentimento di angustiata, che non gli si conviene affatto. Lo stato in che era la mente di Dante, e ch'egli esprime con la voce ristretta, è appunto l'opposto di quello che dice nel seguente verso: lo 'ntento rallargò. Adunque egli vuol dire che la mente sua ristretta, unita, occupata in un solo pensiero, mentre fuggivano, quello di non spiccarsi da Virgilio, s'allargo poi quando cesso di correre il suo duce, per vaghezza delle cose move; e portandosi verso al monte, ivi pure dirizzò lo sguardo. Intento, significa l'atto della mente tesa in l'oggetto a cui bada. Vaga, curiosa, desiderosa di vedere e saper cose nuove; e dicesi vaga per quell' inquietudine che fa l'anima vagante, finche coll'oggetto desiderato s'affronti. Si dislaga, si distende, si dispiega, ecc., figuratamente adoperando la voce dislagare, che significa lo stendersi che fanno l'acque quando allagano, e però aggiunge sensatamente inverso 'l cielo, che rende la metafora naturalissima. Simile concetto s'esprime da Ulisse, Inf. xxvi.

La montagna del purgatorio è il ripieno del vano che si fece nell'emisperio di là quando vi cadde Luci-

fero. Si tenga a mente.

16—18. Si not. da Alf. — Roggio, rosso, forse dal franc. rouge. Tale, presso al suo nascere, si dimostra, pei vapori oppostogli, il sole. Rotto m'era, ecc. Ecco il regolare costrutto: lo sole mi era rotto dinanzi con

| CANTO III.                               | 37 |
|------------------------------------------|----|
| I' mi volsi dallato, con paura           | •  |
| D'essere abbandonato, quando i' vidi     | 20 |
| Solo dinanzi a me la terra oscura.       |    |
| E 'l mio conforto: Perchè pur diffidi,   |    |
| A dir mi cominciò tutto rivolto,         |    |
| Non credi tu me teco, e ch'io ti guidi?  |    |
| Vespero è già colà dov'è sepolto         | 25 |
| Lo corpo dentro al quale io facev'ombra; |    |

figura simile alla figura che l'appoggio de suoi raggi aveva in me, volendo esprimere il Poeta che l'ombra

figuravagli dinanzi su la terra la persona sua.

Napoli i ha, e da Brandizio è tolto.

il tutto così: quando io vidi , col v. seg. — Si riordini il tutto così: quando io vidi la terra vscura solo (solamente) dinanzi a me, io mi volsi dallato con paura d'essere stato abbandonato da Virgilio. E nacquegli questa paura dal non riflettere che il corpo di Virgilio non poteva fare appoggio ai raggi del sole. Il Lombardi con la Nidob, serive da lato; ma, se avesse riflettuto che vuol dire il Poeta da quel lato ove aveva Virgilio, avrebbe scritto pur egli dallato, cioè dal lato.

22 e 23. Alf. nota l'ultimo. — Conforto. Chiama così Virgilio, e, ad imitazione di Dante, il Petrarca la sua Laura: Quando il soave mio fido conforto. — Pur, avendo viguardo alla diffidenza che ebbe Dante poc'anzi, quando si strinse tutto a Virgilio per paura di perderlo. Tutto rivolto. Questa forma esprime, e la prestezza con che fece quest'atto Virgilio, e l'affetto

con che parla a Dante.

24—26. Alf. nota i due primi. — Se di là era il sole levato di due ore, di altrettanto doveva nel punto opposto di qua, o sia in Gerusalemme, essere oltramontato, e però in Italia, siccome in Napoli, esser già sera. Adunque dice Virgilio così: Questo lieve corpo che mi circonda, non è già quello nel quale io faceva ombra, e ch'è sepolto in Napoli. Mantua me genuit, Calabri rapuére, tenet nunc Parthenope. — Brandizio, oggi comunemente Brindisi, ove Virgilio morì.

Ora se innanzi a me nalla s'adombra, Non ti maravigliar più che de' cieli.

30 Che l'uno all'altro raggio non ingombra.

A sofferir tormenti, e caldi e gieli Simili corpi la virtù dispone,

Che, come fa, non vuol ch'a noi si sveli.

Matto è chi spera che nostra ragione

Possa trascorrer la 'nfinita via
Che tiene una sustanzia in tre persone.
State contenti, umana gente, al quia;
Che, se potuto aveste veder tutto,

28-30. Si not. da Alf. — Nulla s'adombra, nulla cosa, per l'opposizione del corpo mio, s'adombra (si fa oscura) innanzi a me. Non ti maravigliare più, che non ti maravigli dei cieli, l'uno dei quali non ingombra (non impedisce) il raggio (il passaggio del raggio) all'altro cielo.

31-33. Ordine regolare: la virtù divina (forma e) dispone corpi simili (al mio attual corpo, atti) a sofferir tormenti, e caldi gieli, che (la qual virtù divina) non vuole che si sveli a noi come ella fa; cioè come ella forma e dispone corpi simili a sì fatte

sensazioni.

34—36. Alf. li nota colla seg. terzina. — Nostra ragione, la ragione umana. Che tiene, ecc., una sustanzia in tre persone (Dio uno e trino) tiene che
(la qual via infinita). La via per la quale Iddio procede è infinita, la nostra ragione limitata; adunque
essa non può trascorrere (correre oltre in quella), e
però conoscerla.

37-39. State contenti, ecc. Ordina: umana gente, state contenti (contenuti) sino al quia, cioè state contenuti, nella cognizione delle cose, sino al perchè, sino alla ragione delle medesime; statevene quieti, statevene contenti alla ragione. Che la voce contento sia sinonimo di contenuto, eccone infallibil provanelle parole sottoscritte di Dante, tolte dal suo Con-

40

Mestier non era partorir Maria; E disïar vedeste senza frutto Tai, che sarebbe lor disio quetato, Ch'eternalmente è dato lor per lutto: I dico d'Aristotele e di Plato,

vivio: la seconda mente che ciò riceve, non solamente alla dilettazione dalla prima sta contenta, ecc. In virtù del sentimento primo di questa voce, dicesi esser contento d'una cosa; e esser contento a una cosa. Della primiera forma non vi ha dubbio alcuno, e basta avvertire che il suo pieno costrutto si è esser contento dentro ai limiti d'una cosa; della seconda, oltre gli esempi del Poeta, eccone uno del Boccaccio, g. 2, D. 8: alla qual cosa il giovane non fu contento. E questo non esser contento ad una cosa, o sia il non voler esser contenuto dentro ai limiti d'una cosa, nasce dal desiderio di oltrepassare i confini medesimi. Questo principio, di raffrenar l'uomo la sua troppa curiosità, ci è non meno spirato dalla religione, che dalla filosofia e dalla natura. Non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem. L'uomo s' ha a contentare del lume portogli dai sole per mezzo de' suoi raggi; e chiunque leverà il viso per attingerne un più grande in lui, non s' ha a dolere se vi consuma la vista. Quis hominum potest scire consilium Dei? aut quis poterit cogitare quid velit Dominus? Con ragione però soggiunge il Poeta che, se l'uomo avesse potuto vedere nel profondo consiglio divino, i primi nostri parenti avrebbero veduto la cagione del gran divieto, si sarebbero contenuti al segno, e perciò non sarebbe stato necessario che il Figliuolo di Dio s'incarnasse.

40-45. Ecco come spiega il Venturi dietro ai primi, e gli ultimi dietro a lui. E tu vedesti tanti al limbo in brame (Lombardi dice nel mondo) ardenti, senza speranza che un di si appaghino; e pure per tal via, cioè dell'umile docilità, sarebbonsi appagate quelle brame date loro per eterna pena. A me pare che niuno abbia colto sin ora il sentimento vevo, e però

E di molti altri; e qui chinò la fronte,
E più non disse, e rimase turbato.
Noi divenimmo in tanto appiè del monte:
Quivi trovammo la roccia sì erta,
Che 'ndarno vi sarien le gambe pronte.
Tra Lerici e Turbía, la più diserta,

spiego così: E, se voi, umana gente, aveste potuto veder tutto, voi non avreste veduto nel mondo desiar senza frutto tali, il desiderio dei quali, quel desiderio che è dato loro eternamente per lutto, sarebbe quietato. Siccome dai seguenti versi si ricava, intende Virgilio, per quelli veduti desiar invano nel mondo, e che sono presentemente dal desiderio senza speranza puniti nel limbo, quei filosofi i quali si fecero una falsa idea del sommo bene, di quel vero in cui solo l'anima può aver pace e contento, cioè Dio; altri ponendolo nella virtù, altri nella voluttà, altri nel consentir a natura, altri nella scienza, altri in non sentir nessun dolore, altri in altro, onde tra i filosofi le tante discordie d'opinioni e fierissime controversie su la questione del sommo bene dell'uomo, la quale, giusta il calcolo di Varrone, diede origine a dugentottanta diverse Sette.

E qui chinò la fronte, ecc. Quest'atto di chinar la fronte, il subito silenzio, e il turbamento sopravvenutogli, dimostrano che, nel discorrimento di quegli individui, fermatosi il pensiero di Virgilio sopra di sè, ci si vide di coloro cui dato è per eterno dolore il desio senza speranza. Queste parele con che Dante al solito suo dipinge sì vero, sono notate da Alfieri. E grande si è qui l'artificio del Poeta nostro di coglier si bene l'opportunità di spiegar questo nuovo affetto con sì semplice forma, e sì naturalmente.

46-48 Alf. li nota. — Erta, eretta. Vi sarien, ecc., cioè vorrebbero invano le gambe esser pronte al salire, perchè la pronta voglia di montar per quella si erta roccia sarebbe inutile, non lo potendo le gambe secondare.

49-5:. La via più diserta, e la via più romita,

| , CANTO III.                             | 41        |
|------------------------------------------|-----------|
| La più romita via è una scala,           | 5o        |
| Verso di quella, agevole e aperta.       |           |
| Or chi sa da qual man la costa cala,     |           |
| Disse 'l Maestro mio, fermando 'l passo, |           |
| Si che possa salir chi va senz'ala?      | •         |
| E mentre che, tenendo 'l viso basso,     | 55        |
| Esaminava del cammin la mente,           | •         |
| Ed io mirava suso intorno al sasso,      |           |
| Da man sinistra m'appari una gente       |           |
| D'anime, che movieno i piè vèr noi,      |           |
| E non parevan, sì venivan lente.         | <b>60</b> |

tra Lerici e Turbia, è una scala agevole e aperta verso (a petto) di quella roccia. Lerici siede ai confini della Riviera di Genova da Levante, vicino a Vezzano, nobilissimo castello, e Turbia da Ponente, presso a Monaco. Romita, per esser deserta, abbandonata, ecc.

52. Alf. not. — Da qual man; se da destra o da sinistra. Cala, cioè va calando o dechinando. Chi va senz'ala, chi non è uccello; ultimo tratto con che dimostra esser si rapida quella roccia, che non si possa salire da uomo.

54-60. Sono not. da Alf. — Costruzione: e mentre che, Virgilio tenendo il viso basso, la mente sua esaminava i mezzi del cammino, ed io mirava su intorno al sasso; una gente (una turba) di anime mi appari da mano sinistra, che movevano i piedi verso noi, e venivano si lente, che non parevano muoversi. Il secondo di questi versi spiegasi tortamente dal Venturi, e scrivesi sconciamente dal Lombardi, il quale per aggiunta vi dice su cose dell'altro mondo. Notisi che nel quarto verso dice il Poeta m'apparì, non a caso, ma a grand'arte. Per questo cenno ci dimostra Virgilio tutto in sè raccosto, colla fronte chinata, come dice nel verso 61, e sè stesso discorrendo qua e là cogli occhi agli oggetti di fuori. Notinsi bene questi diversi atti, che suole il Poeta con leggier tratto

Leva, dissi al Maestro, gli occhi tuoi: Ecco di qua chi ne darà consiglio, Se tu da te medesmo aver nol puoi.

.Guardommi allora, e con libero piglio

Rispose: Andiamo in là, ch'ei vegnon piano; E tu ferma la speme, dolce figlio.

Ancora era quel popol di lontano, I' dico dopo i nostri mille passi,

Quant'un buon gittator trarria con mano,

70 Quando si strinser tutti a' duri massi

Dell'alta ripa, e stetter sermi e stretti, Com'a guardar, chi va dubbiando, stassi.

studiosamente indicare, perchè gli vada stretto colla mente il lettore.

62. Si not. da Alf. col v. seg. — Ecco di qua, ecc.,

mostrando a dito l'anzi detta turba d'anime.

64-66. Con libero piglio, con aspetto libero da ogni turbamento o altro, e perciò con lieto volto. In là, incontro a quegli spiriti. Piano, con passo piano, com' ha teste detto. Ferma la speme, rafferma la speranza, deponendo ogni dubbiezza. Inf., viii: lo spirito lasso Conforta e ciba di speranza buona.

67-69. Alf. nota colla terz. seg. — Si riordini il testo a questo modo: quel popolo (quella turba d'anime) era ancora lontano per tanto spazio, per quanto un buon gittator trarria (pietra o dardo) con mano; io dico che era ancora lontano di tanto dopo i nostri mille passi (poiche avemmo fatti mille passi

verso loro ).

70-72. Scorgendo quelle anime venirsi incontro per opposta direzione i due viaggiatori, cosa del tutto nuova e contraria all'ordine del luogo, sono da maraviglia sorprese, s'accostano alla ripa, e quiete e dubitose si stanno a guardare, come chi va dubbiando, ecc.; il qual luogo s'imita dal Petrarca in questa forma:

Com'uom che per terren dubbio cavalca, Che va restando ad ogni passo, e guarda, E 'l pensier dell'andar molto dissalca.

75

O ben finiti, o già spiriti eletti,

Virgilio incominciò, per quella pace Ch' i' credo che per voi tutti s'aspetti,

Ditene dove la montagna giace,

Sì che possibil sia l'andare in suso;

Che 'l perder tempo a chi più sa più spiace.

Come le pecorelle escon del chiuso

Ad una, a due, a tre, e l'altre stanno 80 Timidette atterrando l'occhio e 'l muso,

E ciò che sa la prima e l'altre sanno, Addossandosi a lei, s'ella s'arresta, Semplici e quete, e lo 'mperchè non sanno;

Lo stesso Dante nella Vita Nuova, sopra il sonetto: Tutti li miei pensier parlan d'amore, dice: e ciascuno mi combattea tanto che mi facea star quasi come colui che non sa per qual via pigli il suo cammino, che vuole andare e non sa onde si vada.

73. O ben finiti, o spiriti che siete finiti ( giunti

al fine della vita) bene, cioè felicemente.

76. Alf. nota sino al vers. 84. — Giace, cala, dechina. Nel xxm dell' Inferno: S'egli è che si la de-

stra costa giaccia, ecc.

78. Bella sentenza e vera. L'uomo, quanto più sa, tanto più conosce la preziosità del tempo, e tanto più gli dispiace di perderlo. Profitti chi può di questa lezione, e l'impari chi non si fa scrupolo di rubar il

tempo a chi sa ben impiegarlo.

79—84. Leggiadrissima similitudine, ritratto vero di natura, con veghe semplici parole veramente espresso. Del chiuso, del luogo chiuso. Timidette, grazioso diminutivo che adopera assai, e fa ritratto vero. Atterrando l'occhio e'l muso, sinchè sia il passo libero. Lo 'mperchè, il perchè, la ragione. Nel suo Convito il Poeta dice: se una pecora si gittasse da una ripa di mille passi, tutte l'altre l'andrebbono dietro; e se una pecora, per alcuna cagione, al passare d'una strada salta, tutte l'altre saltano, eziandio nulla veg-

DEL PURGATORIO,

85 Si vid'io muovere a venir la testa
Di quella mandria fortunata allotta,
Pudica in faccia e nell'andare onesta.
Come color dinanzi vider rotta
La luce in terra dal mio destro canto,
Si che l'ombr'era da me alla grotta,
Restaro, e trasser se indietro alquanto,
E tutti gli altri che venieno appresso,
Non sappiendo 'l perchè, fero altrettanto.
Senza vostra dimanda i' vi confesso
95 Che questi è corpo uman che voi vedete,

gendo da saltare. E i' ne vidi già molte in uno pozzo saltare, per una che dentro vi saltò, forse credendo saltare un muro; non ostante che 'l pastore, piangendo e gridando, colle braccia e col petto dinanzi

si parava.

85-87. Costruzione: sì io vidi allotta la testa di quella mandria fortunata muoversi a venire, ecc. Sì, cioè come le pecorelle, vale a dire una prima, poi due, tre, e così via via. Allotta, voce poet. allora, poichè Virgilio ebbe parlato. La testa di quella mandra fortunata, le prime di quella mandra, greggia, turba, gente, ecc., Pudica in faccia, ecc., verso degno di Dante.

89 e 90. Alf. nota i due primi. — Quando andava col volto al monte, il sole, poe'anzi levate, lo feriva nelle spalle. Vedi v. 16 e seg. Rivoltosi a sinistra per andar ad incontrar quelle anime, ebbe il sole a mano manca, e però l'ombra sua stendevasi dal lato destro, e per la posizione del sole; e per esser Dante non guari dal monte distante, l'ombra sua era da lui sino

alla grotta, cioè alla roccia.

91-93. Alf. not. — Osserva in che nuova maniera esprime la maraviglia di quelle anime, accortesi che il corpo di Dante faceva ombra. Si fermano le prime anime, si ritraggono alquanto indietro, e similmente le seguenti, senza saperne la ragione.

95 e 96. Alf. not. quest' c corpo uman, col v. seg.

Perché 'l lume del sole in terra è fesso.

Non vi maravigliate, ma credete

Che, non sensa virtù che dal ciel vegna,

Cerchi di soverchiar questa parete.

Così 'l Maestro, e quella gente degna:

Tornate, disse; intrate innanzi dunque, Co'dossi delle man facendo insegna.

E un di loro incomiuciò: Chiunque
Tu se', così andando volgi 'l viso,

Pon mente se di là mi vedesti unque.

— Perchè, per la qual cosa. Il lume del sole, ecc. Vedi come, avendo ad esprimere l'istessa idea, ne varia sempre le forme. Ha detto prima, lo sol... rotto m'era dinanzi, alla figura; poscia, rotta la luce in terra; adesso, il lume del sole in terra è fesso.

99. Soverchiar (andar sopra a), superare, sormontare. Questa parete, così chiama la costa. Hoc supe-

rate jugum. Virgilio.

101—102. Alf. nota il secondo. — Tornate, intendi indietro. — Intrate innanzi, a noi che vi seguitiamo. Co' dossi della mani, ecc. Verso di bella espressione dantesca. Quelle anime parlando, accennavano si fattamente colle mani. Chiama dosso della mano la parte opposta alla palma, e, con altri scrittori, usa la voce

insegna, come sinonimo di segno.

103—105. Alf. not. l'ultime co' 6 seg. — Intese le parole di quelle anime, rivoltansi Virgilio e Dante, entrando innanzi a loro. Una di quelle ombre, bramosa di farsi nota a quel vivo, perchè la rinfami nella prima vita, e gli procacci l'aiuto de' suoi, gli parla; e perchè ha inteso dir a Virgilio, Che 'l perder tempo a chi più sa più spiace, non gli dice di fermarsi, ma pur di volgersi andando, e por mente se lo conobbe nel primo mondo. L'anima che parla è Manfredi, re di Puglia, ucciso l'anno stesso che nacque Dante, cioè nel 1265. Quindi piglia occasione il Castelvetro di censurar così: questa domanda è sciocca, perchè Manfredi fu ucciso l'anno che nacque Dante. Adun-

I' mi volsi vèr lui, e guarda' 'l fiso; Biondo era, e bello e di gentile aspetto; Ma l'un de'cigli un colpo ave' diviso.

Quando i' mi fui umilmente disdetto

D'averlo visto mai, ei disse: Or vedi, E mostrommi una piaga a sommo 'l petto.

que come in vista potè mostrar tanta età che lo potesse aver veduto? Non è adunque simile al vero che
Manfredi fosse così sciocco, che facesse simile domanda. Sciocco, rispond' io, siete voi, signor critico,
in non riflettere che la maraviglia ond'era preso Manfredi, e il desiderio ond'era stimolato, non gli lasciarono pur pensar d'esaminare se Dante era giovine o
vecchio; e quand'anche, contro natura l'avesse fatto,
certa cosa è che Dante, dal lungo studio e dagli affanni consunto, doveva mostrar assai più anni che
non ne aveva di fatto; chè Dante non uccellava per
grassezza.

106. I' mi volsi ver lui, perchè, tornande indietro,

aveva le spalle volte a quelle mime.

Canzone, l'aereo corpo onde si rivestono le anime, figurasi così e quanto l'umano corpo lasciato su la terra. Però dice di questo spirito, ch'era biondo, e bello e di gentile aspetto; però si è veduto Catone co' capelli e la barba come nell'età che lasciò la vita, e infine, nell' inferno, dice Dante a Venedico Caccianemico. Se le fazion che porti mon son false, e tanti altri esempi che si sono veduti. Ora per questo luogo dimostra il Poeta una cosa di più, cioè che anche le cicatrici e i segni delle ferite che segnano il corpo in sul morire, si rappresentano di là negli aerei loro corpi.

109. Disdire, vale qui rispondere negativamente alla domanda fatta; e l'avverbio umilmente dimostra l'animo cortese del Poeta, e il suo rispetto verso quell'ombra, la cui presenza lo fa forse sospettare di

quello ch'egli è.

dove il petto comincia.

I 1 5

Poi disse sorridendo: I' son Manfredi Nipote di Gostanza imperadrice;

Ond' i' ti priego che quando tu riedi,

Vadi a mia bella figlia, genitrice Dell'onor di Cicilia e d'Aragona,

E dichi a lei il ver, s'altro si dice.

Poscia ch'i' ebbi rotta la persona

Di duo punte mortali, i' mi rendei

Piangendo a quei che volentier perdona. 120 Orribil furon li peccati miei;

Ma la bontà infinita ha sì gran braccia,

113. Gostanza, figliuola di Ruggieri, re di Cicilia,

e donna d'Arrigo V imperatore. Vellutello.

114-117. Alf. not. l'ultimo co' seg. 6. — Quando tu riedi, intendi, di là. — A mia bella figlia, ecc. Fu chiamata anch' ella Gostanza. Fu donna di don Pietro, re d'Aragona, e di lui generò Federigo, che fu re di Cicilia, e don Iacopo che, dopo il padre, fu re di Aragona, i quali furono onore di quei reami. Vellutello. S'altro si dice, perche senza dubbio, giudicando secondo le apparenze, dicevano nel mondo che Manfredi era in gola di Lucifero, e però volle il Poeta rilevare la fama di si possente protettore dei Ghibellini.

118—120. La persona, il corpo. Di duo punte mortali, delle due ferite dette di sopra, vers. 108 e 111. A quei che volentier perdona, divina attribuzione di quel Dio, che non è mai sazio di perdonare, e certa prova della sua divinità. Così fossero i ministri suoi in terra!

121-123. Orribil furon, ecc. Dicesi che per sete di regno spense il proprio padre Federico II, e il fratello Corradino, e su sierissimo persecutore della chiesa. Ma la bontà infinita, ecc. Divinissima sentenza, che consola più assai che le minacce degli nomini non fanno paura; onde, imitando il Poeta nostro, il Petrarca:

Quelle pietose braecia, In chi io mi fido, veggio sperte ancora. Che prende ciò che si rivolve a lei.
Se 'l Pastor di Cosenza, ch'alla caccia
125 Di me su messo per Clemente allura,
Avesse 'n Dio ben letta questa faccia,
L'ossa del corpo mio sarieno ancora
In co del ponte presso a Benevento,
Sotto la guardia della grave mora.

E leggo al proposito in Montaigne: il n'est rien si aise, si doux, et si favorable que la loi divine; elle nous appelle à soi, aussi fautiers et décestables comme nous sommes. Elle nous tend ses bras, et nous reçoit en son giron, pour vilains, ords, et bourbeux que nous soyons, et que nous ayons à l'étre à l'avenir;

salvo però i traditori.

124-129. Il Pastor di Cosenza, ch'alla caccia, ecc. Manfredi fu rotto e morto dal re Carlo vecchio, ovvero primo. E siccome morl scomunicato, non volle il re vincitore che fosse il corpo suo in luogo sacro sepolto, ma in una fossa in co del ponte di Benevento, sopra la quale ciascuno del suo esercito gittato una pietra, fecesi, dice il Villani, una grande mora di sassi. Ma, per mandato del papa Clemente IV, l'arcivescovo di Gosenza, suo legato nell'esercito di Carlo I, fece poi disotterrare il cadavere di Manfredi, trasportarlo fuori del regno, ch'era terra della Chiesa, e gettarlo lungo il fiume Verde, presso ad Ascoli. Ora veniamo alla lettera. Il Pastor di Cosenza, il detto arcivescovo. Che alla caccia di me, ecc.; perchè prima fu mandato al re Carlo per istimolarlo contro Manfredi, e poscia a far guerra anche al cadavere, come s'è detto. Avesse in Dio, ecc.; avesse letto nel libro di Dio questo luogo, cioè che la bontà infinita ha sl gran braccia, ecc. Nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat. — L'ossa del corpo mio, ecc., il mio corpo sarebbe ancora ove prima fu sepolto. Della grave mora. Chiama grave mora quei sassi disordinatamente gettati nella fossa, e così ammonticellati. L'autorità del Villaui, che appella pur

Or le bagna la pioggia e muove 'l vento 130 Di fuor dal regno, quasi lungo 'l Verde, Ove le trasmutò a lume spento.

Per lor maladizion sì non si perde,

Che non possa tornar l'eterno amore,

Mentre che la speranza ha fior del verde. 135

Ver è che quale in contumacia muore

Di santa chiesa, ancor ch'al fin si penta, Star li convien da questa ripa in suore Per ogni tempo, ch'egli è stato, trenta,

grande mora lo stesso mucchio di sassi, vince ogni opposizione. Io poi credo che il Poeta, e poscia il Villani, chiamasse così quella mole sepolerale, in riguardo del lat. mora, ritardo, ritegno (mora qua santa tenuere? Virg.); e usato pur, se non m'inganno, da Celso, nel sentimento delle voci nostra ostacolo, legame; deducendo questo vocabolo dall'astratto al concreto per mezzo dell'aggiunto grave.

130. Or le bagna, ecc. Il che ci fa intendere che fosse ivi il corpo di Manfredi gettato, senza seppellirlo

altrimenti, ovvero con poca terra ricoperto.

132. A lume spento, senza funeral pompa di cera e di canto, o pur, siccome il Landino spiega, perchè quando alcuno si scomunica, il sacerdote getta il lume

in forma che si spegne.

133—135. Per lor maladizion, ecc., è proposizione generale. Si non si perde; l'eterno amore non si perde si che, ecc. Ha fior del verde. È metafora tolta dalla natura stessa, cioè dall'erba e dalle piante nelle quali, finchè v'ha un punto o fior di verde, è vita. La voce fiore è nome vero, e significa una particella qualunque d'una cosa onde si spicca. Quindi la frase star verde, star in vigore; cioè come dicono i legisti in viridi. Il sommo Buonarroti dice: Poichè d'ogni mia speme il verde è spento.

36—141. Dice che chiunque muore in contumacia di santa chiesa, siccome chi è scomunicato, se, pen-Dante, vol. 11.

DEL PURGATORIO, CANTO III. **5**0 140 In sua presunzion, se tal decreto Più corto per buon prieghi non diventa. Vedi ora mai se tu mi puoi far lieto, Revelando alla mia buona Gostanza Come m'ha'visto, e anco esto divieto; 145Che qui per quei di là molto s'avanza.

titosi in fine, Dio gli perdona, gli conviene stare suori di quella ripa, in pena della sua ostinazione, trenta volte tanto tempo quanto è stato vivendo in quella presunzione di non volersi umiliare innanzi ai ministri di Dio, a meno che questo tempo non si raccorci dalle preghiere dei buoni di qua. Tal decreto, cioè tal tempo decretato. Adunque in questa prima divisione della parte inferiore della montagna stanziano le anime di quelli che, quantunque pentitisi in su gli estremi, sono pur morti in contumacia di santa chiesa.

142-144. Due preghiere fa Monfredi al Poeta, la primiera si è di rivelare alla sua buona Gostanza che l'ha veduto, e in che stato; la seconda, di farle sapere il divieto di montar su, prima che il trentuplo. della contumacia non sia passato, a meno che per buoni preghi non diventi più corto questo tempo.

145. Qui molto si guadagna per le buone preghiere di quelli che sono nel mondo di là.

# CANTO IV.

### ARGOMENTO.

Salita de Poeti, per malagevolissimo e strettissimo calle, a un alto balzo del monte: stanza di chi indugiò al fine a pentirsi. Incontro di Belacqua.

Quando, per dilettanze ovver per doglie
Che alcuna virtù nostra comprenda,
L'anima bene ad essa si raccoglie,
Par ch'a nulla potenzia più intenda;
E questo è contra quello error che crede
Ch'un'anima sovr'altra in noi s'accenda.

1-6. Alf. nota il primo e 'l terzo. - Quando l'anima si raccoglie bene ad alcuna virtù nostra, per dilettanze, ovvero per doglie, le quali essa virtù comprenda, pare ch'ella, ecc., vale a dire, quando l'anima si concentra in alcuna sua virtù o potenza, preoccupata da diletto o da dolore, pare ch'essa anima non intenda più a nessuna altra sua virtù o potenza. Se, per esempio, la virtù sensitiva sia pel senso dell'udito, da soave suono si presa, che l'anima si raccolga bene ad essa virtà, pare che l'anima intenda solo in quella virtù o potenza, e punto in altra; e però in tale istante restano le altre virtù inoperose. E questo, che ognun può avere in se più volte provato, falsifica l'opinione di coloro, i quali vogliono che sieno nell'uomo più anime; perciocchè, se ciò fosse, avverrebbe che, mentre un'anima sorpresa e da una forte preoccupazione per qualsivoglia senso ricevuta, l'altr'anima si occuperebbe in una di quelle altre operazioni, che alle sue altre facoltà sono appartenenti. Notisi che le voci virtù e potenza sono una cosa stessa; che il comprendere del secondo verso ha il sentimento di prendere e strigner con forza; che nel sesto verso,

E però, quando s'ode cosa o vede, Che tenga forte a sè l'anima volta,

Vassene 'l tempo, e l'nomo non se n'avvede;

10 Ch'altra potenzia è quella che l'ascolta,

E altra è quella ch'ha l'anima intera; Questa è quasi legata, e quella è sciolta.

Di ciò ebb'io esperïenzia vera,

Udendo quello spirto, e ammirando

Lo sole, ed io non m'era accorto, quando Venimmo dove quell'anime ad una Gridaro a noi: Qui è vostro dimando.

Maggiore aperta molte volte impruna,

parlando dell'anima, dice s'accenda, perchè si rappresenta, nell'atto che scrive, l'anima umana al Poeta qual celeste fiamma che vivifica l'uomo e illumina l'intelletto.

7-9. Alf. not. — E però, ecc. Questo è una seguenza del sentimento dei primi quattro versi. O vede,

cioè o si vede cosa che, ecc.

10—12. Perciocche la potenza dell'anima (la sensitiva), che, per mezzo della vista o dell'udito, ascolta
o vede quella tal cosa, è una; e la potenza che l'anima ha intera (non mossa, non messa in attività) è
un'altra. Questa, essendo inoperosa, è quasi legata;
quella, in atto attiva, è libera al suo esercizio.

13—18. Dice aver fatto sperienza di ciò, perciocchè, giunto al luogo della salita, mostratogli da quelle anime, allora soltanto s'accorse ch'il sole salito era già ben cinquanta gradi, cioè ch'erano tre ore e più di sole. E questa sua preoccupazione d'udire e d'ammirare, cominciò dalla vista di Casella. Ed io non mi era accorto, sottintendi ch'era tanto salito il sole.—Ad una, sottintendi voce. — Vostro dimando, in veca di l'oggetto dimandato da voi, è bel modo del dire poetico.

19-21. Versi belliss mi per la semplicità del can-

### CARTO IV.

Con una forcatella di sue spine L'uom della villa, quando l'uva imbruna, Che non era la calla onde saline Lo Duca mio ed io appresso soli, Come da noi la schiera si partine.

cetto, e per le belle e schiette parole che lo rivestono. Nè meglio si poteva, per similitudine, l'artezza di quel calle rappresentare. Aperta. Benchè questa voce ha pur il senso e la forza del nome apertura ovvero varco, essa è agghiettivo del sottinteso via. — Impruna, vaga parola da imprunare, empier di pruni; ma, dicendo poi con una forcatella di sue spine, la detta voce perde parte del suo significato, e ritiene soltanto quello del semplice serrare o turare. — Imbruna, comincia ad imbrunire maturandosi. Dell'uva, la quale d'agresta comincia a maturare e farsi nera: i contadini di Toscana dicono saracinare, dai saracini o mori. E ognuno sa che, quando l'uva comincia a maturare, i contadini van ripassando la siepe o muro che chiude la vigna, e ne turano le aperture con le spine per salvar l'uva dai passeggieri.

22—24. La calla. Il Lombardi con la Nidob. vuol che scrivasi il calle, perciocchè calla significa porta, e calle strada; e questa e non quella del Poeta si descrive. Ma siccome per le parole onde saline, ecc., si comprende che quale si è l'entrata, tale si è pur tutto il calle, perciò s' ha a preferir la comune, che ha in oltre il vantaggio d'un non so che di dantesco, che piace più assai. Alle voci tronche sali e parti s'aggiunge dal Poeta la particella ne, in grazia della rima,

ed è proprietà del nostro linguaggio.

25—30. Alf nota il 26 e 'l 27. — Questi versi, ai quali la folla de' leggitori non pon mente, sono pur degni di molta attenzione per la bellezza delle parole e dei numeri, e pel sentimento che vi si nasconde. Adunque è intenzione del Poeta di mostrarci, per la difficoltà e fatica di questa lunga salita, più assai delle altre ripida e malagevole, la pena che ha l'uomo, nell'uscir del vizio, d'entrare per la porta della penitenza,

DEL PURGATORIO,

25 Vassi in Sanleo, e discendesi in Noli,

Montasi su Bismantova in cacume

Con esso i piè, ma qui convien ch'uom voli;

Dico con l'ale snelle e con le piume

Del gran disio, diretro a quel condotto

Che speranza mi dava e facea lume.

Noi salivam per entro 'l sasso rotto,

il cui sentiero non potrebbe superare, se dal desiderio della felicità e dal lume della ragione assistito non fosse. E questo s'intende ancora di chi, uscito dell'oscura selva d'ignoranza e d'errore, salir vuole l'alpestro e faticoso monte, ovi ha sua sede quella donna, la quale, dice il Poeta, veramente è donna piena di dolcezza, ornata d'onestate, mirabile di sapere, gloriosa di libertade. Sanleo, terra nella legazione d' Urbino, posta in su la sommità d'un monte, alla quale si sale per via scoscesa e ripida. Noli, città dello stato di Genova, tra Finale e Savona. Bismantova, altissima montagna nel territorio di Reggio in Lombardia. In cacume, cioè sino in cacume, sino in cima. Notisi le tre diverse direzioni con altrettanti verbi espresse vassi, discendesi, montasi. — Con esso i piè. La voce esso, adoperata si fattamente senza riguardo a genere o a numero, da vigore all'espressione, e perciò non è ivi viziosa. Ma qui convien, ecc. Per ben in-tendere questo luogo s' ha a costruire così: ma qui conviene che l'uomo voli, dico che voli con l'ale snelle del gran desio, siccome volava io condotto diretro a quello che mi dava speranza e mi faceva lume. Virgilio gli dava speranza d'arrivar lassu, e gli facea lume, additandogli il modo del salire.

31-33. Si not. da Alf. — Sono belli questi versi; e siccome sono l'ultimo tratto esprimente la difficoltà del salir quel calle, però i più forti. Salivan. Il Lomb. scrive salevam, altri salavam; la prima è forma più gentile e generalmente adoperata. Per entro 'l sasso rotto. Così chiama quel calle nella roccia scavato, ripidissimo e strettissimo, quello che dal piede del

E d'ogni lato ne stringea lo stremo, E piedi e man voleva 'l suol di sotto. Quando noi fummo in su l'orlo supremo Dell'alta ripa, alla scoverta piaggia, Maestro mio, diss' io, che via faremo? Ed egli a me: Nessun tuo passo caggia; Pur su al monte dietro a me acquista, Fin che n'appaia alcuna scorta saggia. Lo sommo er'alto che viucea la vista,

40

monte sale al primo balzo, e che guarda verso oriente. E d'ogni lato, ecc.; cioè dalla parte destra e dalla sinistra ci premevano le sponde di quella fessura. Il suol di sotto. Così chiama il suolo che montava carpone, rispetto alle sponde alzantesi d'ambo i lati; e con la sola espressione di sotto la forma di quel calle

a maraviglia ci dipigne.

34-36. Chiama alta ripa la porzione del monte dal suo piede all'estremità superiore, altezza che misurasì dal calle per entro il sasso scavato; adunque per orlo supremo (di sopra), debbesi intendere la circonferenza del piano paralello a quello della base, che taglia il monte appunto ove finisce il primo calle. Alla scoverta piaggia; dunque sono montati sin ora per entro quel cavo profondo sì, che la piaggia di fuori non si può vedere da chi va su. Che via faremo? a destra o a sinistra?

37-39. Nessun tuo passo caggia, frase dantesca che significa non far passo indietro. - Caggia da caggere, lo stesso che cadere. - Pur su, ecc., cioè venendo dietro me acquista o sia guadagna terreno su

verso al monte. - Saggia, dotta del cammino.

40-42. Alf. nota il primo. — Due cose s'accennano dal Poeta, l'altezza del monte, e la sua ripidezza. Della prima, con bel modo poetico, dice che il sommo (la sommità) era alto sì ch'ei vinceva la vista, perchè l'occhio non poteva andar sin lassii. Della seconda, ch'essa costa era superba assai più che lista (lineu) tirata dal mezzo del quadrante sino al centro. La

DEL PURGATORIO,

E la costa superba più assai, Che da mezzo quadrante a centro listz.

lo era lasso, quando i' cominciai: O dolce padre, volgiti, e rimira

45 Com'i'rimango sol se non ristai.

O figlinol, disse, infin quivi ti tira, Additandomi un balzo poco in sue, Che da quel lato il poggio tutto gira.

Sì mi spronaron le parole sue, o Ch'i'mi sforzai, carpando appresso lui,

voce superba, significante erta e ripida, adopera qui maravigliosamente. Ma in grazia dello studio convien meglio spiegar il senso delle parole del terzo verso. Adunque, all'estremità d'una linea orizzontale alzi una perpendicolare uguale alla prima, e, facendo centro il punto ove le due linee si congiungono, e raggio l'una o l'altra, descriva un arco che ai loro estremi s'appunti. Questo è ciò che il Poeta chiama quadrante, o sia la quarta parte del cerchio. Ora, dal suo centro tiri una linea al mezzo dell'arco, questa linea è quella che appella Dante lista da mezzo quadrante al centro. Ma questa linea non basta a mirar l'ertezza della costa, perchè dice superba più assai, ecc., e però dal centro all'arco s'ha a tirare un'altra linea, che si accosti più assai alla perpendicolare, e questa si è la vera misura immaginata dal Poeta.

44 e 45. Alf. nota salvo la parola o dolce padre.

— Infin quivi ti tira. Per questa espressione si dimostra e la difficoltà del luogo, e la stanchezza di Dante, e il suo andar carpone, come dal vers. 50 si rileva.

Un balzo. Chiama così uno sporto in fuori rispetto alla parte del monte in su, il quale a guisa di corona gira intorno intorno paralello all'orlo supremo di cui di sopra, v. 34, si disse: Sue per su, lic. poet. Che da quel lato, ecc., il qual balzo gira tutto il poggio

da quel lato sino all'altro lato.

50 e 51. Alf. nota il primo col preced. — Ch'i' mi sforzai, ecc. Nelle parole mi sforzai carpando ci rin-

55

#### CANTO 14.

Tanto che 'l cinghio sotto i piè mi fue.

A seder ci ponemmo ivi amendui,

Volti a levante ond'eravam saliti,

Che suole a riguardar giovare altrui.

Gli occhi prima drizzai a' bassi liti,

Poscia gli alzai al sole, e ammirava Che da sinistra n'eravam feriti.

Ben s'avvide 'l Poeta che io stava Stupido tutto al carro della luce, Ove tra noi e Aquilone intrava.

60

nuova l'idea dello sforzo e pena d'andar su carpone. Il cinghio, ecc. Chiama cinghio il balzo detto di sopra. Sotto i piè mi fue, vale quanto vi posi sopra il

piede.

53 e 54. Il primo di questi versi prova chiaramente che la prima scala guarda per dritto a oriente Che, il quale atto di volgersi a riguardare; ecc. La sentenza letterale si è, che il volgersi il viandiante a riguardare la scabrosa via già superata suol recargli veramente diletto e inanimirlo al proseguimento; ma intende anche il Poeta ad accennar per questo il contento e il coraggio che riceve chi s'applica ad una scienza, trascorrendo tratto tratto le difficoltà superate, siccome il ricordarsi d'essere stato in errore è di giovamento a chi n'è fuori, perciocchè, conosciuta dopo l'errore, la verità è più dolce cosa e soave.

55-57. Alf. not. — Gli occhi prima... poscia gli alzai al sole. Ve' come ogni minimo atto con naturale eleganza si descrive. E ammirava, eec. Si maraviglia perchè, chi, nell'emisferio nostro, volgesi, com'era Dante di là, a levante, si vede il sole all'altra mano.

58-60. Alf. not. io restava col vers. seg. — Non avvertendo il Poeta ch'egli era pegli antipodi, si stupiva di questa novità di veder il sole tra il luogo dove stava e tramontava, accadendo di qua tutto il contrario. Stupido, cioè con le ciglia inarcate per lo stupore. — Al carro della luce, quello del sole.

Ond'egli a me: Se Castore e Polluce
Fossero 'n compagnia di quello specchio,
Che su e giù del suo lume conduce,
Tu vedresti 'l zodiaco rubecchio

Ancora all'Orse più stretto rotare,
Se non uscisse fuor del cammin vecchio.
Come ciò sia, se 'l vuoi poter pensare,

61-66. Il senso di questa lettera si è: Se il sole fosse in gemini (segno dello zodiaco, più di quello di ariete, ove sta il sole attualmente, all'Orse o sia al settentrione vicino) tu vedresti la porzione dello zodiaco, fatta rossa dal sole, rotar più stretta (più vicina) all'Orse; a meno che non uscisse dall'antica sua via ch'è sotto l'eclittica, dov'è sempre corso. Sol

quidem semper decurrit sub eclyptica. Sacrob.

67-75. Alf. nota del 71, onde la strada, col seg. - Debbo in prima avvertir il lettore che la fine del vers. 71 che leggesi in tutte l'edizioni ond' è la strada, s' è corretta dal Lombardi a norma della Nidob. onde la strada, lezione che pur trovo nel MS. Stuardiano, e che però s' ha ad accettare con maggior sicurezza, tanto più che, seguitando la comune, tira tira, non se ne cava ragionevole costrutto. Adunque dice Virgilio a Dante: Se vuoi comprendere come ciò sia, raccolto dentro di te, immagina che il monte Sion, e questo ov'ora sei, stieno in sul globo sì, che abbiano diversi emisferi e uno stesso orizzonte (come dire, che questi monti, per essere l'uno nel centro dell'emisfero di qua, l'altro nel centro dell'emisfero di la, sieno diametralmente opposti, ed abbiano però un solo diametro); onde (per la qual posizione di questi due monti), se l'intelletto tuo bada ben chiaro, tu vedrai come conviene che la strada che Fetonte non seppe mal (per suo male) carreggiare, conviene (dico) che vada a costui (monte) dall'un fianco, quando (essa strada) va a colui (monte) dall'altro fianco. Una zodiaci medietas declinat versus septentrionem, alia versus austrum. Sacrobusto. Però, dice

Dentro raccolto, immagina Sión
Con questo monte in su la terra stare,
Sì, ch'amendue hann'un solo orizzón
E diversi emisperi; onde la strada,
Che mal non seppe carreggiar Fetón.
Vedrai com'a costui convien che vada
Dall'un, quando a colui dall'altro fianco,
Se lo 'ntelletto tuo ben chiaro bada.

Certo, Maestro mio, diss'io, unquanco
Non vid'io chiaro sì, com'io discerno
Là dove mio 'ngegno parea manco;

il Poeta nel Convito, se un uomo fosse dritto in Maria (città da lui supposta nel centro del nostro terrestre emisfero) e sempre al sole volgesse il viso, vedrebbesi quello andare ver lo braccio destro. E se un uomo sosse in Lucia (altra città pur supposta nel centro dell'altro emisfero) diritto, sempre che volgesse la faccia ver lo sole, vedrebbe quello andarsi nello braccio sinistro. La strada che Fetonte non seppe per suo male carreggiare, si è quella del sole, che eclittica si nomina. Le voci Sion, orizzon, Feton, adoperate o intere o altrimenti, non meritano ne lode ne biasimo; e al Venturi che vi fa su la diceria ai porri, non s' ha a por mente; siccome a quello che dice de pronomi costui e colui, i quali, fuori di rima, non s'adoprano se non per gl'individui della specie nostra, e per le cose alle quali per color rettorico si dà corpo-e anima.

76-84. Alf. not. da unquanco sino al fine. — Costruzione: io dissi: Maestro mio, certo io non vidi
unquanco si chiaro là dove l'ingegno mio parea
stanco, come io discerno che, per la ragione che tu
dici, il mezzo cerchio del moto superno (che si chiama equatore in alcun'arte, e che rimane sempre tra'l
sole e il verno), si parte quinci verso settentrione,
quando gli Ebrei vedevan lui partirsi indi verso la
calda parte. Unquanco (unque anco) mai ancora,
mai sino a quest'ora. Là dove, ecc.; in un punto,

Che 'l mezzo cerchio del moto superno,

Che si chiama equatore in alcun'arte,

E che sempre riman tra 'l sole e 'l verno,

Per la ragion che di', quinci si parte

Verso settentrion, quando gli Ebrei

Vedevan lui verso la calda parte.

85 Ma, s'a te piace, volentier saprei

ove l'ingegno mi pareva per sè manchevole, cioè incapace di penetrare e sciorre la disficoltà. Del moto
superno, del primo mobile. Et dicitur æquinoctialis
quoniam, quando sol transit per illum, quod est bis
in anno, in principio arietis scilicet, et in principio
libræ, est æquinoctium in universa terra. Unde etiam
appellatur æquator diei et noctis, quia adæquat diem
artificialem nocti. Sacrob. — In alcun'arte, in astronomia. Tra 'l sole e 'l verno, perciocche, quando il
sole sta di qua dall'equatore, è verno di là, e viceversa. Per la ragion che di', cioè per stare Sion e
quel monte in su la terra sì, ch'abbiano un solo orizzonte e diversi emisseri. Si parte quinci, ecc., è
quinci partito, o sia lontano verso settentrione, mentre che gli Ebrei, abitanti già in Gerusalemme, vedevano lui, esso cerchio, partito quivi, ovvero diviso,
cioè lontano verso la calda parte, cioè verso l'austro.

Nel Convito, ove spicga istessamente il girare del sole, dice così: Dico adunque, che 'l cielo del sole si rivolge da occidente in oriente, non dirittamente contra lo movimento diurno, cioè del di e della notte, ma tortamente contro quello, sicchè 'l suo mezzo cerchio che egualmente è intra li suoi poli, nel quale il corpo del sole sega in due parti opposite del cerchio dei due primi poli, cioè nel principio dell'ariete, e nel principio della libra; e partesi per due archi da esso, uno verso settentrione e un altro verso mezzogiorno; i punti dei quali archi si dilungano egualmente dal primo cerchio da ogni parte per ventitrè gradi, e uno punto più, e l'uno punto è il principio del cancro, e l'altro è il principio di capricorno.

85-87. Si not. da Alf. - Il pensiero espresso in

Quanto avemo ad andar, che 'l poggio sale Più che salir non posson gli occhi miei.

Ed egli a me: Questa montagna è tale,

Che sempre al cominciar di sotto è grave,

E quanto nom più va su e men fa male. 90

Però, quand'ella ti parrà soave

Tanto, che 'l su andar ti sia leggiero, Com'a seconda giù l'andar per nave,

Allor sarai al fin d'esto sentiero:

Quivi di riposar l'affanno aspetta:

Più non rispondo, e questo so per vero.

E, com'egli ebbe sua parola detta, Una voce di presso sonò: Forse Che di sedere inprima avrai distretta.

queste parole, il poggio sale più che salir non posson gli occhi miei, l'hai già veduto espresso la Dante solo, così: Il sommo er'alto che vincea la vista.

88—96. Alf. not. sino al 94. — Virgilio rispondes non so quanto abbiamo ad andare; ma posso assicurarti che tale si è questa montagna, che, difficilissima al cominciare, men malagevole diventa quanto più si sale: e però quand'ella, ecc. La ragione di questa maggior difficoltà in principio si è che dalla base al primo orlo di sopra lo scavo della scala si è ripidissimo; e queste scale, più si monta, men son ripide, ove vuolsi dimostrare la fatica dello studio, e, come dice il Poeta nel Convito, la lite delle dubitazioni che s'incontra da principio nella scienza, che poi continuando, caggiono quasi come nebulette mattutine alla faccia del sole. Tutti belli e facili sono questi versi, e di belle e vaghe forme composti.

99. Alf. not. — Inprima, in prima, nel tempo speso prima d'esser lassù. Distretta, necessità, spiega Alfieri, e nota il verso. Questa voce significa propriamenta l'essere stretto di qua e di là con varie ritorte, in

modo che uno non possa scappare.

E vedemmo a mancina un gran petrone,
Del qual ned io ned ei prima s'accorse.

Là ci träemmo, ed ivi eran persone

Che si stavano all'ombra dietro al sasso,

105 Come l'uom per negghienza a star si pone-

E un di lor, che mi sembrava lasso, Sedeva, e abbracciava le ginocchia, Tenendo 'l viso giù tra esse basso.

O dolce signor mio, diss'io, adocchia 110 Colai che mostra sè più negligente Che se pigrizia fosse sua sirocchia.

Allor si volse a noi, e pose mente, Movendo 'l viso pur su per la coscia,

102. Nè io m'accorsi, ned ei s'accorse, del quale,

prima ch'egli parlasse.

103. Alf not. sino al vers. 122, salvo o dolce signor mio, diss'io del 109. — Ci traemmo, maniera proprissima a dimostrare la stanchezza di chi va, com'era Dante; e vedine la prova di sotto v. 115, 116, 117.

105. Com'uom, ecc. Seduto, o corcato, o adraiato

giù per terra.

106-108. Ve' mirabile ritratto di natura, al quale ebbe forse riguardo il Firenzuola nell'Asino d'Oro, quando disse, di sè parlando: la onde tirate a me le gambe, e aggavignate le ginocchia con le intrecciate mani, sedendomi in sul letto sopra delle anche, piangeva amaramente. E l'autor della Fiera:

Eccola là che piange accoccolata, Col capo fra ginocchi in quel cantuccio.

positura di quel pigro spirito, e non meno maravigliosamente qui gli atti e le parole sue. Movendo il viso, ecc., movendo gli occhi soltanto nella parte inferiore della mia persona, cioè su per le cosce; e qui notisi come.

E disse: Va su tu che se' valente. Conobbi allor chi era; e quell'angoscia, 115 Che m'avacciava un poco ancor la lena, Non m'impedì l'andare a lui; e, poscia Ch'a lui fu' giunto, alzò la testa appena, Dicendo: Hai ben veduto come 'l sole

Dall'omero sinistro il carro mena? Gli atti suoi pigri, e le corte parole

Mosson le labbra mie un poco a riso;

Po' cominciai: Belacqua, a me non duole

dipinge il lento scorrere dell'occhio che fa quello spirito per non si disagiare. Va su tu che se' valente. Non poteva Dante copiar meglio la natura. Alla positura, agli atti pigri, conveniva adattar le parole di chi parla; e lo sece il Poeta da par suo coi tanti monosillabi, tra' quali conviene in certo modo ch'uno si riposi, artificio maraviglioso, e segreti dell'arte, che Dante seppe meglio di tutti, che fanno la bellezza della poesia, perchè sono di natura ritratti veri. Che se' valente, che sei bravo; parola d'ironia.

115-117. Quell'angoscia che, ecc. L'angoscia della fatica sofferta nel montar la costa, la quale mi rendeva ancora il respiro un poco frequente, non mi tenne d'andare a lui. Avacciare la lena, dicesi con una pa-

rola affoliare, respirar con forza e prestezza.

118—120. Alzò la testa appena, sino al viso di Dante. Hai ben veduto, ecc. Lo sbesseggia della sua curiosità, a dimostrare il costume dei pigri, i quali, avendo gli spiriti infangati nella materia; si contentano a quello che veggono senza voler altrimenti indagarne le cagioni; e soglion farsi besse di coloro che, desiderosi di sapere, ricercano le ragioni e cagioni, non si potendo altrimenti sapere.

121. Quello starsi in prima, siccome ne' v. 107 e 108 si dice, quel muover il viso pur su per la coscia, e il levar poi la testa appena. E le corte parole; quelle

singolarmente del vers. 114.

123 e 124. Belacqua. Il Postil. Cass, Iste Bevelarqua

Di te omai; ma dimmi perchè assiso
125 Quiritta se'. Attendi tu iscorta,
O pur lo modo usato t'ha ripriso?
Ed ei: Frate, l'andare in su che porta?
Che non mi lascerebbe ire a'martíri
L'uscier di Dio che siede 'n su la porta.

fuit optimus magister chitararum et leutorum, et peritissimus homo in operibus mundi, sicut in operibus animæ. Onde conosciamo per suo mezzo, che questi fu un eccellente fabbricatore d'istrumenti musicali, e perciò non dee recar maraviglia che venga ricordato da Dante. Questà nota è dell'editore della ristampa del comento del Lombardi. A me non duole di te omai, vedendoti non esser tra'rei.

125. Quiritta, formula avverbiale, la stessa che quiciritta, hic recia; qui alla mia dirittura. Il Lomb. la spiega male assai.

126. Da questo si ricava, che su costui uno di quelli che vivono, come si dice, alla carlona. Ripriso

per ripreso, lic. poet.

127-129. Alf. nota il primo. - Il Lombardi, con la sua Nidob. guasta affatto questo verso, scrivendo, Ed egli: O frate, l'andar su che porta? perchè gli toglie così quella artifiziosa negligenza che ne fa il bello; non ponendo mente a chi ha parlato sin ora, e che vuole il Poeta colla sonnolenza del verso quella della pigrizia ritrarre. Che porta? Che vantaggio porta; che giova, che monta, che importa, che approda? L'uscier di Dio, ecc. Così legge la Crusca; e l'Aldina, l'uccel di Dio: Il Lombardi però esclude l'una e l'altra lezione, e scrive l'Angel di Dio; quella dell'Aldina, perciocche il siede in su la porta mal, dice egli, si consa certamente con uccello, pon essendo il sedere atto d'uccello; quella della Crusca, perche gli accademici non l'hanno trovata che in due manoscritti, mentre la prescrita dal Lombardi, l'hanno letta in quattro, e perchè Dante stesso nel ix di questa Canlica, v. 104, scrive L'Angel di Dio sedendo in su la porta. Tutte e tre le sopraddette lezioni possono egualPrima convien che tanto 'l ciel m'aggiri 130 Di fuor da essa, quanto fece in vita,

Perch' io 'ndugiai al fin li buon sospiri;

Se orazione in prima non m'aita,

Che surga su di cuor che 'n grazia viva; L'altra che val, che 'n ciel non è gradita? 135

mente stare; uscier di Dio, riguardato l'officio di quel personaggio; angel di Dio, per esser veramente tale; uccel di Dio, considerata l'accidental forma. Ed ha gran torto il Lombardi dicendo non convenirsi con uccello il sedere, essendovi presso i Latini mille esempi contrari; e quando non ve ne fosse nè pur uno, la significazione del verbo sedere basta per sè a chi è uomo; e a chi è fanciullo quel gallus cantans, super perticam sedens, ecc., con che tormentano i pedanti

i loro scolaretti, non ammette replica.

130—132. Questi sono la seconda specie di negligenti, quelli cioè che, per innata o abituale indolenza, hanno indugiato a pentirsi al fine della vita, e questi, prima di andare a purgarsi, hanno a star quivi per quanto tempo vissero. Ora ecco la costruzione e la spiegazione del testo: prima che l'uscier di Dio mi lasci ire ai martiri, conviene che 'l cielo m'aggiri nel luogo di fuori da essa porta per tanto tempo, per quanto fece in vita, e ciò conviene essere, perchè io indugiai i buoni sospiri sino al fine del viver mio. Queste parole che il ciel m'aggiri... quanto fece in vita, suonano quanto: che il cielo mi giri intorno fuori della porta, quanto fece in vita; ma il Lombardi, scrivendo con la Nidob., quant'io feci in vita, spiega queste parole così: quanto indugiai in vita li buoni sospiri; il che è contrario affatto alle contrapposte idee, e al sentimento del seguente verso. Li buon sospiri, che chiama altrove il Poeta: Il buon dolor ch'a Dio ne rimarita.

133-135. Alf. not. — In prima, cioè prima che questo tempo si compia. Che surga su, che provenga. Così Alfieri; ma veramente la maniera del Poeta non ha equivalente. Non è gradita. Ni les Dieux ni les

Dante, vol. 11.

5

E già 'l Poeta innanzi mi saliva.
E dicea: Vienne omai, vedi ch'è tocco
Meridian dal sole, e dalla riva
Cuopre la notte già col piè Marocco.

gens de bien, dit Platon, n'acceptent le présent d'un méchant. Mont. E Orazio:

Immunis aram si tetigit manus; Non sumptuosa blandior hostia, Mollibit aversos Penates. Farre pio et saliente mica.

137—139. Alf. not. l'ultime. — Vienne. Così s'ha a leggere, e non vieni, come la Nidob. con minor grazia. Vedi ch'è tocco, ecc. Se il sole tocca il meridiano della montagna del purgatorio, posta nel mezzo dell'emisserio, debbe la nette, che cerchia opposita al sole, coprir già, col piede mosso al primo passo. Marocco nella Mauritania (Mauri a potentissima civitate dicti, qua nunc est Maureucos, ubi agunt Alarabes) supposta dal Poeta ai confini occidentali del nostro emisserio. Adunque dove sta ora il Poeta è mezzodì, a Gerusalemme mezzanotte, e a Marocco il principio della notte. Quest'immagine della notte puote essere stata accennata al Poeta da quel luogo d'Ovidio: Dum loquor, Hasperio positas in littore metas, Humida nox tetigit. Metamorf, l. 2

## CANTO V.

#### ARGOMENTO.

Dipartita de' Poeti. da quell'ombra: incontro d'altre anime in parte dove, a ristorar tempo per tempo, stanno quelli che, soprappresi da violenta morte, usciron di vita pentiti e pacificati con Dio. Ricowoscimento d'alcuni di loro.

Io era già da quell'ombre partito,

E seguitava l'orme del mio Duca,

Quando diretro a me, drizzando 'l dito,

Una gridò: Ve' che non par che luca

Lo vaggio da sinistra a quel di sotto,

E come vivo par che si conduca.

Gli occhi rivolsi al suon di questo motto,

5

3-9. Alf. not. — Quando diretro a me. Il Lomb. punteggia così, quando diretro, a me driszando, ecc. L'una e l'altra può stare, ma la prima maniera mi quadra più assai, per cagione delle parole a quel di sotto, colle quali si determina la persona che s'addita. Ve, troncato dal vedi, siccome te te, che si dice al cane, dal teni, teni, cioè tieni. - Luca, v. poet. risplenda. Da sinistra a quel di sotto. Le parole a quel di sotto dimostrano chiaramente che i due Poeti, Virgilio avanti e Dante dietrogli, montavano, e dice che il raggio del sole eragli rotto da sinistra, perchè l'hanno da man destra. Come vivo, facendo sentire lo stropiccio de piedi, e movendo con essi ciò ch' e toccava, siccome, Inf. x11, al qual segno anche Chirone sospetto che Dante fosse vivo. Mouo, significa propriamente parola; far motto, far parola; siccome anche nel provenzale mots et son, parole e musica. Ma poi si dedusse questa voce motto a significare ancora parola echerzosa, arguta, sentenziosa, che in poco dice moltoE vidile guardar, per maraviglia, Pur me, pur me, e'l lume ch'era rotto.

10 Perchè l'animo tuo tanto s'impiglia,

Disse'l Maestro, che l'andare allenti? Che ti fa ciò che quivi si pispiglia?

Vien dietro a me, e lascia dir le genti; Sta come torre ferma, che non crolla

Che sempre l'uomo, in cui pensier rampolla Sovra pensier, da sè dilunga il segno,

Pur me, pur me, me solo, me solo; ed ha questa ripetizione maggior forza e certezza. E'l lume, del sole;

ch' era rotto, suppl. dall'ombra del corpo mio.

10—12. Alf. not. l'animo tuo s' impiglia; l'andare allenti, e il v. seg. — Punge Virgilio la curiosità di Dante che, per vedere e udire, allentò l'andare. S' impiglia, s' impaccia, applicandosi a cose di niun momento. Si pispiglia, si bisbiglia, che dicesi propriamente del parlarsi che fanno più persone all'orecchio, perchè non si senta fi segreto.

13-15. Alf. not. sino al 21. - Versi degnissimi di

Dante.

16—18. Bellissimo sentimento si contiene in questi versi di belle forme e parole composti, quali da Danta solo sin ora si fanno. Rampolla, che dicesi propriamente dell'acqua che spiccia o scaturisce dalla terra, sta qui a maraviglia, e non ha altro equivalente, che il nostro germogliare, che si vagamente usò il Tasso parlando del desiderio:

E se di tal dolcezza entro trasfusa, Parte penétra onde il desio germoglia;

ove il Poeta ebbe forse riguardo a quel detto d' Eschilo: essere il pensiero nel profondo solco, producente frutti, onde i perfetti consigli germogliano. Da sè dilunga il segno, s' allontana dallo scopo ove ogni suo pensiero intender debbe. L' ame, dice il gran Montaigne, qui n'a point de but établi, se perd; car, comme on dit,

| CANTO V.                                 | bg |
|------------------------------------------|----|
| Perchè la foga l'un dell'altro insolla.  | J  |
| Che potev'io ridir; se non, I' vegno?    |    |
| Dissilo, alquanto del color consperso    | 20 |
| Che fa l'uom di perdon tal volta degno.  |    |
| E'ntanto per la costa da traverso        |    |
| Venivan genti innanzi a noi un poco,     |    |
| Cantando miserere a verso a verso.       |    |
| Quando s'accorser ch'i' non dava loco,   | 25 |
| Per lo mio corpo, al trapassar de'raggi, |    |
| Mutar lor canto in un O lungo e roco;    |    |

c'est n'être en aucun lieu, que d'être partout. Quisquis ubique habitat, maxime, nusquam habitat. — Perchè la foga, ecc., perche l'un pensiero insolla la foga dell'altro pensiero. Insolla. Da sollo, formasi insollare, far sossice o morbido, e però debilitare o insievolire. — La foga, la rattezza, l'intensità, e per-

ciò la forza, per esser l'una dell'altra cagione.

verità in chi degno è di sentirla. Del color .... che, ecc., di verecondo rossore, cagionato dal morso del proprio fallire. Dice alquanto cosperso, per essere stato picciolo il suo fallo; e dice tal volta, perciocchè non s'ha ad intendere di quella trista vergogna che la faccia del reo per confusione dipinge; ma sì di quella la quale, per apparire non abbisogna d'altro testimonio del proprio fallo che quello di sè; indizio certo di coscienza dignitosa e netta.

22—24. Alf. not. l'ultimo, e le tre seg. terzine. — Da traverso. Virgilio e Dante montavano ancora; adunque questi spiriti scendevano, non tagliando la costa giù dritto, ma obbliquo. A verso a verso, cantando

tutto il salmo, un verso dopo l'altro.

27. Bellissima espressione di subita e grande maraviglia da inaspettato incontro prodotta. Gli aggiunti lungo e roco dimostrano la forza del sentimento per gli effetti, siccome quel roco manifesta quell'alterazione degli organi vocali, la quale da subita perturba70 DEL PURGATORIO,

E duo di loro, in forma di messaggi, Corsero 'ncontra noi, e dimandarne:

30 Di vostra condizion satene saggi.

E'l mio Maestro: Voi potete andarne, E ritrarre a color che vi mandaro Che'l corpo di costui è vera carne.

Se per veder la sua ombra, restaro,
35 Com'io avviso, assai è lor risposto;
Fáccianli onore, ed esser può lor caro.

Vapori accesi non vid'io sì tosto Di prima notte mai fender sereno,

zione nascer suole. Quindi l'Ariosto, ma in altro sentimento:

> E con quell'Oh! che d'allegrezza dire Si suole, incominciò.

29 e 30. Dimandarne, ci fecero la domanda o richiesta seguente. Fatene saggi. Questo modo di dire far saggio d'una cosa, far dotto, informare, ha molta grazia.

32. Ritrarre, perchè le parole fan ritratto de con-

cetti dell'animo.

34. Se per veder, ecc. Se si restarono per aver veduto l'ombra sua.

36. Esser può lor caro, perciocchè Dante, dovendo tornar fra i vivi, potrà rinfamargli, dicendo il vero, se altro si dice; esser loro cortese delle sue preghiere,

e indur gli altri a pregar per loro.

37—39. Alf. not. colla terz. seg. — Quei vapori infiammati i quali, di prima notte (sul principio della notte) veggonsi come strisce di fuoco cader d'alto in basso, e credonsi dal vulgo stelle, alla quale opinione si conforma Virgilio nel primo delle Georgiche, dicendo:

Sæpe etiam stellas, vento impendente, videbis Præcipites cœlo labi, noctisque per umbram Flammarum longos a tergo albescere tractus. Nè, Sol calando, nuvole d'agosto,
Che color non tornasser suse in meno,
E giunti là, con gli altri a noi dier volta
Come schiera che corre senza freno.
Questa gente che preme a noi è molta,
E vengonti a pregar, disse'l Poeta;
Però pur va, ed in andando ascolta.

O anima che vai, per esser lieta,
Con quelle membra con le quai nascesti,
Venian gridando, un poco'l passo queta.

Nè, sol calando, ecc. Il Lomb. con la Nidob. scrive così: Nè sol calando in nuvole d'agosto, e spiega nè sol d'agosto in nuvole calando fender esse nuvole. Se questo fosse il sentimento del Poeta, sarebbe certo la prima volta che si potrebbe con ragione chiamar barbaro questo modo di costruire, troppo dalla semplice e natural forma discosto; siccome tacciar anche potrebbesi di poeo giudicio il comparar la prestezza di quelle anime, prima col rapidissimo moto de' vapori trascorrenti per l'aere, e poi con quello del sole tanto del primo minore. Adunque io costruisco e spiego così: nè vidi mai (nel mese d'agosto, il sole calando già sotto l'orizzonte) vapori accesi fender nuvole si tosto-

40-42. In meno, sottintendi spazio di tempo. — E giunti là, con gli altri, ecc. Queste parole ci dimostrano che, riferito appena alle compagne che l'uno dei due era un vivo, si rivolsero tosto con loro insieme, come schiera che corre sensa freno, che proprio dipinge il correre disordinato, come quando pedibus timor addidit alas. La Crusca, ma per errore di stampa, legge e giunto là.

43. Che preme a noi, è maniera assai bella, che il Vocabol. della Crusca spiega che s'affolla di venir verso noi; il senso pieno si è che preme sè venendo a noi.

45. Alf. not. col v. seg. — Però, cioè perchè casa è numerosa assai, e perchè ti vengono a pregare; pur va, va pur avanti, e ascoltagli in andando.

48. Un poco, ecc., fermati un poco.

DEL PURGATORIO, Guarda s'alcun di noi unque vedesti, Si che di lui di là novelle porti. Deh perchè vai? deh perchè non t'arresti? No' fummo già tutti per forza morti, E peccatori infino all'ultim' ora: Quivi lume del ciel ne fece accorti 55 Sì, che, pentendo e perdonando, fuora Di vita uscimmo a Dio pacificati, Che del disio di sè veder n'accuora. Ed io: Perche ne'vostri visi guati, Non riconosco alcun; ma, s'a voi piace Cosa ch' i' possa, spiriti ben nati,

49 e 50. Unque, dal lat. unquam, mai. Di là, nel mondo di là.

**60** 

52 e 53. Alf. nota questa e le due terz. seg. — Questi sono la terza spezie de negligenti, posti un poco più in su che gli altri, condannati ad aggirarsi fuori della porta per quanto tempo vissero; e furono tutti da violenta morte rapiti.

54 e 55. Quivi, nell'ultim' ora del viver nostro. Ci fece accorti, il lume della divina grazia ci fece ravvedere. Pentendo e perdonando, pentendoci de peccati nostri, e perdonando ai nemici nostri le ricevute offese.

57. Che del disio, ecc., il quale ci accuora con lo stimolo di desio di vederlo; ci arde e distrugge il cuore con infinito desiderio, ecc. E a questo proposito leggesi nel Convito: il sommo desiderio di ciascuna cosa, e prima dalla natura dato, è lo ritornare al suo principio; e, perocchè Iddio è principio delle nostre anime, e fattore di quelle simili a sè .... essa anima massimamente desidera tornare a quello.

58-63. Con graziosa semplicità costrutti sono tutti questi versi, e chiaro se ne vede il sentimento. Perchè ne' vostri visi guati, quantunque io miri attentamente e con occhio fisso gli aspetti vostri. Il Boccaccio con simil modo di dire: per quello che io ne vostri aspetti comprenda. — Ma, s'a voi piace cosa ch'io

70

Voi dite, ed io farò per quella pace Che, dietro a' piedi di sì fatta guida, Di mondo in mondo cercar mi si face. E uno incominciò: Ciascun si fida

Del beneficio tuo senza giurarlo, Pur che 'l voler non possa non ricida: Ond'io, che solo innanzi agli altri parlo,

Ti prego, se mai vedi quel paese Che siede tra Romagna e quel di Carlo, Che tu mi sie de' tuoi prieghi cortese

In Fano sì, che ben per me s'adori, Perch' i' possa purgar le gravi offese. Quindi fu io; ma gli profondi fori,

possa, leggiadra forma del hel dire. Ed io farò per quella pace, ed io farò ogni cosa ch' io possa, e vel giuro per quella pace, la quale mi costringe a cercarla di mondo in mondo, dietro la scorta di sì nobil guida. E dicendo di sì fatta guida, non solo dimostra esser di riverenza degno il suo duce, ma sè pure essita, siccome degno di sua compagnia.

64—66. Ciascun si fida, ecc. Senza che tu lo giuri, ciascuno ha confidanza nella promessa del benefizio tuo. Purchè .... non possa, ecc., purchè l'impotenza non tronchi il tuo volere.

68—72. Lo spirito parlante si è Iacopo del Cassero, fatto assassinare per inimicizia da Azzone III da Este, marchese di Ferrara, presso Oriaco nel Padovano, mentre da Bologna andava podestà in Milano. Quel paese, ecc. Il paese di cui parla è la Marca d'Ancona, posta fra Romagna e il paese di Carlo, ch'è il regno di Napoli, di cui era allora signore Carlo II. Mi sie de' tuoi preghi cortese, espressione leggiadra molto. In Fano, patria del parlante spirito, come tosto dirà egli stesso. Adori, da adorare, orare a, suona lo stesso che pregare. — Le gravi offese, fatte da me a Dio.

che pregare. — Le gravi offese, fatte da me a Dio. 73—78. Alf. n. — Quindi, da Fano. Gli profondi fori, onde, eec. Due cose si dichiarano: il modo

Ond' usci 'l sangue in sul quale io sedea,
Fatti mi furo in grembo a gli Antenori,
Là dov' io più sicuro esser credea:
Quel da Esti 'l fe' far, che m' avea in ira
Assai più là che dritto non volea.
Ma s' i' fossi fuggito invèr la Mira,
Quand' i' fu' sovraggiunto ad Oriáco,
Ancor sarei di là dove si spira.
Corsi al palude, e le cannucce e'l braco

della morte e il luogo dove mort. Il sangue in sul quale io (anima) sedea. Varie furono fra gli antichi le opinioni su la sede dell'anima. Ippocrate la pose nel cervello; Epicuro nello stomaco; gli stoici intorno al cuore; Empedocle nel sangue, siccome anche Mosè, e perciò proibi mangiar il sangue degli animali, al quele l'anima era congiunta. Adunque il Poeta fa partar quest'anima secondo il sistema d'Empedocle e delle sacre scritture. In grembo agli Antenori. Chiamansi Antenorei i Padovani, creduti discendenti del troiano Antenore, fondatore di Padova. Più sicuro, ecc. Pensando, spiega il Vellutello che quel paese fosse libero da simili assassinamenti. Quel da Esti, il già detto Azzone da Este.

E perche dirà Carlo in latino: Este Signori qui, quando faragli il dono, Nel secolo futur nomato Este Sarà il bel luogo con augurio buono. Fun.

M'avea in ira, è bel modo di dire assai. Che dritto non volea, che ragione o giustizia non voleva. Da queste parole si ricava che la vendetta fu molto maggiore che l'offesa; e infatti credesi che lo apirito che parla, non d'altro fosse reo verso il detto signore, che d'avere sparlato di lui.

79—81. Alf. nota l'ultimo. — Mira e Oriaco sono due luoghi del territorio padovano, in su la Brenta. Dove si spira, essendo il respirare il principal segno di vita in tutti gli animali di sangue caldo.

82-84. Alf. n. salvo corsi al palude. - Braco,

| CANTO V.                                   | 75 |
|--------------------------------------------|----|
| M'impigliar sì, ch'i' caddi, e lì vid'io   | •  |
| Delle mie vene farsi in terra laco.        |    |
| Poi disse un altro: Deh, se quel disio     | 85 |
| Si compia che ti tragge all' alto monte,   |    |
| Con buona pietate aiuta 'l mio.            |    |
| I' fui di Monteseltro, i' fui Buonconte;   |    |
| Giovanna o altri non ha di me cura,        |    |
| Perch' i'vo tra costor con bassa fronte.   | 90 |
| Ed io a lui: Qual forza o qual ventura     | -  |
| Ti traviò sì fuor di Campaldino,           |    |
| Che non si seppe mai tua sepoltura?        |    |
| Oh! rispos' egli, appiè del Casentino      |    |
| Traversa un'acqua, ch' ha nome l'Archiano, | 95 |
|                                            |    |

pantano; Alfieri. M' impigliar si, m' impacciarono sì. Delle mie vene, suppliaci col sangue; e così ritorna il pensiero a gli profondi fori di sopra, e rinforza

l' immagine.

85—87. Se quel disio si compia, as io bramo che si compia quel tuo desiderio; e fa ben male il Lomb. di tradurre il se per posto che, che gela il cuore, e guasta il senso. Con buona pietate, con opere e preghiere, frutti di huona pietà. Il mio, desiderio di purificarmi, e pervenir tosto al sommo bene.

88—90. Alf. not. l'ultimo. — Buonconte, figlio del già menzionato conte Guido. Giovanna, fu sua moglie. O altri, de' parenti e conoscenti. Con bassa fronte, effetto della tristezza cagionatagli dal vedersi da' suoi

più cari e dalla moglie medesima sdimenticato.

91—93. Questo Ghibellino su morto nella rotta ch'ebbero i suoi da' Guelsi, nè mai si potè il corpo suo ritrovare; incidente che dà luogo al Poeta di singere
quello che nei bellissimi seguenti versi egregiamente
descrive. Di Campaldino, cioè dal piano di Campaldino, non guari lontano dalla sorgente dell'Arno, dove
seguì la detta battaglia.

94-96. Alf. not. 95 e 96 coi 4 seg. - Appiè del

Che sovra l' Ermo nasce in Appennino.

La 've'l vocabol suo diventa vano

Arriva' io forato nella gola,

Fuggendo a piede e sanguinando I piano.

100Quivi perde' la vista e la parola:

Nel nome di Maria fini, e quivi Caddi, e rimase la mia carne sola. I' dirò.'l vero, e tu'l ridí' tra i vivi;

L'angel di Dio mi prese, e quel d'inferno 105 Gridava: O tu dal ciel, perchè mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno,

Casentino, ove quel piano più si dechina. L' Ermo, l'eremo di Camaldoli.

97. Diventa vano; bel modo del dire, che spiega Alfieri così: dove imbocca in mare o in altro fiume. Ma egli spiega in generale, poichè si sa che l'Archiano

perde il suo nome discendendo in Arno.

100-102. Alf. not. e quivi, coi 10 v. seg. - Quivi perdei la vista e la parola. Il Lomb. con la Nidob. guasta il sentimento scrivendo quivi perdei la vista, e la parola finii nel nome di Maria, non avvertendo che la formula perder la vista per morire non è certamente dantesca, si ben perder la vista e la parola, come l'intese pure il Boccaccio, fedelissimo imitatore d'ogni maniera del dire dantesco, che trapiantò questa nel suo Decamerone, dicendo, n. 7, gior. 4, del misero Pasquino da improvvisa morte soprappreso: nè guari di spazio proseguì ragionando, che egli s'incominciò tutto nel viso a cambiare, e appresso il cambiamento non istette guari che egli perdè la vista e la parola, e in brieve egli si mort. — Nel nome di Maria, ecc., finii il vivere invocando il santissimo nome di Maria. *Sola* , senza me anima.

105. Dal ciel, messo dal cielo. Perchè mi privi? intendi dell'anima di costui, che venir sen deve giù tra' miei meschini.

106. L'eterno, addiettivo, lo spirito eterno, la parte immortale dell'uomo.

Per una lagrimetta che 'l mi toglie, Ma i farò dell' altro altro governo.

Ben sai come nell'aer si raccoglie

Quell'umido vapor, che in acqua riede 110 Tosto che sale dove I freddo il coglie.

Giunse quel mal voler, che pur mal chiede,

Con lo 'ntelletto, e mosse 'l fumo e 'l vento

Per la virtù che sua natura diede.

Indi la valle, come 'l di fu spento,

Da Pratomagno al gran giogo coperse Di nebbia, e'l ciel di sopra fece intento

108. Dell'altro, del mortale; Alfieri. Questo fa il

diavolo a sfogo dell'immensa sua rabbia.

come quell'umido vapore (ch' esala la terra) si raccoglie (s'aduna) nell'aere, dico quell'umido vapore
che riede in acqua (torna su la terra convertito in acqua), tosto che sale dove il freddo il coglie (tosto
che, salito nella seconda regione dell'aria, e dal freddo
condensato, viene così a esser fatto più grave dell'aere). È la pioggia secondo Aristotile, una impressione d'aria che nasce d'un gran vapore freddo e
umido, aggregato nell'aria, cioè nella più bassa parte
del mezzo, per forza di calor celeste, e, condensato
dal freddo di quel luogo, si risolve in pioggia.

bardi, in questo modo: Quell' angelo d'inferno giunse (aggiunse, accoppiò) con l'intelletto (quella potenza dell' anima che chiama altrove argomento della mente) il mal volere, che chiede pur male, e, per la virui che la natura sua diede a lui, mosse il fumo (le vaporose terrestri esalazioni), ecc. Adunque il diavolo, accoppiando l'innato suo mal volere, che vuol sempre il male, coll' intelletto, per quella potenza che la sua angelica natura gli diede, e che serba tuttavia, mosse, ecc.

eh' ebbe mosso il fumo e il vento) come (così tosto come) il di fu spento, coperse di nebbia la valle che si distende da Pratomagno (oggi, come dice il Ven-

Sì, che 'l pregno aere in acqua si converse:

La pioggia cadde, e a' foesati venne

20 Di lei ciò che la terra non sofferse;

E come a' rivi grandi si convenne,

Vèr lo fiume real tanto veloce

Si rüinò, che nulla la ritenne.

turi, detto Prato Vecchio, luogo che divide Val d'Arno dal Casentino) sino al gran giogo (degli Appennini sopra il Casentino), e fece il cielo di sopra (la seconda regione dell'aria onde riedono, dal freddo costretti, conversi in acqua gli umidi vapori) intento si (intenso sì, per l'addensamento de'vapori medesimi), ehe il pregno aere, ecc., il che mi ricorda d'Orazio, Eped., Od. 13:

Horrida tempestas ecelum contrazit, et imbres Nivesque deducunt Jovem;

e quello del Petrarca, imitato da questo luogo:

L'aere gravato, e l'importuna nebbia Compressa intorno da rabbiosi venti, Tosto convien che si converta in gelo.

Il Tasso, pel potere che ha il diavolo in simil cose, dice conforme al Poeta nostro:

Ma la schiera infernal, ch'in quel confitto-La tirannide sua cader vedea, Sendole ciò permesso, in un momento L'aria in nubi ristrinse e mosse 'l vento.

Adunque la voce intento del testo risponde al contrazit d'Orazio, all'obtenta nocte di Virgilio nella frase: et obtenta densantur nocte tenebrae, al compressa del Petrarca, e infine al ristrinse del Tasso.

119 e 120. Costruzione: la pioggia cadde, e ciò di lei (e quella parte della pioggia) che la terra non sofferse (non accolse per entro sè, non potè assorbire), venne ai fossati. — Fossato, torrente.

121—123. E così tosto come (l'acqua non ricevuta in sè dalla terra) si convenne (si congiunse) ai rivi grandi (ai maggiori torrenti), essa si ruinò (comquei torrenti) tanto voloce verso il fiume reale (l'Arno), che nulla la ritenne.

**r35** 

Le corpo mio gelato in su la foce

Trovò l'Archian rubesto, e quel sospinse 125 Nell'Arno, e sciolse al mio petto la croce

Ch' i' fe' di me quando 'l dolor mi vinse:

Voltommi per le ripe e per lo fondo, Poi di sua preda mi coperse e cinse.

Deh, quando tu sarai tornato al mondo, 230

E riposato della lunga via,

Seguitò'l terzo spirito al secondo,

Ricorditi di me che son la Pia:

Siena mi fe', disfecemi Maremma;

Salsi colui, che nanellata pria,

Disposando, m'avea con la sua gemma.

125. L'Archian rubesto, l'Archiano (picciel fiumicello) fatto per quella revinosa pieggia rubesto, cioè robusto, gonfio d'acque, e perciò impetuoso.

127. Chi i' fe' di me; cioè con parte di me; colle braccia. Il dolor, quello del pentimento de' miei peceati. Di sua preda, sterpi, cannucce, giunchi ed alghe.

133. La Pia. Fu moglie di M. Nello della Pietra, il quale, scopertala rea d'adulterio, la condusse in Maremma ov'egli era rettore, e quivi l'uccise. Poco monta sapere di qual famiglia fu costei: quello che importa si è di bene scorgere l'intenzione del Poeta, la quale si è di manifestare un fatte, o mal saputo, o vero nascoso al generale, come per la formula salsi si manifesta, dimostrando questo segreto chiuso nell'animo del reo marito.

134. Siena mi se', ecc., è detto poeticamente; sui

nata in Siena , e morta in Maremma.

135 e 136. Salsi, ecc. Costruzione i colui che, disposandemi, m'avea innanellata pria con la sua gemma (m'avea dato in prima l'anello nuziale) lo si sa. La formula salsi, lo si sa; se lo sa; lo sa nel suo segreto; dimostra che fosse stata fatta questa uccisione segretamente, e che non si facesse che buccinarne, tinchè aparse e avverò quel buzzichio il Poeta nostro, fagellatore d'ogni vizio.

# C A N T O VI.

#### ARGOMENTO.

Procedimento nel medesimo luogo: vista d'altri di quegli spiriti, e nomi dei più degni di nota. Incontro del mantovano Sordello: slancio sublime del Poeta contra la divisa Italia.

Quando si parte 'l giuoco della zara,
Colui che perde si riman dolente,
Ripetendo le volte, e tristo impara;
Con l'altro se ne va tutta la gente:
Qual va dinanzi, e qual dirietro 'l prende,
E qual da lato li si reca a mente.
Ei non s'arresta, e questo e quello 'ntende;
A cui porge la man più non fa pressa,

1-12. Della zara. Zara, lat. alea, è nome specifico d'ogni qualsivoglia giuoco d'azzardo; ma s'accenna qui con questa voce un giuoco fatto con dadi e nelle pubbliche biscazze, finito il quale, s'affollavano gli assistenti intorno al vincitore, che si disbrigava da lore con dar a questo e a quello qualche cosa della vincita, siccome il Poeta dalla pressa di quelle anime, con prometter loro di far quello che gli chiedevano, cioè di pregare, e d'indur altri a farlo. Colui che perde, ecc. Queste parole fanno ritratto, e dipingono il perditore dolente, rimaso solo al desco, a ripeter le volte (le rivoltate o sia rivolgimenti dei dadi, e perciò i tratti), quasi imparando a gettarli, onde far riuscire le più favorevoli combinazioni dei numeri. E tutto questo s'esprime col ripetendo le volte, e col tristo impara, ch'è di bellezza grande. Qual va dinanzi, ecc. Bellissimi sono pure questi versi, e fan vera pittura. A cui, ecc. Quello, a cui egli porge la mano E così dalla calca si difende.

Tal era io in quella turba spessa,

Volgendo a loro e qua e là la faccia,

E promettendo mi sciogliea da essa.

Quivi era l'Aretin, che dalle braccia

Fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte,

15

E l'altro ch'annegò correndo 'n caccia; Quivi pregava con le mani sporte Federigo Novello, e quel da Pisa Che fe' parer lo buon Marzucco forte.

(dandogli qualche cosa della vincita), non fa più

pressa; perchė si ritira. Alf. gli ha notati.

13—15. L'Aretin. Questi fu M. Benincasa del distretto d'Arezzo. Giudice in Siena, sentenziò a morte un fratello di Ghino di Tacco, chiamato Tacca, e con lui insieme Turino da Turrita suo nipote, rei di più latrocinj fatti da loro in Maremma. Ghino, a vendetta del fratello, itosene a Roma, uccise il detto M Benincasa, mentre sedeva a giudicio nel palagio del senatore, e in cospetto degli astanti troncatogli la testa, se ne tornò con essa. Benvenuto da Imola loda costui per uomo maraviglioso, grande, e magnifico, siccome pure il Boccaccio, gior. 10, n. 12. E l'altro, ecc. Si accenna Cione de' Tarlati, potentissimi cittadini d'Arrezzo, il quale perseguitando i Bostoli, altra potente famiglia, fu trasportato dal cavallo in Arno, e v'annegò. Correndo in caccia, correndo in dar la caccia ai nemici, o sia dando loro la caccia.

16—18. Alf. nota il primo. — Con le mani sporte, atto supplichevole, che dipinge. Federigo Novello, figliuolo del conte Guido da Battifole, ucciso da uno de' Bostoli, soprannominato Fornaiolo. — E quel da Pisa, che, ecc. Farinata degli Scorigiani da Pisa, fece parer forte d'animo il buon Marzucco, suo padre, in questa guisa. Ucciso il detto Farinata da M. Beccio da Caprona, il padre, che s'era fatto frate minore per voto, non solo sopportò senza lagrime la morte

Dante, vol. 11.

Vidi Cont'Orso, e l'anima divisa-

Dal corpo sua per astio e per inveggia,
Come dicea, non per colpa commisa;
Pier dalla Broccia dico; e qui proveggia,
Mentr'è di qua, la donna di Brabante,
Sì che però non sia di peggior greggia.

25 Come libero sui da tutte quante

Quell'ombre che pregar pur ch'altri preghi, Sì che s'avacci 'l lor divenir sante,

del figliuolo, ma volle esser presente anch'egli alla sua sepoltura, baciò la mano all'uccisore, ed esortò pregando tutto il parentando alla pace. E fu vero eroismo.

19-24. Cont' Orso. Dicono alcuni che costui fu figliuolo del conte Napoleone da Cerbaia, e che fu ucciso dal conte Alberto da Manzona suo zio. Ma Pietro, figlio di Dante, scrive che fu de' conti Alberti, e ucciso a tradimento da' suoi. E l'anima, cioè, e vidi l'anima divisa dal corpo suo, ecc. Questa si è l'anima di Pietro dalla Broccia, barone e segretario di Filippo il Bello, re di Francia, ch'egli sece impiecare a richiesta della regina, chiera della casa di Brabante, indotta dai cortigiani invidiosi ad accusarlo d'averla tentata. Notisi che il Poeta, a dar maggior peso sue parole, aggiunge al fatto come dicea, cioè come quell'anima diceva ella stessa là dove il poter peccare non è più suo. Ed è suo stile, quando tratta di un fatto, ch'era ancor dubbio nella credenza de' più, o che cercavasi di nascondere, di svelare e rincalzare le cose che dice con circostanze da non lasciar alcun dubbio nell'opinione generale. E in, e in questo fatto, la donna di Brabante, mentre ch'ell' è in vita, provveggia a sè (riparando si gran male), in modo che però, per cotal calunnia, non sia di greggia peggiore, cioè d'una delle infernali.

26 e 27. Si not. da Alf. il secondo. — Che pregar pur, ecc., che pregarono ancor elleno, che altri preghi per loro. Sì che, ecc. Si che il momento in che, purificatesi d'ogni macchia, diverranno sante, s'affretti.

I' cominciai: E' par che tu mi nieghi,
O luce mia, espresso in alcun testo,
Che decreto del cielo orazion pieghi;
30
E queste genti pregan pur di questo.
Sarebbe dunque loro speme vana?
O non m'è'l detto tuo ben manifesto?
Ed egli a me: La mia scrittura è piana,
E la speranza di costor non falla,
Se ben si guarda con la mente sana;
Che cima di giudicio non s'avvalla,
Perchè fuoco d'amor compia in un punto

28—30. Alf. not. co' tre seg. — Costruzione e spiegazione: o luce mia (così chiama Virgilio, siccome
altrove: o sol che sani ogni vista turbata) egli pare
che tu mi nieghi espresso (in modo espresso, espressamente) in alcun testo (nel sesto dell'Eneide ove
fa dire alla Sibilla: Desine fata Deum flecti sperare
precando), che orazione pieghi (possa piegare) decreto del cielo.

- 31. Pur, tuttavia, dice il Lombardi, ma s'inganna; essendo qui particella avversativa. Di questo, cioè che si pieghi il decreto del cielo, che vuole ivi le anime per quel determinato tempo, raccorciandolo per orazioni.
- 34—36. Piana, agevole a capirsi, e però chiara. Non falla, non fallisce, non è manchevole o difettiva. Con la mente sana, con puro e sano intelletto; cioè non ottenebrato da passione, nè da corrotta ragione offuscato; poichè la ragione, come dice mirabilmente Aristotile, s'accorda a filosofare colle passioni, trovando mille riboboli per salvarla, favorirla, fomentarla ed accrescerla.
- 37-39 Cima di giudicio, altezza di giudizio, cioè alto, ovvero supremo giudicio, vale a dire il supremo o il sovran giudicio di Dio. Non s'avvalla, non s'abbassa. Perchè funco d'amor, ecc., perchè avviene che la fervida carità ( dei fedeli preganti per quelle

Che lume fia tra 'l vero e lo 'ntelletto.

Non so se 'ntendi, i' dico di Beatrice;

Tu la vedrai di sopra, in su la vetta

Di questo monte, ridente e felice.

Ed io: Buon Duca, andiamo a maggior fretta,

anime) compisca in un istante quello che soddisfar debbono col tempo le snime qui stanzianti. Astalla, viene da stallo, che stanza o sia dimora significa. Dice adunque che il divin giudicio non s'abbassa punto, perchè il tempo, che quelle anime che attender debbono prima d'ire a'martiri, si raccorci per le buone preghiere di quelli di qua; perciocche nell'uno o nell'altro modo la vendetta di Dio è soddisfatta.

40-42. E là dov' io fermai cotesto punto (dove posi questa sentenza), il difetto non s'ammendava per mezzo del pregare, perchè il prego era disgiunto da Dio; perciocchè se il pregatore è da Dio separato,

anche i preghi suoi lo sono.

43. Alio sospetto, dubitazione profonda, per esser

di cose di speculazione divina.

45. Che lume fia, ecc., perciocchè, siccome dicesi nel Convito, negli occhi di quella donna, cioè nelle sue dimostrazioni dimora la verità. Anche Boezio

chiama la sua consolatrice: veri pervia luminis.

47 e 48 Di sopra, nella parte di sopra, cioè in su la vetta. Gli aggiunti ridente e felice appartengono a Beatrice. Ridente, perchè dell'infinito lume del signore, che siede negli occhi suoi, fregiata; felice, perch'ella di sè stessa s'innamora, se medesima riguare dando, cioè la verità e il suo contemplare medesimo.

49-51. Inteso Dante il nome di quella, che sempre

Che già non m'affatica come dianzi, 50 E vedi omai che 'l poggio l'ombra getta. Noi anderem con questo giorne innanzi, Rispose, quanto più potremo omai; Ma 'l fatto è d'altra forma che non stanzi. Prima che sii lassù, tornar vedrai 55 Colui che già si cuopre della costa, Sì che i suo' raggi tu romper non fai.

nella mente gli rampolla, gli sopravviene nuova forza e coraggio al salire, non meno per la natura del monte che, quanto uom più va su e men fa male, che pel desiderio e la speranza d'esser tosto con la divina sua Beatrice. Il poggio l'ombra getta, perciocchè, siccome dirà Virgilio, vers. 56, il sole che va sotto, cuopresi già della costa che guarda l'occidente.

54. Alf. lo not. coi 5 seg. — Che non stanzi, che

non pensi. Alsteri.

56. Colui che già, ecc. Il sole.

58. A posta. I comentatori spiegano fissamente, non a caso e alla sfuggita, ma deliberatamente e con posatezza; a bella posta. Io spiego: quasi a posta nostra, in acconcio del fatto nostro; opportunamente al bisogno nostro; come dall'ultimo verso della terzina evidentemente si prova. Il Lombardi, seguitando gli autori della Nidob., legge: che posta sola, ecc., e la cosa diventa piana. Che poi la lingua, Dante, e ogni cosa vada a male, che fa loro? La via più tosta, vaga maniera in vero, equivalente a la via che puossi più tosto trascorrere.

In questo luogo stanno ad aspettare il momento di ire a purificarsi quelli della quarta spezie di negligenti, i quali, occupati nelle lettere, nelle armi, o nel governo degli stati, hanno indugiato sino alla morte i buoni sospiri, e costoro hanno a stare fuori della porta del purgatorio ad aspettare tanto, quanto sono di qua vissuti; fra i quali i letterati sono qua e là appartati, a dimostrazione del viver loro ritirato e solitario; quale agli studi si conviene; e li rettori degli stati,

DEL PURGATORIO,

Ma vedi là un'anima, ch'a posta Sola soletta verso noi riguarda, Quella ne 'nsegnerà la via più tosta.

Venimmo a lei: O anima Lombarda,

Come ti stavi altera e disdegnosa,

E nel muover degli occhi opesta e ta

E nel muover degli occhi onesta e tarda! Ella non ci diceva alcuna cosa;

Ma lasciavane gir, solo guardando A guisa di leon quando si posa.

alquanto fuor di strada, e in su la destra, sono tutti insieme in una amenissima valletta.

61-63. Si not. da Alf. coi seg. quattro. - Queste parole, che fanno si bel ritratto di quell'animo gentile, sono un'esclamazione fatta dal Poeta nel ricordarsi di quello ch'esprime nell'atto che, tornato di qua, scrive queste cose. O anima Lombarda, ecc. Questa si è l'ombra del mantovano Sordello, eccellente nel poetare provenzale, uomo di gran dottrina e di profondo consiglio, autore di diverse belle canzoni filosofiche ; e sin dall' età di quindici anni per le sue produzioni poetiche già sì stimato, che Ramondo Berlinghieri, ultimo conte di Provenza di questo nome, il prese al suo servigio. Vedi altri particolari di lui nell'istoria della Volgar Poesia del Crescimbeni, guardandoti però di creder ciecamente tutto quello che dice, e molto meno il principio della quarta nota. Di questo personaggio sa pur menzione il Poeta nel trattato della Volgare Eloquenza, ove dice: qui (Sordellus) tantus eloquentiæ vir existens non solùm in poetando, sed quomodolibet loquendo patrium vulgare deseruit. — Altera e disdegnosa. Questo parole si spiegano dal Petrarca:

Ed in donna amorosa ancor m'aggrada, Che 'n vista vada altera e disdegnosa, Non superba e ritrosa.

64-66. Ogni espressione, ogni atto è qui degno di attenzione; e quel guardare a guisa di leon, ecc., è

Pur Virgilio si trasse a lei, pregando Che ne mostrasse la miglior salita; E quella non rispose al suo dimando;

Ma di nostro paese e della vita

C'inchiese; e 'l dolce Duca incominciava:

Mantova... e l'ombra, tutta in sè romita,

Surse ver lui del luogo ove pria stava,

Dicendo: O Mantovano, io son Sordello Della tua terra; e l'un l'altro abbracciava. 75

di perfetta bellezza. Però lo trapianta il Tasso nella sua Gerusalemme, nè si cura di celar si bel furto.

Sol con la faccia torva e disdegnosa Tacito si rimase il fier Circasso, A guisa di leon quando si posa, Girando gli occhi e non movendo il passo.

Leggesi in Solino e in Plinio che il leone non guarda mai torto, nè vuol esser si guardato. Il primo dice: leones numquam limo vident, minimeque ita se volunt aspici. Il secondo: Nec limis intuentur oculis, aspicique simili modo volunt. Forse perchè, siccome Aristotile De Partib. animal., il collo del leone è composto d'un osso intero.

67 e 68. Pur, non ostante quell'aria altera e disdegnosa, quel silenzio e quel guardare. Si trasse a lei, bel modo del dire. La miglior, la più possibile a sa-

lir persona viva.

69—71. Alf. not. sino al vers. 87. — Sordello non risponde alla dimanda fattagli da Virgilio, perche prima vuol sapere chi sono i due viaggiatori; e però

richiede la patria e la condizione loro.

72-75. Virgilio voleva rispondere: Mantova fu mia patria; ma l'ombra, inteso il dolce nome della patria, l'interrompe levandosi tosto, e dicendo: o Mantovano, io son Sordello, ecc. Slancio naturale e sublime in ogni anima gentile, e maravigliosamente dal Poeta descritto. Tutta in sè romita; vaghissima espressione, tutta in sè raccolta. Quindi il Petrarca, della sua Laura: Veggiola in sè raccolta e sì romita.

DEL PURGATORIO,

Ahi serva Italia, di dolore ostello, Nave senza nocchiero, in gran tempesta, Non donna di province, ma bordello!

Quell'anima gentil fu così presta,

Sol per lo dolce suon della sua terra, Di fare al cittadin suo quivi festa; Ed ora in te non stauno senza guerra Li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode Di quei ch'un muro e una fossa serra.

85 Cerca, misera, intorno dalle prode Le tue marine, e poi ti guarda in seno S'alcuna parte in te di pace gode.

76—78. Dalla ricordanza della licta accoglienza di quell'anima gentile all'ombra del suo compatriotto, il Poeta rivolgendo il pensiero alle divisioni ond'era la patria sua lacerata, sentesi da giustissimo sdegno sorpreso, il che dà luogo alla seguente veementissima apostrofe nel rimanente del Canto contenuta. Libertà e franchezza d'animo ad ogni uman riguardo superiore, verità e ragione, concetti alti e robusti, stile ove ogni forza, ogni chiarità, ogni arditezza si mira, pensieri che a più a più rincalzando traggon seco l'anima con diletto e stupore, ecco i primi pregi, i quali, tra i modelli più perfetti di questa sorte d'eloquenza, fanno questo perfettissimo oltre ad ogni dire.

Non donna di province, immagine superba; non più reina delle nazioni. — Bordello; pigliasi l'astratto pel concreto, bordello per meretrice, come fece Catullo che disse lupanar in luogo di meretrice, e desiderium per la cosa desiderata. È non poteva meglio esprimere Dante stesso le due contrapposte immagini, di quello che fu prima, e divenne poi l'Italia.

83 e 84. Gli abitanti d'una medesima città si distruggono tra loro, non che quelli d'una città quei dell'altra.

85-87. Mira dalle rive de' tuoi mari nelle tue marine, mira poi le tue terre, se v'è in te una sola parte in pace.

88—90. Trasforma il Poeta l'Italia in una fiera, e in tal riguardo le dice: che giova che Giustiniano ti racconciasse il freno, togliendo, come dirà altrove, dalle leggi il troppo e il vano? — Se la sella è vota, se non hai chi ti governi e guidi; cioè, se l'imperatore, che dovrebbe (stando sull'anzi detta allegoria) inforcare i tuoi arcioni, ti lascia in abbandono? Senz'esso, ecc. Poichè maggior vergogna si è il vivere disordinatamente un popolo che ha leggi, che uno che non le ha.

g1-96. Alf. nota i primi tre. - Dalle diverse spiegazioni che si fanno di questo luogo, ove merita d'essere lodato più di tutti il Lombardi, che più s'accosta al vero, e d'esser biasimato il Venturi, che più, maliziosamente, se n'allontana, ricavo questa non men chiara e facile e naturale. Adunque, colpito il Poeta dall' idea che gli ecclesiastici sieno cagione che non segga l'imperatore nella sella, contro di loro rivolge lo sdegno e la parola, come se fossero cagione che la fiera simboleggiante l'Italia sia diventata indomabile e perversa. Che dorresti esser devota, che dovresti at-tendere solo alle cose di religione, e lasciar all' imperatore il governo della cose temporali. Ciò che Dio ti nota, alludendo alle parole dell' Evangelio: quæ sunt Casaris, Casari, et qua sunt Dei, Deo. - Guarda, tu, gente che dovresti, ecc. Esta fiera, l'Italia simboleggiata nello sfrenato cavallo. Per non esser, ecc., perciocche, da che tu (o gente che dovresti, ecc.) ponesti mano alla predella, essa non è più corretta dagli sproni di colui che la dovrebbe cavalcare. Chiaro

#### DEL PURGATORIO,

# Poi che ponesti mano alla predella? O Alberto Tedesco, ch'abbandoni

e limpido procede questo sentimento; ma che significa questa voce predella? Il Buti, seguito da molti altri comentatori, e dagli accademici della Crusca, dice che predella significa qui quella parte del freno dove si tiene la mano, quando si conduce il cavallo. Lo stesso dice il comento del MS. Stuardiano, ed io l'accetto, e parmi essere intenzione del Poeta il dichiarare che questa fiera è fatta fella, da che quella gente che dovrebbe alle sole cose di Dio essere occupata, pose mano al suo freno, dimostrando di più, a maggior biasimo di lei, che incapace di cavalcarla e correggerla cogli sproni, non può se non porle la mano al freno, onde chi la guida rimaner conviensi in sua balia.

Il comento di Dante chiamato l'ottimo, dice predella venire da prædium, che significa possessione. Il Venturi seguita questa spiegazione, e chiosa quando tu pigliasti possesso di ciò che a te apparteneva ed era tuo fondo, e di tuo dominio. E mi par proprio vederlo far capolino, e star a vedere se ce la beviamo, per farci poi le castagne, e sghignazzare. Ma e's' inganna da vero, sapendo noi che Dante vuol dire a quando tu pigliasti possesso di ciò che a te non apparteneva e non era tuo fondo, nè di tuo dominio.

Il Lombardi piglia la voce predella in sentimento di seggio o sgabello, e chiosa che la stessa prenominata gente ha posto mano, cioè ha impedito Cesare di montare a cavallo, avendo sottratto lo sgabello per montar su. Senza dubbio, quando scrisse queste cose, si rappresentò, nella gente che aveva a cavalcar la fiera, un bue più grosso e grasso che quello che si passeggia

in Parigi in tempo di carnovale.

97—102. Alf. not. 99, 100 e 102. — Ha dimostrato all'Italia le sue vergogne; ha inveito contro chi, a suo avviso, usurpa i diritti dell'imperio. Ora, rinforzando lo sdegno, e rincalzando il dire, rivolge il parlare all'imperatore Alberto d'Austria, allora regnante, con tanta veemenza, con tanta libertà, e con si fulminanti parole, che più non colpisce il fulmine. T'e-

Costei ch'è fatta indomita e selvaggia, E dovresti inforcar li suoi arcioni, Giusto giudicio dalle stelle caggia

Sovra 'l tuo sangue, e sia nuovo e aperto,
Tal che 'l suo successor temenza n'aggia;

Ch'avete, tu e 'l tuo padre sofferto,

Per cupidigia di costà distretti,

Che 'l giardin dello 'mperio sia diserto. 105 Vieni a veder Montecchi a Cappelletti,

desco. Questa voce, in mente dell'autore, porta seco un certo dispetto, che ben si sente. Costei, ecc. Questa fiera simboleggiante l'Italia, la quale, per essere da te, che dovresti cavalcarla, e correggerla cogli sproni, abbandonata, è divenuta indomita e selvaggia. L'espressione del verso e dovresti, ecc., è proprio dantesca. Giusto giudicio, ecc.; che una vendetta nuova (e però di quante si sono fatte sin ora più terribile) ed aperta (perehè ne sia manifesta a tutti la cagione) piombi, per giusto giudicio del cielo, sovra la tua stirpe, e sia tale questa vendetta che il tuo successore (Arrigo vii di Lucemburgo) n'abbia temenza. Per questa fulminante imprecazione ci vuol ricordare la morte che fece Alberto, ucciso già da un suo proprio nipote.

Poeta impreca tal vendetta al linguaggio d'Alberto; perchè, siccome aveva fatto il padre suo, Ridolfo primo, imperatore, così fece egli, sofferendo, coll'abbandonare affatto le cose nostre, che la bellissima Italia, giardino allora dell'imperio, siccome adesso di tutto il mondo, diventasse un vero deserto, pei disordini i quali, per non esservi chi rimediasse, l'avevano poco men che distrutta. Per cupidigia, ecc. È detto con amarezza, e senza rispetto alcuno, e significa: obbligati a starvene dentro nei termini della Germania vostra, per cupidigia di farvi quivi più potenti e più

grandi.

106-108, Si nota da Alf. l'ultimo. - Montecchi e

Monaldi, e Filippeschi, uom senza curas Color già tristi, e costor con sospetti.

Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura

t 10 De'tuoi gentili, e cura lor magagne, E vedra' Santaflor com' è sicura.

Vieni a veder la tua Roma che piagne, Vedova, sola; e di e notte chiama:

Cesare mio, perchè non m'accompagne?

115Vieni a veder la gente quanto s'ama; E, se nulla di noi pietà ti muove,

A vergognar ti vien della tua fama. E, se licito m'è, o sommo Giove,

Cappelletti, nobili famiglie Ghibelline di Verona. Monaldi e Filippeschi, famiglie pur mobili d'Orvieto. Uom senza cura, espressione di troppo ardimento. Già tristi, perchè da Guelfi oppressi. Con sospetti,

con paura d'esserlo anch'essi dai Guelfi.

n'era in certo modo l'autore. La pressura de' tuoi gentili, l'oppressione nella quale gemono i nobili signori Ghibellini tuoi partigiani. Cura lor magagne, ripara ai loro mali; risana le loro piaghe. E vedra', e, venendo, vedrai come Santafiore (contea nel territorio di Siena) è sicura. È detto ironicamente, perche era allora quel paese da rubatori e predoni infestato e guasto. Se con altre edizioni, fra le quali il MS. Stuardiano, leggasi come si cura, vorrà dire come si governa, è governata dai Guelfi che la signoreggiano.

l'imperatore, dice Alfieri. Vedova, per essere da te suo sposo abbandonata. Non m'accompagne, non mi fai compagnia, non mi sei compagno, com'è buon

marito a sua donna.

115-117. Quanto s'ama. È detto con amara ironia, perchè quegli d'una stessa città si rodevano l'un l'altro. E se nulla, ecc., parole vibrate potentiùs ictufulmineo.

118-126. Alf. nota o sommo Giove, col vers. seg.,

Che fosti 'n terra per noi crucifisso,
Son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? 120
O è preparazion, che nell'abisso
Del tuo consiglio fai, per alcun bene
In tutto dall'accorger nostro scisso?
Che le terre d'Italia tutte piene
Son di tiranni, e un Marcel diventa 125

e dal 124 sino al fine del Canto. - Slancio della più sublime eloquenza si è questo, d'alti sentimenti e di nobilissimo dire. O sommo Giove, a Cristo; Alfieri. Il Venturi, facendo l'allocco, biasima il Poeta di chiamar Giove il divin Verbo. Ho detto facendo l'allocco, perciocchè, se avesse detto daddovero, gli si potrebbe rispondere che l'aggiunto, che studiosamente Dante gli accoppia, è più che bastevole in sua difesa, senza quello che dal Rosa Morando si ragiona a confonderlo. Anche il Petrarca dette questo nome all' Ente Supremo; ma siccome e'sapeva quello che non poteva sapere il Venturi, però aggiunse a questa voce gli epiteti una fiata d'eterno, e l'altra di vivo, distinguendolo cosi il Giove mortale, il cui sepolero è in Creti, da quel sempre vivo ed eterno, che ha nell'empireo sua città e suo seggio. E in fine il Tasso: Testimone è quel Dio che a tutti è Giove. - Se licito m'è. Queste parole han riguardo all'ultimo verso del terzetto. Son li giusti occhi tuoi, eec.; e non s'adopera dal Poeta questa forma per iscusa dell'espressione o sommo Giove, come falsamente s' è dal Castelvetro e dal Rosa Morando veduto. O è preparazion, ecc., ovvero, se i giusti occhi tuoi non sono altrove voti, i mali che affliggono Italia sono essi una preparazione che tu fai pell'abisso del tuo consiglio, per alcun bene scisso affauto dall'accorger nostro (che la corta veduta nostra non può scorgere)? Nell'abisso, ecc. Judicia tua, Domine, abyssus multa. Di qual sublime e nuova eloquenza ridondino queste parole, niuno lo saprebbe dire. Che; io mi permetto di dir questo, perchè tutte le terre d'Italia, ecc. E un Marcel, ecc. E ogni

Ogni villan che parteggiando viene. Fiorenza mia, ben puoi esser contenta Di questa digression che non ti tocca, Mercè del popol tuo che si argomenta. 130Molti han giustizia in cuor, ma tardi scocca, Per non venir senza consiglio all'arco; Ma'l popol tuo l'ha in sommo della boeca.

villano, che viene parteggiando, diventa un Marcello. Ogni villano, non tanto ogni uom vile, quanto ogni uomo di villa, ogni contadino; ed ha riguardo a quelli che, venuti di contado in città, e fatti cittadini, divennero poi ricchi e potenti a dismisura. Che parteggiando viene, che piglia partito. Un Marcel, cioè un superbo e potente oppugnatore dell'imperiale autorità, qual fu il famoso Marcello, che alla tirannide di Ce-

sare si oppose.

127-129 Volge ora direttamente il parlare a Firenze; ma qui si ponga mente che, se pare che l'impeto e la foga del dire s'allenti, ciò è per ispargerlo di maggior amarezza, facendo similmente colui che dopo aver vibrato al nemico una tempesta di colpi, rallenta la furia per meglio misurar le botte e tratiggere. Che non ti tocca; amarissima ironia, poichè a Firenze più ch'ad ogni altra città italica toccava, i disordini essendo ivi maggiori. Che sì argomenta; che argomenta sì (che adopera sì), che questa digressione non ti può toccare. E certo il Lombardi, che vuole che scrivasi si argomenta e non si argomenta, non ha capito il senso di queste parole, e a lui solo appartiene l'errore che a tutti gli altri attribuisce.

130-132. Sotto questa ancor più acerba ironia, l'ingiustizia sua rinfaccia al popolo fiorentino, e la sua impudenza; e dice che molti popoli hanno veramente la giustizia nel cuore, ma ch'ella scocca, cioè si maniscsta tardi, vale a dire dopo aver bene ponderato l'opportunità de' tempi e luoghi, per non venir all'arco (all'arme) sconsigliatamente, e aversi poi a pentire; ma il popol tuo ha la giustizia in cima delle labbra,

140

Molti riffutan lo comune incarco;

Ma 'l popol tuo sollecito risponde,

Senza chiamare, e grida: I'mi sobbarco. 135 Or ti fa lieta, che tu hai ben onde:

Tu ricca, tu con pace, tu con senno: S'i' dico ver, l'effetto nol nasconde.

Atene e Lacedemona, che fenno L'antiche leggi e furon sì civili,

Fecero al viver bene un picciol cenno

Verso di te, che fai tanto sottili Provvedimenti, ch'a mezzo novembre Non giunge quel che tu d'ottobre fili.

gridando in ogni luogo, e ad ogn'oca: giustizia, giu-

stizia. 133-135. Rimprovera ai Fiorentini la loro svidità delle pubbliche cariche, per superbia e avarizia, dicendo ironicamente che molti popoli, per poco amore alla patria e per indisserenza del comun bene, ricusavo i carichi delle magiatrature, i quali il popolo fiorentino, senza che la patria l'appelli, non solo accetta, ma per zelo e amore del ben generale, li ricerca con sollecitudine, e grida: i' mi sobbarco; che spiega Alfieri: io mi sottopongo al carco.

136-138. Or ti fa lieta, rellegrati dunque (seguitando e rincalzando l'ironia), che n' hai ben cagione. Tu ricea; le fortune de privati, frutto de rubamenti fatti al pubblico, e gli altri disordini, avevano impoverito lo stato. Tu con pace, l'un cittadino si rodeva l'altro. Tu con senno, tutto l'opposto. S'i dico

ver, ecc.; ch'ogni erba si conosce per lo seme.

139-144 Che senno l'antiche leggi; Solone in Atene, e Licurgo a Sparta. Si civili, con si buoni reggimenti ordinate, e d'onesti e cortesi costumi ornate. Fecero, ecc., secero un picciol passo verso il viver bene, a comparazione di te. Soitili, quali da ingegni sottili o acuti far si sogliono. E dall'ironia passando al vero scoperto, soggiunge, che quello che tu fili (parlar figurato che significa che disponi e pre145 Quante volte del tempo che rimembre,
Legge, moneta, e uficio e costume
Ha' tu mutato e rinnovato membre?
E, se ben ti ricorda e vedi lume,
Vedrai te simigliante a quella 'nferma,
150 Che non può trovar posa in su le piume,
Ma con dar volta suo dolore scherma.

pari) nel mese d'ottobre non giunge a mezzo novembre. In queste parole, quello che fili d'ottobre, si comprendono quanti ordinamenti, leggi, e pensamenti si posson fare al ben vivere de' popoli, tutte le quali cose dice non stare in piedi in Fiorenza da ottobre a mezzo novembre, pei mutamenti che ad ogni poco nel governo succedono.

145—147. Del tempo che rimembre, nello spazio del tempo del quale ti rimembri. Hai mutato legge, moneta, ecc., perchè il partito che sormonta vuole che ogni memoria dell'oppresso sia consumata. Erinnovato membre (membri o membra) cioè i cittadini tuoi, perciocchè quelli della parte caduta, scacciati e dispersi da quelli della parte vincitrice, erano poi richia-

mati ed espulsi gli altri, e così senza fine.

148—151. Se ben ti ricorda. Il Lomb. con la Nidob, legge con molto minor grazia se ben ti ricordi. — Vedi lume, hai chiaro dell'intelletto il lume. Vedrai te simigliante, ecc. Non poteva meglio l'irresoluzione, la debolezza, e i mali di quella città dipignere per similitudine, che paragonandola a quella inferma, la quale non potendo trovar riposo in su le piume, cerca fare schermo al dolore col voltarsi ora su l'uno, ora su l'altro lato, il che mirabilmente dal Poeta vien detto, e, da par suo, imitato dall'Ariosto, come segue:

Come l'infermo che, dirotto e stanco Di febbre ardente, va cangiando lato, O sia su l'uno o sia su l'altro fiancò Spera aver, se si volge, miglior stato, Nè su 'l destro riposa nè su 'l manco, E pur tutto egualmente è travagliato; Così il Pagano, eco.

### CANTO VII.

#### ARGOMENTO.

Maraviglia di Sordello alla vista del suo glorioso Concittadino. Descrizione d'amenissima valletta ove si ristora tempo per tempo, da chi, nel governo dei popoli occupato, tardò il pentirsi negli estremi. Nomi e atti di molti illustri spiriti ch'ivi aspettano.

Posciache l'accoglienze oneste e liete
Furo iterate tre e quattro volte,
Sordel si trasse, e disse: Voi chi siete?
Prima ch'a questo monte fosser volte
L'anime degne di salire a Dio,
Fur l'ossa mie per Ottavian sepolte:

1-3. Alf. not. i due primi. - Posciachè, ecc. Torna alle parole l'un l'altro abbracciava del v. 75 del preced. canto. Questo bel modo del dire l'ha trapiantato il Boccaccio nel Decamerone. Ma poi che le accoglienze oneste e liste furon iterate tre e quattro volte. L'Ariosto l'imità così: dopo accoglienza onesta e grata. E altrove:

5

Poiche fu da questo e da quel canto De complessi iterati al fin venuto.

Il Petrarca: O che dolci accoglienze e caste e pte!

— Si trasse, supplisci indietro, per dimandare a Vir-

gilio chi fossero.

Dante, vol. II.

4-9. Alf. not. il 5. - Virgilio dà contezza di sè, ma nulla dice di Dante; e l'ammirazione ond'è sorpreso Sordello di veder l'ombra di quel magnanimo, non gli fa pensare di domandar chi sia il suo compagno; il che dà pur luogo ad altro bell'incidente, che vedremo nel seguente Canto, ove Dante si manifesta per vivo al giudice Nino. Adunque dice Virgilio, che

visse e mort prima che le anime, per la morte del Redentor nostro fatte degne di salire a Dio, fossero mandate a quel monte a purificarsi; perciocche, prima della risurrezione del Redentore, le anime degne della beatitudine rilegate erano nel limbo, ove stavano in pena e in desio. Queste parole fur l'ossa mie, ecc., sono segno di gratitudine verso Ottaviano Augusto, per ordine del quale il corpo di Virgilio fu portato da Brindisi a Napoli, ed ivi sepolto. Rio, fatto rio; espressione equivalente a reità, peccato, eco. Per non aver fe, cioè per non aver creduto in Cristo venturo. Parad., Canto xix, vers. 103 e seg.

espressione di sorpresa, di cosa inaspettatamente sopraggiunta. Ecco come s' imita dal Petrarca:

Qual è chi 'n cosa nova gli oechi intende, E vede ond'al principio non s'accorse, Sicch'or si maravigha, or si riprende.

Ell'è, non è, esprime a maraviglia il dubbio se debbasi creder quella cosa reale, o no. Così nella Fiera:

> Fra 'l sì e 'l no, da prima Dubbiando, ell' è, non è.

13-15. Chinò le ciglia, atto di riverenza. Ritornò ver lui, perchè dopo gli abbracciamenti, Sordello per saper la loro condizione s'era fatto un passo indietro. Ove 'l minor s'appiglia. L'Ariosto, cui piacque imitar

O gloria de' Latin, disse, per cui Mostrò ciò che potea la lingua nostra, O pregio eterno del luogo ond' i' fui, Qual merito, o qual grazia mi ti mostra?

S' i' son d'udir le tue parole degno, 20 Dimmi se vien d'inferno, e di qual chiostra? Per tutti i cerchi del dolente regno,

questo luogo: E l'abbracciaro ove il maggior s'abbraccia, lo spiega nell'ultimo de' sottoscritti suoi versi:

Grifon, vedendo il re fatto benigno Venirgli per gittar le braccia al collo, Lasciò la spada e l'animo maligno, E sotto l'anche ed umile abbracciollo.

E però credo che s'inganni il Lombardi, dicendo alli piedi. E ridicola mi pare la critica del Venturi e del d'Aquino, che non sia conforme al decoro questo inchinarsi d'un'anima destinata al paradiso ad una che n'è esclusa; primamente, perchè da Sordello, siccome più lungi da Stazio, non s'ha altro in riguardo che il merito di quel sommo Poeta; secondamente, Virgilio non era anima fuia; e finalmente, Sordello ignorava, e non ebbe tempo di riflettere, se Virgilio, veduto ivi, fosse o no per sempre escluso dal cielo.

degno di nota, per la verità, l'espressione e l'affetto. La lingua nostra, la latina, che su già quella di tutta ltalia, ed è ancora più nostra che di qualsivoglia nazione. Del luogo end'i sui; Mantova, patria d'entrambi. Qual merito, ecc., qual mio merito, ovvero qual celeste grazia mi concede di vederti? Dimmi, ecc. Il Lombardi con la Nidob. scrivendo e di qual chiostra, guasta il sentimento, il quale è questo i dimmi se vieni d'inferno, siccome io credo; e se vieni quindi, dimmi da qual chiostra, da qual cerchio d'inferno tu vieni?

22-39. Alf. note il 22 e 24 colle 3 seg. terzine. -

100 DEL PURGATORIO,

Rispose lui, son io di qua venuto: Virtù del ciel mi mosse e con lei vegno.

25 Non per far, ma per non fare ho perduto
Di veder l'alto Sol che tu disiri,
E che fu tardi da me conosciuto.
Luogo è laggiù non tristo da martiri,
Ma di tenebre solo, ove i lamenti

Non suonan come guai, ma son sespiri.
Quivi sto io co' parvoli innocenti,
Da' denti morsi della morte, avante
Che fosser dall'umana colpa esenti.

Tutti di belle parole composti, e di bella grazia, facili e dignitosi sono questi versi. Virtù del ciel, ecc. Di sopra disse a Catone: dell'alto scende virtù, che m'aiuta conducerlo a vederti e a udirti. — Non per fare, intendi azioni meritevoli di perdere il cielo. Ma per non fare, ma per non aver fatte quello che far debbesi per meritarlo, cioè aver fede, speranza e carità, virtù senza le quali non v'è selute. L'alto Sol. Leggesi nel Convivio: nullo sensibile in tutto il mondo è più degno di farsi assembro di Dio che 'l sole, lo quale di sensibile luce sè prima, e poi tutte le corpora celestiali e elementari allumina. Così Iddio, se prima con luce intellettuale allumina, e poi le celestiali, e l'altre intelligibili. Il sole tuste le cose col suo calore vivifica... Così Iddio tutte le cose vivifica in bontà. — Luogo è laggiù, ecc. Laggiù in inserno è un luogo non attristato per supplicj di senso, ma solo per tenebre. Ove i lamenti, non s'esprimono con istrida, essetto d'esterno supplizio, ma soltanto con sospiri, effetto d'animo dolente, e quivi di gran desiderio senza speranza. E tale si è veduto nel quarto dell'inferno esser il limbo, ove, come seguita a dire, stanno i bambini non lavati dalla colpa umana, cioè dal peccato originale a tutto l'uman genere comuue. Dei denti morsi, ecc., s'imita per due voke

| CARTO VII.                                 | 101 |
|--------------------------------------------|-----|
| Quivi sto io con quei che le tre sante     |     |
| Virtù non si vestiro, e senza vizio        | 35  |
| Conobber l'altre e seguir tutte quante.    |     |
| Ma, se tu sai e puoi, alcuno indizio       |     |
| Dà noi, perchè venir possiam più tosto     |     |
| Là dove 'l Purgatorio ha dritto inizio.    |     |
| Rispose: Luogo certo non c'è posto:        | 40  |
| Licito m'è andar suso ed intorno:          |     |
| Per quanto ir posso, a guida mi t'accosto. | •   |
| Ma vedi già come dichina 'l giorno,        |     |
| E andar su di notte non si puote;          |     |
| -                                          |     |

almeno dal Petrarca: quando 'l mio dente le morse. E altrove:

Di quella ch' io con tutto 'l mondo aspetto Mai non sentii.

Le tre sante virtù non si vestiro, bellissimo figurato modo di dire. Queste tre sante virtù sono fede, speranza e carità. — E senza vizio, ecc., e i quali, sceveri da ogni vizio, conobbero le altre virtù, e le seguirono tutte. Se tu sai, se hai scienza di ciò; e puoi, non essendoti proibito il farlo. Dà noi, v'ha difetto della preposizione a. — Dritto inizio, suo vero principio; essendo ancora di qua dalla porta, ove tempo per tempo si ristora.

40. Posto, imposto, prescritto, ed è proprio il vir-

giliano: nulli certa domus.

42. Alf. lo note col vers. seg. — Per quanto ir posso. Male spiega il Lombardi, dicendo per quanto tempo mi rimane oggi da camminare, riguardando queste parole il sentimento del precedente verso licito m'è andar suso, ecc. — A guida mi t'accosto, è bellissima frase.

43-45. Ma vedi, ecc. Ecco l'ostacolo che si oppone alla buona volontà di Sordello di guidar Virgilio per quanto luogo gli è licito andare. - E andar su di

Anime sono a destra qua remote:

Se mi consenti, i' ti merrò ad esse,

E non senza diletto ti fier note.

Com'è ciò? fu risposto: Chi volesse

Salir di notte fòra egli impedito

D'altrui? o non sarria che non potesse?

E 'l buon Sordello in terra fregò 'l dito,

Dicendo: Vedi, sola questa riga

Non varcheresti dopo 'l Sol partito;

notte, ecc. La notte è privazione di luce; questa è simbolo della verità; e chi può senza il suo lume fare un sol passo nella scienza? Si può bene, come dirà tosto Sordello, tornar indietro, o al più restar ivi, ma non s'avanza. Pensar di bel soggiorno, leggiadrissima maniera. Il Petrarca: E puossi in bel soggiorno esser molesto.

46-48. A destra. Stanno col viso alquanto verso il monte. Merrò, sincope di menerò. — E non senza diletto, ecc., ha molta leggiadria il verso, e più ancora scrivendo, come colla Nidob. legge il Lombardi conforme pure al Codice Stuardiano: ti fien note.

49-51. Fu risposto, da Virgilio. Non sarria che non potesse, non salirebbe perchè non potesse. Per qual licenza o figura si crede che il Venturi che disse Dante sarria per salirebbe, quando il Boccaccio, pur in prosa, disse sarrei per salirei, e leggesi nella Tancia sarrò per salirò: Sarrò su su per quella strada stretta, e in altri istessamente? Quando indispensabilmente dicono i Toscani tutti porrò, parrò, terrò in vece di ponerò, parerò, tenerò? Anche mosterrò, apirrò, in luogo di mostrerò, aprirò, trovasi in alcuni testi a penna.

52-54. In terra fregò 'l dito, segnò in terra una riga col dito. Naturalissimo, e di maggior forza che altro si è questo parlar con azione, e Dante n'è maestro. Dopo 'l sol partito, dopo che il sole è partito.

55

Non però ch'altra cosa desse briga, Che la notturna tenebra ad ir suso; Quella col non poter la voglia intriga.

Ben si poria con lei tornare in giuso,

E passeggiar la costa intorno errando, Mentre che l'orrizzonte il di tien chiuso.

Allora 'l mio signor, quasi ammirando:

Menane, disse, dunque là 've dici, Ch'aver si può diletto dimorando.

Poco allungati c'eravam di lici,

Quando i'm'accorsi che'l monte era scemo 65

A guisa che i valloni sceman quici.

Colà, disse quell'ombra, n'anderemo

Dove la costa face di sè grembo,

55-57. Alf. nota i due primi. - Non però, vcc., non creder però che altra cosa, fuor che la tenebra notturna, desse briga (impacciasse, fosse ostacolo) ad ir su. Quella, ecc. Quella tenebra sola intrica la voglia, (spegne, toglie la voglia di salire) vol non potere, cioè coll'impotenza di cui è cagione, e dalla quale tutta l'anima si sente sorpresa. Ma vedi quanto é più bello il dire di Dantel

60. È not. da Alf. - Mentre che l'orizzonte, ecc., è bella immagine poetica, che ti fa veder Dante sem-

pre nuovo, e creatore.

64-66. Alf. nota i due vers. preced. — Di lici, di 11, dal luogo dell'accoglienza e del breve ragionare. Per necessità della rima, dicono inconsideratamente Cinonio e Venturi, aver detto il Poeta lici per li 3 quici per qui. La rima fu sempre serva a Dante, nè mai egli a lei. Queste voci lici, lat. illic; quici, lat. hic; laci, lat. illac, s'usavano dagli antichi comunemente, siccome lie e quie in luogo di li e qui. -Scemo (scemato), sfondato o seavaio. A guisa che i valloni, come i valloni scemano, formano scavo, in questo nostro mondo.

68. Alf. not. — Face di sè grembo, fa di sè stessa

un seno, ayyallandosi.

E quivi 'l nuovo giorno attenderemo.

70 Tra erto e piano er un sentiere sghembo,
Che ne condusse in fianco della lacca,
Là oye più ch'a mezzo muore il lembo.
Oro e argento fino, e cocco e biacca,

70-72. Alf. not. - Maraviglioso è il Poeta nostro in queste descrizioni locali, nè credo ch'altri potesse con tanta grazia, eleganza, precisione e purità di linguaggio far altrettanto in prosa. Ecco la costruzione e la spiegazione di questo luogo, che non è facile : ura sentiero sghembo (storto, tortuoso) era tra il luogo erto della costa e il luogo piano (ove sono sin ora andati), il qual sentiero ci condusse in fianco della lacca (alla sponda di quella cavità) là, dove, ecc. Quest'espressione, il lembo muore più ch'a messo, è proprio di Dante, e di lui solo. Alfieri la spiega con queste parole: fine del vallone. Ma primieramente non é vero questo, e poi non basta a chi studia, per intendere la lettera. Adunque io spiego così. Il lembo di quella cavità si è quel rialto intorno intorno che chiude il suo vano. Questo rialto o lembo, dal fondo della valle verso la sua imboccatura, viene a più a più scemando. Fermisi il pensiero in questo trascorrimento sul punto egualmente dagli estremi distante, questo si è il mezzo del lembo. Si proceda alquanto dal mezzo al fine sino al luogo ove s'arrestano i Poeti, e onde scendono poi nella valle, nel qual luogo la sponda non ha più che tre passi d'altezza (vedi il Canto seg., vers. 46), e sarà questo il punto ove il lembo muore, (vien meno o sia svanisce) più che al suo mezzo, ch' è il luogo all'uno e all'altro estremo egualmente lontano.

73-81. Alf. nota la seconda e la terza terzina. -Ve' nuova e bella descrizione di quella deliziosa valletta
de' principi, con versi spiranti una soave grazia e dignità, tale che par proprio la varietà di quei ficri mirare, e la soavità di quegli odori sentire. O Voltaire,
o La Harpe, voi foste ben senz'occhi e senza mente;
Che 'n tutto è orbo chi non vede il Sole! -- Cocco,

Indico legno lucido e sereno,
Fresco smeraldo in l'ora che si fiacca,
Dall'erba e dalli fior dentro a quel seno
Posti, ciascun saria di color vinto,
Come dal suo maggiore è vinto 'l meno.
Non avea pur natura ivi dipinto,
Ma di soavità di mille odori
Vi facea un incognito indistinto.
Salve, Regina, in sul verde e 'n su' fiori,
Quindi, seder cantando anime, vidi,

coccola di frutice, onde spremevano gli antichi il color rosso de' panni di lana più fini, che dicono i Latini coccineus o coecinus. — Biacca, materia di bianchissimo colore, che eavasi per forza d'aceto dal piombo calcinato. Indico legno, ecc., ogni più lucido e sereno legno dell' India. Fresco. Nota le due circostanzo fresco, e in l'ora, ecc., nell'istante che si spezza, che mostrasi allora nella superficie della rottura recente più acceso e vivace il verde; e osserva con quanta proprietà adopera l'espressione si fiacea. - Saria di color vinto, perderebbe sua prova, se provasse qual fosse di più vivace e acceso colore: sarebbe vinto in vivezza di colore. — Non aveva pur natura, ecc. Questi tre versi sono veramente celestiali. Non solo natura aveva dipinto quel luogo con la varietà dei fiori, ma dai diversi loro edori insieme misti usciva un solo odor composto, e incognito, per non sentirsi di qua. Ivi dipinto. Il Boccaccio nella Fiammetta: ed in quello diversi fiori avendo colti, de'quali tutto 'l luogo era dipinto, che serve a spiegare la ellissi del Poeta. Un incognito indistinto: Comme en un concert d'instrumens, on n'ouit pas un luth, une épinette, et la flute; on ouit une harmonie en globe, l'assemblage et le fruit de tout cet amas. Montaigne.

82-84. Sul verde, sul suolo verde. Il Petrarca: Chi non ha albergo posisi in sul verde. — Quindi, dalluogo ove ei fermammo; ed ha torto il Lombardi di Che per la valle non parèn di fuori. 85 Prima che 'l poco sole omai s'annidi, Cominciò 'l Mantovan che ci avea volti,

Tra color non vogliate ch'i'vi guidi.

Da questo balzo meglio gli atti e i volti Conoscerete voi di tutti quanti,

Golui che più sied'alto, e fa sembianti
D'aver negletto ciò che far dovea,

E che non muove bocca agli altrui canti, Ridolfo imperador fu, che potea

95 Sanar le piaghe ch'hanno Italia morta; Sì che tardi per altro si ricrea.

scriver quivi. — Per la valle; per cagione di quello ssondo ove sedevano, le anime non si potevano veder di fuori.

85-87. Costruzione: il Mantovano che ci aveva volti (diretti e poi guidati quivi) cominciò a dire: Non vogliate ch'io vi guidi tra coloro prima che il poco sole ormai s'annidi.

88—90. Alf. not. coi 9 seg. — Ecco perchè chiede Sordello che si fermino quivi pel poco di che rimane. Che nella lama, ecc., che se foste accolti (raccolti,

radunati) tra essi giù nella valle.

manente del canto son la maravigliosa varietà, i diversi volti, sembianti, e atti che dal Poeta si descrivono, con quella pura leggiadria, elegante grazia e brevità, che v'aggiugnerebbe in vano ogni altra penna. Che più sied'alto, a cagione dell'alto grado ch'ebbe di qua. Far sembianti o sembiante significa far segno o dimostrazione. Ciò che far dovea, cioè di non soffirire che il giardino dell'imperio fosse deserto. Vedi il vers. 103 del Canto precedente. E che non muove bocca, ecc., per esser tutto immerso nel pensiero di quello che ha negletto. Ridolfo, il detto nell'altro canto, padre d'Alberto. Sì che tardi, ecc., sicchè la

L'altro che nella vista lui conforta, Resse la terra dove l'acqua nusce,

Che Molta in Albia, e Albia in mar ne porta.

Ottachero ebbe nome, e nelle fasce Fu meglio assai che Vincislao suo figlio Barbuto, cui lussuria ed ozio pasce:

E quel Nasetto che, stretto a consiglio, Par con colui ch'ha sì benigno aspetto, Morì fuggendo e disfiorando 'l giglio:

105

medicina, ch'altri volesse ora portarle, inutile sarebbe,

perchè troppo tarda, Italia essendo spenta.

97—102. Che nella vista lui conforta, è lo stesso che, nella vista del quale (nel mirare e contemplare il quale), Ridolfo si conforta, si consola. E questa è una botta che il Poeta dà passando e di soppiatto al figlio di Ridolfo; perciocchè par che dica, che Ridolfo si conforta nella vista di costui, che fu suo genero, e principe di molto valore, della poca virtù del figlio suo. Resse la terra, ecc. Siccome dicesi due versi sotto, lo spirito, la cui vista è di conforto a Ridolfo, su Ottachero, re di Boemia, paese che circoscrive il Poeta dai siumi Molta ed Albia, il primo dei quali abocca nel secondo, e questo nell'Oceano. E nelle fasce, ecc. Il padre, ancor fanciullo, su migliore assai del figlio già uomo fatto, tutto nella lussuria e nell'ozio ingolfato.

di Francia, detto dal suo piccol naso, Nasello. — Che par stretto a consiglio, sorse discorrendo del figlio e genero, del quale pochi versi sotto. Con colui che ha si benigno aspetto; Arrigo III, re di Navarra, suocero, come tosto è per dire, di Filippo il Bello, e però padre di Giovanna sua moglie. L'aspetto benigno, con che lo dipinge il Poeta, dimostra ch'ei su re di molta bontà. Morì suggendo, ecc. L'armata navale di questo re, guerreggiante con Pietro III, re d'Aragona, e già possessore della Catalogna, dissatta da Ruggieri d'Oria, ammiraglio del detto re Pietro, Filippo, non

Guardate là come si batte 'l petto.

L'altro vedete, ch'ha fatto alla guancia Della sua palma, sospirando, letto.

Padre e suocero son del mal di Francia:

110 Sanno la vita sua viziata e lorda,

E quindi viene 'l duol che sì gli lancia. Quel che par sì membruto, e che s'accorda, Cantando, con colui dal maschio naso, D'ogni valor portò cinta la corda.

avendo più onde trar vettovaglia per l'esercito, videsi costretto di lasciar l'impresa con gran perdita de' suoi, spenti dalla fame; e ridottosi in Perpignano, vi mori poi di dolore. Disfiorando il giglio. Bella metafora, che vale quanto disonorando la corona, per essere il

giglio l'arme reale di Francia.

106—108. Alf. not. — Si batte il petto. La ragione la dice Dante, vers. 110 e 111. Adunque ha torto il Lombardi di cercarne un'altra. L'altro; colui che ha sì benigno aspetto. Ch' ha fatto, ecc., che, sospirando, ha fatto, coll'appoggio della sua palma, letto alla guancia; che sta sospiroso colla guancia appoggiata su la mano. Fanno bel ritratto queste parole; nè puossi altrimenti imitare, anzi ricopiar la natura. La ragione di quest'atteggiamento di concentrato dolore si è la stessa che quella per cui l'altro si batte il petto.

Padre e suocero son. Chiama mal di Francia Filippo il Bello, dal quale l'esacerbato animo del Poeta credeva procedere tutti i mali della Francia. Ora il padre di lui era stato il detto Filippo III, e Arrigo, di lui suocero. Lorda, espressione di gran disprezzo. Gli lancia, gli balestra; espressione di molta forza e

bellezza.

112—114. Che par, ecc. Il sopraddetto Pietro III, re di Aragona, il quale, siccome l'aggiunto membruto dimostra, fu di grosse membra. Che s'accorda cantando, che canta la Salve, Regina con colui dal maschio naso, Carlo I, re di Sicilia, ch'ebbe un naso maiuscolo. D'ogni valor, ecc. Questo bel figurato modo

E se re dopo lui fosse rimaso

1

Lo giovinetto che retro a lui siede, Bene andava 'l valor di vaso in vaso;

Che non si puote dir dell'altre rede.

Iacomo e Federigo hanno i reami:

Del retaggio miglior nessun possiede.

120

Rade volte risurge per li rami

L'umana probitate, e questo vuole Quei che la dà, perchè da lui si chiami.

Anco al Nasuto vanno mie parole,

di dire, tolto forse da quelle sacre parole, erit justitia cingulum lumborum tuorum, et fides einctorium renum ejus, vale quanto se avesse detto: fu vaso d'ogni valore, fu valorosissimo.

l'ultimo dei figli che non ebbe alcun reame. Di vaso in vaso, è figurato modo di dire, di regnante in successore. — Che non si puote dir, il che non si può dire essere avvenuto degli altri, i quali ereditato hanno gli stati del padre, ma non il retaggio migliore, che era la paterna virtù. Non nomina il primo dei figliuoli del sopraddetto re, perciocch'egli era morto, e non avea forse meritato che ne dicesse nè ben nè male.

121—123. Si not. da Alf. coi due precedenti. — Rade volte, ecc. Metafora per la quale si vuol significare che l'umana probità rade volte dai generanti scende nei generati, e quel Dio che la dispensa vuole che così sia, perchè s'invochi da lui, dal quale ogni bontà procede. Orazio pensa altrimenti:

Fortes creantur fortibus et bonis.

Est in juvencis, est in equis patrum

Virtus; nec imbellem feroces

Progenerant aquilæ columbam.

Aristotile dice che da' padri coraggiosi scendono figliuoli avventati, e da' quieti, freddi.

124-126. Alf. not. - Al Nasuto, a quello dal maschio naso, detto di sopra. Mie parole, intorno ai figli

Non men ch'all'altro, Pier che con lui canta;
Onde Puglia e Pröenza già si duole.
Tant'è del seme suo minor la pianta,
Quanto, più che Beatrice e Margherita,
Costanza di marito ancor si vanta.

130 Vedete il re della semplice vita Seder la solo, Arrigo d'Inghilterra; Questi ha ne' rami suoi migliore uscita.

degeneranti, vanno anche al nasuto, Carlo I, re di Puglia e conte di Provenza. Non meno che all'altro che canta con lui, cioè n Piero, o sia Pietro III, re d'Aragona. Onde (per cagion del quale, del detto Carlo) Puglia e Provenza già si duole; erano questi stati da Carlo II, suo figlio ed erede, mal governati.

127-129. In questi tre versi dà l'ultima botta agli anzidetti discendenti, rincalzando le lodi de'lor genitori: svilisce due nuovi personaggi; e aggiunge nuovovanto a Pietro III d'Aragona. Costruzione e spiegazione del testo: la pianta (i sopraddetti discendenti) è minore (sono minori, cioè inferiori di valore) del seme suo (dei padri loro) tanto, quanto Costanza (moglie del detto Pietro d'Aragona) si vanta ancora (perchè memore della virtù del gia morto marito) di marito, più che Beatrice e Margherita non si vantano des loro mariti. Si dimostra dal Venturi, riprovando le opinioni contrarie, che intende Dante di Margherita e Beatrice, figlie di Raimondo Berlinghieri V, conte di Provenza; la prima delle quali su moglie di S. Luigi, re di Francia, la seconda, di suo fratello, Carlo I, re di Sicilia.

Ha ragione il Lombardi di scrivere nel v. 127 minoria luogo di miglior; perchè così leggesi nei testi migliori; così scrive correggendosi la Crusca, nè altri-

menti può stare.

130—132. Alf. nota i due primi. — Della semplice vita. Parla d'Enrico III, re d'Inghilterra, uomo bonario e pio, quale dalla storia si dipinge; e però lo pone Dante solo in disparte. Ne' rami suoi, cioè,

Quel che più basso tra costor s'atterra, Guardando 'n suso, è Guglielmo marchese, Per cui Alessandria e la sua guerra 135 Fa pianger Monferrato e 'l Canavese.

stando nella anzidetta metafora, ne' suoi discendenti, essendo stato padre del virtuoso re Odurardo, a cui il

Villani, suo contemporaneo, dà gran lode.

133—136. Alf. nota il primo. — Più basso. Ha dato i luoghi secondo le dignità. Prima gl'imperatori, poi i re; i signori di stirpe non regia; infine le altre dignità. Adunque il più basso ha riguardo ai già detti soltanto. S'atterra. Volpi spiega atterrarsi per giacere, prostrarsi. La Crusca: inchinarsi, umiliarsi, e cita poi questo luogo di Dante; e gli altri comentatori non ne fanno motto. Io spiego siede. — Guglielmo marchese di Monferrato. Preso e fatto morir in prigione da quelli d'Alessandria della Paglia, s'accese granguerra fra gli Alessandrini e quei di Monferrato e del Canavese, nella quale questi ultimi ebbero danno ed offesa maggiore.

## CANTO VIII.

#### ARGOMENTO.

Preghiera fatta da quelle anime a Dio: arrivo di due angeli con spade affocate. Discesa de' Poeti nella valle, dove mostra Sordello a Dante molte ombre degne di fama. Assalto della biscia, messa in fuga dagli angeli a difesa.

Ena già l'ora che volge 'l disio
A' naviganti, e 'ntenerisce 'l cuore
Lo dì ch' han detto a' dolci amici, A Dio;
E che lo nuovo peregrin d'amore
Punge, se ode squilla di lontano,
Che paia 'l giorno pianger che si muore;

1-6. Alf. nota i primi tre, con se ode squilla, ecc., col vers. seg. - Descrive il Poeta l'ora della sera; ma qui gli accessorj, che accompagnano l'idea principale, fanno questa descrizione al divina, che non al può leggere tante volte, che non si rinnovelli ad ognuna l'impressione medesima, ond'era attualmente l'anima del Poeta commossa. L'ora, del di. Che volge 'l desio, ecc., la quale rivolge il desiderio (ritorna il desiderio dei naviganti) verso i dolci amici ch'hanno lasciati, e intenerisce loro il cuore. Lo dì, ecc., nel giorno stesso che hanno detto addio ai dolci amici. E che, e la quale ora, punge d'amore, punge con punture d'amore; fa sentir punture d'amore pei dolci amici ai quali han detto A Dio. Lo nuo-o peregrin. Nuovo, per aver poc'anzi lasciato i cari amici. Di lontano, perchè nel silenzio che succede via via il finir del giorno, le sensazioni dell'udito si possono di più lontano ricevere. Squilla... che paia, ecc., la campana che, col suo mesto e quasi lugubre suono, par che pianga il di che si muore, o sia, come dice Quand'io 'ncominciai a render vano L'udire, e a mirare una dell'alme Surta, che l'ascoltar chiedea con mano. Ella giunse e levò ambo le palme,

10

Alsieri, che finisce. S'usa nei paesi cattolici di sonare sul farsi sera l'Ave Maria. Noti lo studioso che, siccome i naviganti provano quelle sensazioni solamente o con più forza la sera del primo di che hanno sarpato dal porto, così il pellegrino, la sera della prima giornata del suo viaggio, perchè poi si va la memoria e l'affetto infiévolendo. Noti pure che l'ora della sera si è quella che più d'ogni altra è atta a far nascere così fatte impressioni, perchè allora la mente dagli oggetti di fuori, per la luce che manca, non è più così divisa. Ma osservi sopra tutto quest'arte nuova che ha Dante d'associare alle più semplici circostanze, o di tempo o di luogo, o d'altro, ora una dottrina che t'ammaestra, ora un precetto morale che ti seduce, ora una verità che ti colpisce e t'innamora, ed ora una di quelle soavi sensazioni, le quali, se furon già anche mille volte da te sentite, ti rinnuovano l'impressione medesima per la novità dei colori ond'è rivestita, e se, per la prima fiata le senti, t'inteneriscono il cuore come se tu fossi in atto; tanto naturale, e possente, e a tempo, è il mezzo che Dante sa ben opportunamente adoperare. No, Dante non ha chi possa andar pari con lui.

7—9. Alf. scrive col secondo e a mirare una, ecc., e nota il terzo. — Incominciai a render vano l'udire, è bellissima frase dantesca, e significa incominciai a non più udire, per aver quelle anime finito di cantar la Salve Regina. — Surta, levatasi in piedi. Che l'ascoltar, ecc., che accennava alle altre con la mano, che a lei attendessero e l'ascoltassero, perciocchè l'ora dell'assalto del loro avversario avvicinandosi, solevano

invocare il celeste aiuto.

10—12. Invitato così le compagne, quell'anima giugne le mani, le leva al cielo, e s'affissa verso l'oriente al, che par che dica a Dio: d'altro non calme; num Dante, vol. 11. Ficcando gli ecchi verso l'oriente,
Come dicesse a Dio: D'altro non calme.

Te lucis ante si devotamente
Le usci di bocca, è con si dolci note,
Che fece me a me uscir di mente:
E l'altre poi dolcemente e devete
Seguitàr lei per tutto l'inno intero,
Avendo gli occhi alle superne ruote.

Agusza qui, lettor, ben gli occhi al vero,

mi cale d'altra cosa fuori di te. Non si può meglio dipingere Dice che rivolsesi verso l'oriente, perchè gli untichi Cristiani adombravano Gesù Cristo nel sole oriente. Lattanzio: ipsius quoque terræ binas partes contrarias inter se, diversasque constituit, scilicet orientem, occidentemque. Ex quibus oriens simili Deo consetur quia ipse luminis fons et illustrator est rerum, et quod oriri nos faciat ad vitam sempiternam.

13—15. Als. nota con si dolci note, e'il vera seg.

— L'inno, che principia Te tucis ante, le usci di bocca si devotamente, ecc. Che fece me a me, ecc. È bello il verso, e leggiadra l'espressione, è nuova la forma; e significa, che mi fece di me stesso dimenticare. H Petrarca: Ad or ad or a me stesso m'involo.

16—18. Alf. nota l'ultimo colla seg. terz. — Questi versi appalesano il motivo del chieder quell'anima che l'altre l'ascoltino; e l'ultimo, che tutte s'atteggiarono siccome la primiera. Alle superne ruote, del cielo.

19-21. Nessun comentatore ha capito sin ora il costrutto di queste parole. Il P. d'Aquino intese tutto il contrario.

Non opus est; satis illa suo se lumine pandunt.

Il Venturi spiega col Vellutello così : il velo del senso letterale che cuopre l'allegoria, rickiede tal sottigliezza di mente, che il trapassarlo e uscirne senza penetrarne il legittimo sentimento, per non bene scorgerlo, e non fermarvisi sopra quanto conviene

20

Che 'l velo è ora ben tanto sottile, Certo, che 'l trapassar dentro è leggiero.

I' vidi quello esercito gentile

Tacito poscia riguardare in sue, Quasi aspettando, pallido e umile; E vidi uscir dell'alto, e scender giue

25

coll'intelletto a squarciarlo, è leggier cosa e facile ad accadere; spiegazione poco men che ridicola, e di alcuna contraddizione intrafciata. It Landino, peggio che peggio; il Volpi, alla larga; degli altri non è da parlare; salvo però Lombardi, il quale, se, seguitando destramente il Vellutello e il Venturi, spiega malissimamente la lettera, ci dà almeno il senso allegorico, che è, che la parte del predetto inno, ove pregasi Dio di guardarne da ogni notturna fantasima, da ogni tentazione, ecc., fosse da quelle anime, non per loro, ma per noi che viviame ancora, cantato. Alla qual cosa perche ponga mente il lettore, l'avverte il Poeta siccome porta il testo. Ora ecco come io, diversamente da tutti gli altri, spiego questo luogo i lettore, aguzza, qui, ecc..., perch' il velo è ora veramente tanto sottile (cioè le sue maglie sono si sottili, e però i vani del velo si stretti), che il trapassar dentro è (è, cioè esser debbe, è per forzata natura) leggiero (acuto, fine, sottile). Poiche un corpo che debbe passare di la da un altre per i suoi vani, ha ad esser tanto più sottile, quanto più i vani sono stretti. Spero che i più savi riceveranno con infinito piacere questa bella e nuova verità, per la quale scorgesi una cosa di più, ch' è la novità e bellezza di questa dantescaforma di dire.

23 e 24 Alf. li nota colla seg. terz. — In sue, in sue, nell'atteggiamento medesimo. — Quasi aspetiando, in atto di chi sta in aspetiando; e si vede proprio. Pallido e umile, dipingono; pallido, per timor del serpente che sta per venire; umile, come chi aspetta l'effetto della preghiera fatta. Umile per úmile, lic. poet.

25-27. Ecco quello che s'aspetta dalle anime. Scendono due angeli con due spade infocate, e perciò 116 DEL PURGATORIO,
Du'angeli con duo anade a

Du'angeli con duo spade affocate, Tronche e private delle punte sue. Verdi, come fogliette pur mo nate.

Erano 'n veste, che da verdi penne

30 Percosse traén dietro e ventilate.

L'un poco sovra noi a star si venne, E l'altro scese nell'opposta sponda, Sì che la gente in mezzo si contenne. Ben discerneva in lor la testa bionda;

35 Ma nelle facce l'occhio si smarria, Gome virtù ch'a troppo si confonda. Ambo vegnon dal grembo di Maria,

spiranti più terrore; ma spuntate, forse a dimostrare che Dio vuol punire si, ma non uccidere il peccatore.

28—30. Alf. nota il secondo e 'l terzo. — Verdi... erano 'n veste; erano in veste verdi, è graziosa espressione siccome pur mo nate. Le parole che da verdi penne, ecc., dipingono a maraviglia l'agitar che fanno, volando, le verdi ali quelle vesti che gli angeli si tiran dentro. Il vestir verde degli angeli è a conforto della speranza di quelle anime.

31-33. Pongonsi gli angeli nella più alta parte delle due opposte sponde della valle, sicchè le anime tro-

vansi in mezzo ad essi.

34—36. Si not. da Alf. — Versi d'ogni bellezza. Il sentimento si è, che l'occhio di Dante, non potendo sostenere lo splendore delle loro facce, era vinto, come una virtù qualunque vinta è da una maggior virtù, o sia come una forza qualsivoglia sotto una maggiore succumbe. Il che avviene alla virtù visiva, alla uditiva, e alle altre tutte. Però il Petrarca:

Forse, siccome 'l Nil, d'alto caggendo, Col gran suono i vicin d'intorno assomia, E 'l'sole abbaglia chi ben fiso il guarda.

37. Alf. not. — Del grembo di Maria. Nè la spiegazione del Lombardi, che pensa Dante chiamar

40

Disse Sordello, a guardia della valle, Per lo serpente che verrà via via:

Ond' io, che non sapeva per qual calle, Mi volsi 'ntorno, e stretto m'accostai, Tutto gelato, alle fidate spalle.

E Sordello anche: Ora avvalliamo omai Tra le grandi ombre, e parleremo ad esse; Grazioso fia lor vedervi assai.

grembo di Maria la cavità di quell'immenso anfiteatro, su le circulari sedie del quale stanno le anime
de' beati, e in una della maggior circonferenza, Maria;
ne quella degli altri comentatori, i quali dicono che
l'espressione del Poeta vaglia lo stesso che da Cristo,
che fu portato nel grembo e ventre di Maria vergine,
non mi quadra; ed è mio sentimento che adoperi il
Poeta cotal modo, a dichiararci che i predetti angeli
non erano di quelli che posti sono da Dio a diversi
uffici nel purgatorio, ma bensì mandati a posta dalla
spera suprema, che la Vergine fa più dia con la sua
presenza, Parad., xxiii, 107 e 108, e dov'ell'è regina
per dimostrare che per mediazione di lei, da quelle anime
colla Salve Regina invocata, fossero gli angeli a loro
guardia mandati.

39. Alf. nota colla seg. terz. — Via, via, ben tosto,

or ora.

40—42. Che non sapeva, da qual parte fosse per venire, mi volsi intorno, e tutto gelato, per la paura, m'accostai alle spalle fidate di Virgilio. Così, Inf., xx1:

Io m'accostai con tutta la persona Lungo il mio Duca.

43-45. Alf. nota ora avvalliamo, col vers seg. — E Sordello, supplisci disse. Avvalliamo, qui vale scendiamo giù nella valle. Sordello gl'invita a scendere, perchè per l'oscurità dell'aria non si scorgono più gli atti e i volti di quelle anime dal luogo ove sono. Le grandi ombre. Grandi per cagione della loro dignità. Grazioso, ecc., verso bello d'espressione.

Solo tre passi credo ch'io scendesse, E fui di sotto, e vidi un che mirava Pur me, come conoscer mi volesse. Temp'era già che l'aër s'annerava,

Ma non sì, che tra gli occhi suoi e' miei Non dichiarasse ciò che pria serrava.

Vèr me si fece, ed io vèr lui mi fei: Giudice Nin gentil, quanto mi piacque Quando ti vidi non esser tra i rei!

55 Nullo bel salutar tra noi si tacque:
Poi dimandò: Quant'è che tu venisti
Appiè del monte per le lontan'acque?

46-48. Solo tre passi, ecc. L'altezza, dal fondo della valle allo scoglio ove s'erano fermi, crede Dante che sia tre passi, e lo dice perche l'immaginazione del lettore misuri tutta la valle. Di sotto, nel luogo di sotto. Pur me, me solo. Come, suppl: se.

49—51. Alf. not. col vers. seg. — Questi versi sono di bella espressione poetica. Il sentimento loro si è: Già l'aria si faceva oscura, ma non si che io non potessi discernere gli oggetti che l'oscurità m'impediva

di scorgere prima che laggiù scendessi.

52-54.. Ver me si fece, ecc. Verso grazioso per la dizione. Giudice Nin. Nino, della casa dei Visconti di Pisa, giudice del giudicato di Gallura in Sardegna, capo di parte Guelfa, nipote del Conte Ugolino della Gherardesca. Venturi. Tra i rei, in inferno. E cost accenna che non fu del tutto senza peccati, ma che si penti infine.

55—57. Alf. nota il primo. — Nullo bel salutar, ecc., graziosa espressione della lieta accoglienza che si fanno. Quant' è, quanto tempo è. Non s'è accorta quell'ombra che Dante è ancora in prima vita, e però gli domanda quant' è ch' è giunto appiè di quel monte, cioè nella parte di qua dalla porta dove tempo per tempo si ripara. Per le lontan'acque. Per quelle che dalle falde del monte si distendono fino alla foce del Tevere, e

Ol dissi lui, per entro i luoghi tristi Venni stamane, e sono in prima vita, Ancor che l'altra, si andando, acquisti.

60

E come fu la mia risposta udita, Sordello ed egli indietro si raccolse, Come gente di subito sinarrita.

L'uno a Virgilio e l'altro a un si volse Che sedea lì, gridando: Su Currado,

65

le chiama porticamente lontane pel discorrimento che fa il pensiero dall'uno all'altro estremo nell'atto della parola. E queste lontane acque le chiama più giù, vers. 70, le larghé onde, che sa pur bella immagine.

58—60. Alf. not. colla terz. seg. — O! Essetto di questo grido si è, non solo il salso pensare di Nino, ma la rimembranza della maniera che egli è venuto qui. E però dice: Venni qui sinmane, passando per entrò i luoghi tristi, che sono gl'infernali, e sono in prima vita, e son vivo ancora. Ancor che, ecc. Quantunque, andando si sattamente, io acquisti l'altra vita, cio à l'eterna; perciocchè, conoscendo per questo viaggio il vizio, e purisicandosi, diventa degno della beatitudine.

61-63 E come, e così tosto come. Indietro si raccolse. Col singulare raccolse, in luogo di raccolsero, esprime meglio l'unità dell'azione nell'atto stesso compiuta. Come gente, ecc., alla bellezza delle parole

s'aggiunge quella del ritmo:

64-66. L'uno a Virgilio, l'uno de' due spiriti, Sordello, si volse a Virgilio; intendi con vista di stupore. — E l'altro, ecc., giudice Nino si volse ad uno spirito che, ecc. Degno di lode reputo il Lombardi d'avere scritto ad un si volse, con la Nidob. e molte altre antiche edizioni, e dietro anche il parere del Venturi, diversamente dalla Crusca e altre, che portano a me si volse, contro ogni ragione, e con danno grande della verità. Su, levati su. Currado, de' Marchesi Malaspini di Lunigiana, fu virtuoso, e padre di Maorello o Morello, che accolse degnamente

Vieni a veder che Dio per grazia volse. Poi volto a me: Per quel singular grado Che tu dei a colui che si nasconde ~

Lo suo primo perchè che non gli è guado,

70 Quando sarai di là dalle larghe onde,

Di' a Giovanna mia che per me chiami

Là dove agli 'nnocenti si risponde.

Non credo che la sua madre più m'ami, Poscia che trasmutò le bianche bende,

l'esule Poeta nostro. · Che . Dio, ecc., quello che Dio

per sua grazia volle che un vivo venisse qui.

67-69. Poi, lo stesso giudice Nino, volto a me, dissemi. - Grado, grato, gratitudine; singulare, per la singularità della grazia. Lo suo primo perchè, la sua prima cagione, quella che lo muove a far tale, o tale grazia. Che non gli è guado, che non v'è guado per arrivar li, al luogo, e, per analogia, alla cosa nascosta, cioè al suo primo perchè. Il Poeta paragona l'abisso, ove Dio la cagione del suo operare nasconde, ad un fiume che, per la sua profondità, non ha guado . o passo; e ci vuol dimostrare che debbesi por freno alla curiosità che oltre i prescritti termini passar

70-72. Alf. nota col vers. seg. — Le larghe onde sono quelle che tra 'l piè del monte e'l nostro mondo sono frapposte; adunque il di là, il luogo di là, è il mondo nostro. - A Giovanna mia. Era figliuola sua, ammogliata a Riccardo da Cammino trivigiano. E così mostra Dante che ell'era donna pia. Che per me chiami, intendi pregando. — Là dove, ecc., nel luogo dove le preghiere dei buoni s'esaudiscono, cioè in cielo, come prova il verso. L'altra che val che in

ciel non è udita.

73-75. La sua madre; Beatrice, marchesotta d' Esti, rimaritata a Galeazzo de Visconti di Milano. Più m'ami; lo pensa dal vedersi da lei dimenticato nelle sue opere di pietà; ma vuol pugnere il Poeta la leggerezza e l'incostanza di costei. Trasmutò le bianche

Le quai convien che misera ancor brami. 75 Per lei assai di lieve si comprende

Quanto in femmina fuoco d'amor dura, Se l'occhio o I tatto spesso nol raccende.

Non le fara si bella sepoltura

La Vipera che i Melanesi accampa, Com'avria fatto il Gallo di Gallura. Così dicea, segnato della stampa

bende. A dimostramento della tristezza dell'animo, e della castità e purezza in che hanno a vivere le vedove, vestivano in quei tempi panni neri con bende bianche. Adunque per questo trasmutar le bianche bende in altre di allegro colore, s'accenna le seconde nozze di Beatrice. Le quai convien che misera, ecc., cioè che divenuta misera, ecc., onde manifesto apparisce che, qualunque ne fosse la cagione, la rimaritata non fu col secondo marito quanto col primo avventurata.

76-78. Sentenza vera, con semplice eleganza dan-

tescamente 'espressa.

79-81. La vipera, arme de' Visconti; che accampa i Melanesi, che mette in campo i Milanesi; perchè, campeggiando armati, portavano quella insegna del loro signore. Non le farà sepoltura si bella, come avrebbe fatto il Gallo di Gallura. Nino, giudice di Gallura, aveva per arme un gallo. Il sentimento di queste parole, si è che non sarà per lei così onorevole la sepoltura datale in Milano, e attestante il suo secondo matrimonio, come le sarebbe stata quella della famiglia del primo marito, o da quelli del giudicato di Gallura, monumento di sua vedovile castità e fede al primo marito; cose sommamente pregiate. Ho letto che uno Oto della famiglia Visconti, il quale accompagnò Goffredo all'acquisto della Terra Santa, ucciso Voluca, capitano de' Saraceni, che portava per cimiero una vipera alzantesi in tortuose spire su l'elmo e divorante un fanciullo, questa volle egli ed i posteri per loro insegna.

Nel suo aspetto, di quel dritto zelo. Che misuratamente in cuore avvampa.

85 Gli occhi miei ghiotti andavan pure al cielo, Pur là dove le stelle son più tarde, Sì come ruota più presso allo stelo.

E'l Duca mio: Figliuol, che lassù guarde? Ed io a lui: A quelle tre-facelle,

go Di che 'l polo di qua tutto quanto arde.

Ed egli a me: Le quattro chiare stelle Che vedevi staman son di la basse, E queste son salite ov'eran quelle. Com'i parlava, e Sordello a sè 'l trasse,

82-84. Alf. nota colla seg. terz. — Dipinge sempre a suo modo. Diceva questo segnato (impresso) nel suo aspetto della stampa (dell'impronta) di quel dritto (giusto) zelo, che avvampa (che debbe avvampare) misuratamente in cuore. Il Petrarca e Che misuratamente il mio cor arda.

85-87. Versi d'elegante e semplice espressione. Ghiotti, bramosi. Pure al cielo, solamente al cielo. Pur là dove le stelle, ecc. La precisamente dove, ecc., cioè al polo antartico. Sì come ruota, ecc, siccome le parti della ruota più al perno vicine vanno più lente nel compiere il loro giro.

88-90. Alf. nota figliuol, ecc., a quelle tre, ecc., col vers: seg. — Guarde, per guardi, lic. poet. A quelle tre facelle, ecc., a quelle tre lucentissime stelle, il cui splendore illumina il polo di questo emisferio.

91—93. Le quattro chiare stelle, quelle vedute la mattina, e delle quali nel primo di questa Cantica. Siccome in quelle figuransi le quattro virtù cardinali, alla vita attiva appartenenti, così in queste s'adombrano le tre teologali, fede, speranza, carità, alla contemplativa convenienti. Però quelle appariscono la mattina, e queste la sera.

94. Com' i'. Così piacemi di leggere con la Crusca, l'Aldina e la Cominiana, avverate per la miglior le-

Dicendo: Vedi là il nostr'avversaro, E driszò 'l dito perchè in là guatasse. Da quella parte, unde non ha riparo

La picciola valléa, er'ana biscia,

Forse qual diede ad Eva il cibo amaro.

Tra l'erba e i fior venía la mala striscia, 100 Volgendo ad or ad or la testa, e 'l dosso

zione dal MS. Stuardiano, e più ancora dalla verità, lasciando in non cale ogni altra lezione; e intendo che la parola com'i parlava, suoni quanto com'io voleva parlare; siccome nel quintodecimo di questa Cantica, vers. 82; nel senso medesimo: com'io voleva dicer. E mi maraviglio che il Lomb. dica quello che dice, perchè si riceva il suo con me 'l parlava, cosa che noi ci sapevamo senza che il Poeta ce lo dicesse. E Sordello, all'istante medesimo, ecc.

96. Alf. nota dal preced. vers. al 102.— E drizzò 'l dito, ecc., accompagnando col gesto conforme le parole. Guatasse per guatassi, antitesi, in favor della sima, dice il Lombardi; ma per inavvertenza sicuramente, poichè il guatasse si riferisce a terza persona; cioè a Virgilio, à cui è diretto il parlar di Sordello, benchè Dante secondi ancor egli le parole e 'l cenno

di quell'ombra.

97—99. Onde non ha riparo la picciola vallea, cioè dall'uno all'altro punto ove il lembo di qua e di la muore affatto, o sia proprismente l'entrata della valle. Vallea lo stesso è che valle. — Qual, cioè tale quale fu quella che, ecc., ed ha torto il Lombardi di sospettare che voglia dire quella la quale; al che s'oppone logicamente e gramaticalmente l'espressione una biscia.

100—101. Quel volger tratto tratto la testa, quel leccarsi il dosso, e lo strisciar tra' fiori la biscia, a maraviglia gli artifici della seduzione rappresentano; e questo lampo ha suggerito a Milton quella si bella descrizione che fa del seduttore serpente. La mala striscia, la rea bestia strisciante. Volgendo, ecc. Il Lombardi fa qui un guasto orribile, scrivendo con la

Leccando come bestia che si liscia.

I' nol vidi, e però dicer nol posso, Ceme mosser gli astor celestiali,

105 Ma vidi bene e l'uno e l'altro mosso.

Sentendo fender l'aere alle verdi ali,

Fuggio 'l serpente, e gli angeli dier volta, Suso alle poste rivolando iguali.

L'ombra che s'era a Giudice raccolta,

Punto non fu da me guardare sciolta.

Se la lucerna che ti mena in alto Truovi nel tuo arbitrio tanta cera,

Nidob. Volgendo ad or ad or la testa al dosso, volendo forse che si lecchi... per poco che non dissi.

vidi come gli astor celestiali, gli angeli, si mossero; e però nol posso dire; ma vidi bene, certamente, l'uno e l'altro mosso. Inteso tutto a riguardar quella biscia, non si rivolse Dante che al rombo delle ali degli angeli, che appella astor celestiali, in riguardo al presente loro ufficio, essendo l'astore uccello di preda, che l'uomo addestra alla caccia siccome sparvieri e falconi.

106-108. Alf. not. Alle poste, ove s'erano posti prima. Iguali, rivolando par pari, e posandosi nel momento stesso.

109—111. L'ombra, ecc., quella a cui giudice Nino disse di sopra: su Currado, vieni a veder, ecc., la quale, da lui chiamata, se gli accostò. Per tutto quell'assalto, ecc., non fu punto distratta dal mirar pur me per tutto il tempo che durò quell'assalto.

112-114. Di questo figurato modo di dire ecco la costruzione e la spiegazione: se io desidero che la lucerna (la celeste luce o divina grazia) che ti mena in alto, truovi in tuo arbitrio (nel voler tuo) tanta cera (tanta materia, e questa si è il merito della persona alla quale la grazia si dona) quanto, ecc. Il che

Quant'è mestiero insino al sommo smalto, Cominciò ella, se novella vera 115

Di Valdimagra, o di parte vicina

Sai, dilla a me che già grande là era.

Chiamato fui Currado Malaspina:

Non son l'antico, ma di lui discesi:

A' miei portai l'amor che qui rassina.

120

O! dissi lui, per li vostri paesi

Giammai non fui; ma dove si dimora Per tutta Europa ch'ei non sien palesi? La fama, che la vostra casa onora,

significa; se desidero che la celeste grazia, secondata dal tuo merito, ti conduca, ecc. Al sommo smalto, in sul verde smalto del monte, eioè su la cima di fiori e d'erbe smaltata. E sbaglia il Lombardi dicendo, che appelli sommo smalto il cielo, perciocchè all'occhio nostro quasi d'azzurro smalto ricoperto rassembra. Il Poeta spiega il sommo smalto più giù, vers. 127, colla parola di sopra.

116 e 117. Di Valdimagra, della Lunigiana, ove scorre il fiume Magra. Che già grande là era, essen-

done stato signore.

nome. — Che qui raffina, intendi se; che qui si raffina, che si purifica qui con giuste pene, siccome l'oro col fuoco. Mostra che il troppo amore che portò a' suoi, fu cagione che la fiamma del vero amore disviandosi, s'alzò men viva verso Dio. Vedi Parad., vi, vers. 115 e seg. E qui raccolgo volentieri la nota del Postill. Cass. riferita dall'editore del comento del Lombardi: nam ipse communicavit cum omnibus de domo sua civitatem Bussa, et castrum Duosoli, cetera alia bona, qua acquisivit in insula Sardinta ez dote sua uzoris.

121—123. O! grido della maraviglia, che in lui sa mascere il pensiero della celebrità del paese di Currado, acquistatagli dalla buona sama dei suoi signori. Ma dove si dimora, ecc. Ma qual parte nel mondo abitata

è, che non siano noti per fama?

126 BEL PURGATORIO,

125 Grida i signori e grida la contrada, Sì che ne sa chi non vi fu ancora.

Ed io vi giuro, e' io di sopra vada,

Che vostra gente onrata non si sfregia. Del pregio della borsa e della spada.

130Uso e natura si la privilegia,

. Che, perche 'l capo reo lo mendo torca, Sola va dritta e 'l mal cammin dispregia.

127—129. Alf. nota dal secondo sino al fine del canto. — S' io di sopra vada, se io desidero ch' io vada di sopra; per quanto è grande il desiderio mio di, ecc. Di sopra, nella parte di sopra; su la cima del monte, al sommo smalto, detto più su, e che per questa parala chiaramente si spiega. Onrata, onorata. Non si sfregia del pregio, ecc., è bella frace dantesca, per la quale si loda il valore e la generosità di quella veramente nobile famiglia.

130-132. Uso e natura. L'uso, e sia la consuctudine nata dall'educazione, è difficile a formarsi, e la natura senza quest'uso poco fa. Però disse Orazio,

lib. 17, od. 4:

Doctrina sed vim promovet insitam, Rectique cultus pectora roborant, Utcumque defecere mores, Dedecorant bene nata culpas.

Perchè il eapo reo, ecc. Benchè si possa spiegare altrimenti, io, conforme all'indole del Poeta, costruisco e spiego così: quantunque il capo reo torea il mondo, sola, ecc., e credo che questo capo reo sia Bonifazio van. Sola va dritta, essa sola va per la via dritta, e dispregia il mal cammino, eve, dictro all'esempio del reo capo, va il resto del mondo. Chi dubitasse di questa spiegazione, legga nel xvi di questa Cantica dal vers. 100 al 105, e vedrà ogni dubbio svanire. E forse questo sentimento s'affacciò al Petrarca, quando scrisse a quel Colonnese:

Ch'ancer non torse dat vero cammino L'ira di Giove per ventosa pioggia. Ed egli: Or va, che 'l Sol non si ricorca Sette volte nel letto, che 'l Montone

Con tutti e quattro i piè cuopre ed inforca; 135

Che cotesta cortese opinione

Ti fia chiavata in mezzo della testa Con maggior chiovi che d'altrui sermone; Se corso di giudicio non s'arresta.

133—135. Il sentimento di queste parole si è: sette anni non passeranno; ma il Poeta nostro, in suo linguaggio, l'esprime così: il sole (era allora in ariete) non verrà sette volte a ricorcarsi nel letto, che il montone celeste inforca coi piedi suoi. Il letto che il montone cuopre si fattamente si è quel tratto del cielo tra' suoi piedi compreso, ove immagina il Poeta che

venga il sole a ricercarsi una volta l'anno.

137—139. L'espressione di questi versi è, per dirla in una parola, dantesea, e l'ebbe in mira il Petrarca, quando disse alla sua Laura: Ma s'io v'era con saldi chiovi fisso. Dice. adunque che opinione si cortese (segno di modestia in chi parla) gli sarà comprovata da testimonianza maggiore che a discorsi altrui; volendo dire, dall'esperienza che farà Dante stesso, graziosissimamente da Maroello Malaspina suo figlio raccolto. Se corso di giudicio, ecc. Alfieri spiega, se l'apparenza non inganna; ma il sentimento vero si è: se il corso delle cose, nel divin giudicio giudicate dever avvenire, non s'arresta; il che è impossibile.

# C A N T O IX.

### ARGOMENTO.

Misterioso sogno del Poeta: suo smarrimento trovandosi, svegliato, nel balzo di sopra presso la porta del Purgatorio, ove siede il Vicario di Pietro. Contrizione di Dante, cui s'apre l'entrata, e varca.

La Concubina di Titone antico Già s'imbiancava al balzo d'oriente, Fuor delle braccia del suo dolce amico:

1-9. Alf. nota i primi quattro col settimo, e fatti aven due, col vers. seg. - Vuol dire che là dov'era, cioè nel mezzo dell'altro emisferio, era mezzanotte passata di pochi istanti. Adunque il sole, che cerchia la terra opposto alla notte, era anche per poco di là dal meridiano di Gerusalemme; e per conseguente l'aurora cominciava appena a spuntar fuori dell'oriente dell'altro emisserio. Ma queste cose diconsi dal Poeta secondo il suo stile, con si bel corredo di scienza, di colori e di forme nuove, ch'è un vero miracolo. Concubina, lat. Concubina, pellex, donna che si tiene con affezione di moglie, benché non sia tale, dalle civili leggi permessa. Il Petrarca chiama l'aurora fapciulla di l'itone, imitando i Latini, che chiamano le donne amate puellas: Rura tenent, Cornute, meam villaque puellam. Tibullo. S'imbiancava, perch'era l'aurora nel suo primo principio, prodotta cioè dagli estremi raggi del sole, per quasi 90 gradi dall'oriz-zonte ancor lontano. Al balzo d'oriente, alle orientali balze o rine. Il sig. de Romanis ci avverte che il Cod: Cass. e il Cod. Caet. leggono balco, in luogo di balzo. Tal sia di lui e di loro. Fuor, cioè uscita fuori, ecc. Del suo dolce amico. Queste parole, che non abbiso-gnano d'alcuna spiegazione, le accenno per far parte ai lettori della intenzione che vi scuopre il Lombardi, Di gemme la sua fronte era lucente,
Poste 'n figura del freddo animale,
Che con la coda percuote la gente.

E la notte, de' passi con che sale,
Fatti avea duo nel luogo ov'eravamo,
E 'l terzo già chinava 'n giuso l'ale;
Quand' io, che meco avea di quel d'Adamo, 10

maliziosetto anzi che no; il qual pensa, o che l'espressione riguarda i passati amori, come se dicesse del suo una volta dolce amico, o vero che dolce amico vale quanto amante di buona pasta, di poco senno in amare colei che lo tradiva, come s'ei fosse stato il loro galeotto. La sua fronte. Dice che la sua fronte era lucente di gemme poste in figura, ecc., perche intende dell'estremità dei raggi suoi, i quali, dal luogo ove l'aurora s'imbianca, vanno giusto ad appuntarsi nel celeste scorpione. Del freddo animale, che, ecc., cioè dello scorpione, al quale dà l'aggiunto freddo, perch'egli è veramente tale, come il suo intorpidirsi nel verno lo dimostra, ed anche in riguardo alla stagione, che il sole entra in quel segno. E la notte, ecc.: suppone, che la notte trascorre dall'uno all'altro stremo d'un emisferio in quattro passi eguali; co' due primi salendo dall'orizzonte al più alto punto del cielo; cogli altri scendendo alla parte opposta, onde poi rimonta. Adunque, se nel luogo doviera il Poeta (nel centro dell'altro emisserio), la notte avea già fatti i due primi passi, e il terzo chinava già l'ale in giù, manifesto è che nel monte del purgatorio era già mezzanotte di pochi istanti passata. E sarà buono avvertir gli studiosi, che seguita il Poeta l'uso degli autichi, i quali partivano la notte in quattro parti eguali, che chiamavano vigilie. È però disse l'Ariosto:

Ma consiglia l'assalto differire, Che vi par gran vantaggio a notte oscura, Nella terza vigilia e nella quarta, Ch'avrà l'acqua di Lete il sonno sparta.

10—12. Alf. nota i due primi. — Di quel d'Adamo;
Dante, vol. 11.

Vinto dal sonno, in su l'erba inchinai Là 've già tutt'e cinque sedevámo. Nell'ora che comincia i tristi lai La rondinella, presso alla mattina, Forse a memoria de'suoi primi guai,

E che la mente noetra, pellegrina
Più dalla carne e men da' pensier presa,
Alle sue vision quasi è divina,
In sogno mi parea veder sospesa

di mortale, dice Alfieri; la parte di quel d'Adamo, ch'è la parte nostra materiale, o sia il mortal corpo. Vinto dal sonno. Il Petrarca: Vinto dal sonno vidi una gran luce. — Inchinai, supplisci mi, m'inchinai. Tutt'e cinque, Dante, Virgilio, Sordello, Nino e Currado.

13—15. Alf. not. — Si descrive l'aurors con versi di soavissima armonia ripieni. Lai, voce formata dal suono dell'interiezione ahi, ahi, come i guai del terzo verso, dal gr. ovai. — De suoi primi guai, quelli, per cui mutata su in rondine. Vedi la savola di Progne.

16-18. E che, e in che, nella qual ora. La mente nostra più pellegrina dalla carne, più dalle corporce impressioni sciolta. E men da' pensier presa, e meno occupata dalle immagini disordinate e confuse de' sogni, quali sono in chi è da cibo o sonno gravato. Alle sue visioni, ecc., essendo allora i sogni quasi visioni. Su questa opinione poetica compose il Petrarca il leggiadro sonetto: Già fiammeggiava l'amorosa stella, ecc. E ne' Trionfi.

Che con la bianca amica di Titone Suot de' sogni confusi torre il velo.

19-33. Alf. nota le due prime terz., e dal 28 al 51.

— Sogna il Poeta esser rapito d'in sul monte Ida da un'aquila, portato sino alla sfera del suoco, e ch' ivi ella ed egli ardesser sì, che ruppesi il sonuo. Svegliatosi, non più nella valle, ma di sopra, presso la porta

## Un'aquila nel ciel con penne d'oro,

20

del purgatorio si ritrova, ove intende da Virgilio essere stato, portato ivi da Lucia dormendo. Or chi è questa Lucia? E che significa questo sogno? Della seconda questione niuno parla; della prima, dicon tutti che siguri Lucia la divina grazia. A me pare altrimenti, ed ecco come. Nel ratto di Ganimede simboleggiasi quel rapimento con che il primo vero innalza talvolta gli animi nostri alla contemplazione di sè; l'aquila si è il mezzo, o sia il purissimo amore intellettuale, che a tanto ci sublima; e Giove detto è primo autore del sangue del rapito Ganimede, a significar la prima idea onde piglia origine la miglior parte di lui. Ora volendosi il Poeta di questi figuramenti, interpretati dai savi com'ho detto, servire, e deviandoli alquanto dal loro primo fine, a meglio aprirci l'intendimento suo, ci dichiara, primamente che l'uomo inteso alla verità, alla quale s'ingegna di pervenire per mezzo della scienza, non potendo da per se, i forti ostacoli, che in essa talvolta s'incontrano, superare, conviene che la verità, per se, e mossa dal desio di chi n'e invaghito, a lui s'appresenti, e faccialo travalicare a nuovo desiderio; secondamente, vuole dimostrarci gli effetti che la presenza del santo aspetto della verità nell'anima di cui ella s'affaccia produr suole. Il passo difficile, che può chi v'intende rincontrar nella scienza, si figura pel sito della valle ov'era testè Dante, d'onde non si sarebbe potuto condurre alla porta del purgatorio, senza gran difficoltà, siccome da quello che dice Lucia a Virgilio, vers. 57, chiaramente si dimostra. Adunque Lucia, simbolo della verità, donna del cielo, sedente presso il primo vero, viene a Dante per trarlo indi, e lo fa mentr'egli dorme, per non essere gli occhi suoi ancora degni d'affissarsi in quella celeste donna. Ma pur conviene che Dante s'accorga di lei, e ne senta gli essetti. Ed ecco il motivo del sogno, nel quale l'aquila adombra Lucia, e l'ardore che sente nella sfera del fuoco, quello onde l'anima s'accende alla divina siamma della verità; e sceglie il monte Ida, per esser. già pel ratto di Ganimede famoso, e dalla presenza di Giove consacrato. Sospesa nel cielo, librata su l'ali sue

Con l'ale aperte, ed a calare intesa;
Ed esser mi parea là dove fòro
Abbandonati i suoi da Ganimede,
Quando fu ratto al sommo concistoro.

5 Fra me pensava: Forse questa fiede
Pur qui per uso, e forse d'altro loco
Disdegna di portarne suso in piede.
Poi mi parea che, più rotata un poco,
Terribil come folgor discendesse,

30 E me rapisse suso infino al foco.
Ivi pareva ch'ella ed io ardesse,
E sì lo 'ncendio immaginato cosse,

Che convenne che 'l sonno si rompesse.

nel cielo, e intesa a calare, volando a terra. Là dove, ecc., sul monte Ida. Al sommo concistoro, al supremo consiglio degli Dei. Fiede, da fiedere, lo stesso che ferire; ma spogliandola il Poeta del suo principal significato, e riguardando soltanto ad uno degli accidenti che possono accompagnar l'azione prin-cipale, l'usa perciò nel sentimento d'avventarsi a far preda. — Pur qui, solamente in questo luogo. E sorse, ecc.; e forse sdegna di far prede da portar su in cielo da ogni altro luogo. In piede, pleonasmo, dice il Lombardi, in grazia della rima. Chi avrebbe mai immaginato che Dante riempiesse un vano per far la rima? Non io; che, se non mi dicessero altrimenti, mi credeva che Dante avesse detto portarne in piede, per sissare un istante l'occhio del lettore all' idea che dipinge. Più rotata un poco, essendo andata in giro un poco più, avendo fatto pochi più giri, e ciò per calare con impeto e prestezza maggiore, fattasi alla terra più vicina, siccome cotale impetuosità e prestezza nel seguente verso maravigliosamente si dipinge. Insino al suoco, alla region del suoco, la quale, siccome ai tempi del Poeta s'opinava, posta è sotto il ciclo della luna immediatamente. Cosse, mi cosse, mi fece sentire il suo ardore.

| CANTO IX.                                | 133 |
|------------------------------------------|-----|
| Non altrimenti Achille si riscosse,      |     |
| Gli occhi svegliati rivolgendo in giro,  | 35  |
| E non sappiendo là dove si fosse,        |     |
| Quando la madre da Chirone a Schiro      |     |
| Trafugò lui dormendo in su le braccia,   |     |
| Là onde poi gli Greci il dipartiro;      |     |
| Che mi scoss'io, sì come dalla faccia    | 40  |
| Mi fuggio 'l sonno, e diventai smorto    | -   |
| Come fa l'uom che spaventato agghiaccia. | •   |
| Dallato m'era solo il mio conforto,      |     |
| E 'l sole er'alto già più che du'ore,    |     |
| E 'l viso m'era alla marina torto.       | 45  |
| Non aver tema, disse 'l mio signore:     |     |
| Fatti sicur che noi siamo a buon punto,  |     |
| Non stringer, ma rallarga ogni vigore.   |     |

34—42. Belli d'immagini e di parole son tutti questi versi, e più che belli, anzi d'ogni lode maggiori
quei della prima terzina, ove d'Achille, nascosamente
alla guardia di Chirone sottratto, e portato nell'isola
di Sciro, come dal sonno si riscosse, e la sorpresa
con tanta verità si descrive. La onde poi gli Greci, ecc.
Ulisse e Diomede. Sì come dalla faccia, ecc., nuova
è bella maniera del parlar dantesco, ove ci fa intendere il Poeta, che nel sonno dei sensi, la faccia si è
il luogo ove più egli si manifesta. Diventai smorto,
pel gelo della paura, come nel seguente verso dimostra. Il Lombardi scrive diventai ismorto, ma con quanta
ragione ognuno lo sente.

43-45. Tre cagioni che, con la memoria del sogno, accrescongli la paura; il non veder più gli altri spiriti; il sole già alto più di due ore; l'esser volto alla marina, e perciò più ignorante del luogo ove si

trovava.

48. Non stringer, non comprimere, temendo il tuo vigore, ma rallarga, sperando, ogni tuo vigore. Non comprima la paura il tuo coraggio, ma sia dalla speranza tutto dispiegato.

Tu se'omai al purgatorio giunto:

Vedi là il balzo che 'l chiude dintorno; Vedi l'entrata là 've par disgiunto.

Dianzi, nell'alba che precede al giorno, Quando l'anima tua dentro dormia Sopra li fiori onde laggiù è adorno,

55 Venne una donna, e disse: l'son Lucia; Lasciatemi pigliar costui che dorme, Si l'agevolerò per la sua via.

Sordel rimase, e l'altre gentil forme: Ella ti tolse, e, come 'l di fu chiaro,

60 Sen venne suso, ed io per le su'orme.

51. Là 've, cioè là ove egli, il balzo, pare rotto,

o sia interrotto, diviso.

52—57. Alf. nota il 53 e i due ultimi. — Nell'alba che precede al giorno, non quella che in principio del Canto si descrive. Quando, ecc.; costruzione: quando l'anima tua dormiva dentro al tuo corpo, riposato sopra li fiori onde il suolo di laggiù è adorno. L'anima è in certo modo addormentata quando per mezzo dei sensi non riceve le impressioni degli oggetti di fuori. Lucia. Chiunque fosse questa donna, o ideale, ovvero alcuna delle più onorate dal Poeta, certo è che egli adombra in lei la celeste verità, quella che l'occhio mortale di Dante, non ancora purgato dalle tenebre dell'errore, non può vedere, quella che perciò lo porta su dormendo, e che sparisce nell'atto stesso ch'egli si sveglia. Sì, così, cioè pigliandolo, gli renderò più agevole la via.

58-60. Alf. nota gli ultimi due. — E l'altre gentil forme, e le altre anime gentili. Chiama l'anima, forma, perch'ella informa la persona, e le dà l'essere. Però il Petrarca: Ma la forma miglior che vive ancora, parlando di Laura ch'era morta. Ti tolse, ti prese. E come, e così tosto come. Il di fu chiaro, perciocchè colla netturna tenebra non si può fare un passo. Ed is per le su' orsse, suppl. me ne venni su.

Quí ti posò; e pria mi dimostraro
Gli occhi suoi belli quell'entrata aperta;
Poi ella e 'l sonno ad una se n'andaro.

A guisa d'uem che in dubbio si raccerta,
E che muti 'n conforto sua paura,
Foi che la verità gli è discoverta,
Mi cambia' io; e, come senza cura
Videmi 'l Duca mio, su per lo balso
Si mosse, ed io diretro, invèr l'altura.

Lettor, tu vedi ben com' io innalzo
I a mia materia, e però, con più arte,
Non ti maravigliar s'i' la rincalzo.

Noi ci appressammo, ed eravamo in parte

61-63. Alf. not. — Mi dimostraro gli occhi suoi belli; non con parole, ma col solo volgere a quella parte i begli occhi, ed anche additando col gesto della mano conveniente. Poi ella e'l sonno, ecc. Quindi il l'etrarca: E dopo questo si parte ella e'l sonno.

64-69. Alf. not. sino a mi cambia' io, e su per lo balzo col vers. seg. — A guisa d'uom, ecc., come nomo che, scoperta la verità, esce del dubbio e si raccerta, e della paura, e si conforta; ma l'energia, la concisione e l'eleganza del testo sono cose mirabili. Senza cura; quell'inquietudine d'animo che dalla dubbiezza e dalla paura gli veniva. Ed io diretro, ed io mi mossi andandogli dietro, verso l'altezza, per montar alla porta.

70-72. L'innalzamento della materia che tratta è principiato dal sogno misterioso, ove si alti sentimenti si racchiudono; e siccome le parole seguir debbono i pensieri, come la fiamma il fuoco, però dice che non si maravigli il lettore, se con più alto stile va l'altezza e la nobiltà della materia sostenendo. E questo precetto di natura e d'arte lo vedremo dal Poeta nostro ovunque si richiede fedelmente osservato.

73-75. Ci appressammo, al balzo ev'è la porta.

Che là, dove pareami in prima un rotto
75 Pur com'nn fesso che muro diparte,
Vidi una porta, e tre gradi di sotto,
Per gire ad essa, di color diversi,
Ed un portier ch'ancor non facea motto.

E come l'occhio più e più v'apersi,

80 Vidil seder sopra 'l grado soprano, Tal nella faccia ch'i non lo soffersi;

E una spada nuda aveva in mano Che riflettea i raggi sì ver noi, Ch' i' drizzava spesso il viso in vano.

85 Ditel costinci, che volete voi?
Cominciò egli a dire: ov'è la scorta?
Guardate che 'l venir su non vi nói.
Donna del ciel, di queste cose accorta,

Che là dove, ecc., ritorna al vers. 51. Un rotto, un luogo rotto, una rottura, una disgiuntura. Pur co-m'un fesso, ecc., precisamente come una fessura che disunisce un muro.

76—81. Alf. nota sino al vers. 102. — Più e più v'apersi, accostandomi più e più alla porta. Soprano, di sopra, superiore, e perciò il più alto de' tre gradini. Tal nella faccia, riguardo allo splendore onde era lucente. Ch'io non lo soffersi, non potendo i miei occhi sostener tanta luce.

84. Rimanendo abbagliato dal lume riverberato da

quel lucido acciaio.

85-87. Costinci, di costì, dal luogo ove siete. Virgilio: jam isthine et comprime gressum. — Ov'è la scorta? Par certo che le anime, delle quali giunta è l'ora del purificarsi, sono accompagnate sin alla porta da un angelo. E questo è il principal motivo perchè immagina Dante che Lucia lo portasse lassù nel modo che ha detto. Non vi noi, non v'annoi, non vi rechi noia, ovvero nocumento, non vi noccia.

88-90. Donna del ciel, la divina Lucia. Di queste

Era 'l secondo, tinto più che perso,
D'una petrina ruvida e arsiccia,
Crepata per lo lungo e per traverso.

cose accorta, pratica, ben istruita di queste cose. Pur dianzi, ecc., poco sa, testè, ci disse, ecc.

91 e 92. Ed ella, ecc., ed ella favorisce in bene il vostro ulterior cammino. Cortese, benigno e grazioso,

e non più risoluto e sodo come prima.

94-102. Questa porta, per la quale s'entra nel purgatorio, onde poi vassi in paradiso, rappresenta la confessione, per mezzo della quale l'uomo rientra nella divina grazia, e perciò, nell'angelo che siede su la porta, nelle sue vestimenta, nelle chiavi e ne' gradini per cui montasi alla porta, si figurano tutte le condizioni, le quali, perchè sia valevole la confessione, da una parte e dall'altra si richiedono; le quali cose verremo via via con brevità dichiarando. Ne venimmo. Ne, dal luogo onde fu risposto da Virgilio. Quale i? paio, quale io apparisco. La bianchezza del primo gradino significa la prima disposizione del penitente che s'accosta alla confessione, cioè la sincerità sua e la deliberazione di scoprir al confessore l'anima sua quale essa è, ogni ritegno di vergogna deposto. Tinto più che perso; di più oscuro colore clie non è il perso. E di questo s'è già parlato, Inf. c. x, vers. 29. D'una petrina, ecc., era fatto d'una pietra rozza e bruciolata, e per ogni parte crepata per forza di fuoco, Nelle quali cose si rappresentano gli effetti che la vera Porfido mi parea sì fiammeggiante, Come sangue che fuor di vena spiccia.

Sopra questo teneva ambo le piante

L'Angel di Dio; sedendo in su la soglia,

105 Che mi sembiava pietra, di diamante.

Per li tre gradi su di buona voglia Mi trasse 'l Duca mio, dicendo: Chiedi Umilomente che 'l serrame scioglia.

Divoto mi gittai a'santi piedi;

Ma pria nel petto tre fiate mi diedi.

contrizione produr debbe nel cuore del penitente, che fu prima dal peccato indurato. S'ammassiccia, sta quasi su gli altri ammassato, e però si sovrappone, o sia è soprapposto. — Spiccia, bella parola, che propriamente esprime l'uscir con forza. Questo colore è simbolo della carità, onde l'anima, di chi è veramente pentito, s'accorde verso Dio e il prossimo; e non certo, come interpreta il Lombardi, d'una delle più ardus soddisfazioni, ch' e quella di flagellarsi a sangue; perchè questa flagellazione non si comanda, e Dio riguarda più la contrizione dell'animo che i laceramenti del corpo; e la prima è ben più difficile dell'altro.

105. Intendo che la saldezza della pietra, ove siede l'angelo, figuri quel sempre saldo e sempre inconcusso fondamento, sul quale l'autorità del confessore sta

riposta.

preced. — Di buona voglia, si riferisce a Dante volouteroso del perdono. Chiedi umilemente, altra qualità necessaria in chi s'accosta al tribunale della penitenza; a quel fonte d'ogni celeste tesoro per l'uomo, di vita, di contento e di pace, ritornandogli per esso l'eterno amore, e rifacendosi la creatura amica del Creatore.

- 111. Ma pria. Con la forza de numeri e piedi di

Sette-P nella fronte mi descrisse

Col punton della spada; e, Fa che lavi, Quando se' dentro, queste piaghe, disse.

Cenere o terra che secca si cavi,

115

120

D'un color fora col suo vestimento, E di sotto da quel trasse duo chiavi.

L'un'era d'ero, e l'altra era d'argento:

Pria con la bianca e poscia con la gialla Fece alla porta sì ch' i' fui contento.

Quandunque l'una d'este chiavi falla,

questo verso, ci dipinge a maraviglia i colpi sul petto in tre tempi eguali, e l'istante preciso del colpo.

iniziale della parola peccato) che gli descrive l'angelo su la fronte, e che si andranno uno per ogni cerchie scancellando, accennano le tracce dei sette peccati capitali, che colle pene del purgatorio si debbono purificare. E fa che lavi, ecc.; e disse: quando sarai

dentro, fa in sorte che lavi queste piaghe.

confronto col suo ventimento, sarebbe d'un colore medesimo che quello del vestimento. Questa forma che si cavi, la dice il Lombardi pleonasmo in grazia della rima; cosa che nè anche Veneroni potrebbe mai credere Spiego, col Vellutello, che nel color umile del vestimento si figura dal Poeta quell'umile modestia che al sacerdote, da ogni fasto e alterigia lontano, si richiede, perchè sia l'abito esterno a quello dell'anima conforme.

119 e 120. Pria con la bianca... fece alla porta al ch'io, ecc., è uno di quei tanti modi di dir dantesco, che non si possono imitare se non copiando, e significa, aprì la serratura con mio contento. La chiave d'argento figura la scienza del confessore, quella d'oro la sua autorità.

121-123. Quandunque, quando mai, ogni volta

Che non si volga dritta per la toppa, Diss'egli a noi, non s'apre questa calla.

Più cara è l'una, ma l'altra vuol troppa 125 D'arte e d'ingegno avanti che disserri,

Perch'ell'è quella che 'l nodo disgroppa.

Da Pier le tengo; e dissemi ch' i' erri Anzi ad aprir, ch'a tenerla serrata, Pur che la gente a' piedi mi s'atterri.

130Poi pinse l'uscio alla porta sacrata,

Dicendo: Intrate; ma facciovi accorti,

che. Falla, fallisce. Toppa, serratura, forse così detta dallo strepito che fa in essa per serrare ed aprire, nell'intoppo, la chiave. Calla, varco, e qui per analogia passo e porta. Vuol dire con ciò che, se nel confessore manca l'una delle predette sue qualità, scienza

o autorità, la confessione non è valida.

124—126 Cara, preziosa. La chiave d'oro più preziosa dell'altra per la sua materia, l'è anche, perchè
la cosa da lei simboleggiata si è frutto della salutifera
passione del nostro Redentore. L'altra, quella d'argento, che figura la scienza del confessore. Ad intendimento del rimanente bastano le parole di S. Agostino,
che dal Daniello si producono: qui confiteri vult peccata, ut inveniat gratiam, quærat sacerdotem scientem
ligare et solvere; ne, cùm negligens circa se extiterit,
negligatur ab illo, qui eum misericorditer monet, et
petit; ne ambo in foveam cadant, quam stultus evitare noluit.

127—129. Alf. not. — Da Pier le tegno. Io le tenge da s. Pietro, a cui da Gesù Cristo furono prima consegnate. Dissemi ch' i' erri anzi ad aprir, ecc., a dimostrarci che la misericordia di Dio è più pronta a riceverci nelle sue braccia, che la sua giustizia a punirci. Pur che la gente, ecc. Purchè chi chiede l'entrata s'atterri ai piedi, a dimostramento dell'anima sua umiliata e contrita.

131 e 132. Alf. not. ma facciori, ecc., col verso

Che di fuor torna chi 'ndietro si guata.

E quando fu ne' cardini distorti

Gli spigoli di quella regge sacra, Che di metallo son sonanti e forti,

135

Non ruggio sì, nè si mostrò sì acra Tarpeia, come tolto le fu 'l buono

eeg. — Facciovi accorti, sorma leggiadra, vi avverto. — Che di fuor torna, ecc. Boezio ne rende ragione:

Heu! noctis propè termines
Orpheus Eurydicem suam
Vidit, perdidit, occidit.
Vos hæc fabula respicit,
Quicumque in superum diem
Mentem ducere quæritis.
Nam qui Tartareum in specus
Victus lumina flexerit,
Quicquid precipium trahit,
Perdit, dum videt inferos.

133—135. Alf. not. — Gli spigoli. Spigolo, angolo solido; e perciò, e per quello che ricavo dalle parole che di metallo son sonanti e forti, io penso che le porte fossero di bronzo, siccome quelle, delle quali Virgilio: foribus cardo stridebat ahenis. — Regge,

porta.

acra, quando le fu tolto il buon Metello, perchè rimase macra, come ruggi e si mostrò acra quella porta.

— Tarpeia, la porta di Tarpea, dov'era l'erario di Roma, la quale, per aprirsi di rado, sentivasi su le irruginite imposte stridere si forte, come sece allora che Cesare vincitore ne trasse i pubblici tesori, polpa, nerbo, e sorza dello stato, malgrado l'opposizione del valoroso Metello, allora tribuno. Ma onde nasce quel risonare che sa nell'aprirsi la porta del purgatorio? Non so se gli altri ne sanno motto, ma il Lombardi dice che ciò su per qualche irruginimento de' gangheri, e s' inganna sorte, perciocchè ivi non vi può aver luogo ruggine alcuna, non v'essendo cagione che

Metello, donde poi rimase macra.

l' mi rivolsi attento al primo tuono,

140 E, Te Deum laudamus, mi parea

Udire, in voce mista al dolce suono.

Tale immagine appunto mi rendea

Ciò ch' i' udia; qual prender si suole

Quando a cantar con organi si stea,

145 Ch'or sì, or no, s' intendon le parole.

possa produrla, per esser quella che porta nell'aere vivo e puro, come infallibilmente, con altre dimostrazioni ancora, da Stazio si fa manifesto nel xxi di questa Cantica. Adunque io penso che, per esser quelle porte di bronzo assai grandi e pesanti, i cardini per il peso loro stridevano si fattamente, e che ciò avveniva perchè quel gran rimbomba facesse le anime, per tutti i giri, d'ognuna ch'entrava avvertite, affinchè cantassero l'inno in rendimento di grazie, che pur allora cantarono.

139—141. Adunque è uso, ogni volta che s'apre quella porta, di cantarsi dalle purganti anime quell'inno di grazie. In voce, cioè in parola o parole. — Al dolce suono, cioè a quello del canto, o sia al canto medesimo.

142—145. Alf. not. — Vuol dire che udiva tuttavia il dolce suono del canto, ma che talvolta non intendeva le parole, come avvien che, udendo persone cantar coll'accompagnamento dell'organo, non s'intendono tratto tratto le parole intere, per essere allora il canto, o almeno le articulazioni delle parole, dal suono dello strumento ricoperte.

# CANTO X.

#### ARGOMENTO.

Salita per aspro e stretto calle sul primo balzo ove si purga la superbia. Esempi di mirabile artificio intagliati nella marmorea ripa. Compassionevole vista d'anime di superbi, che veggono i Poeti venir verso di sè sotto gravi pesi contratti. Slancio poetico contro gli orgogliosi mortali.

Por fummo dentro al soglio della porta, Che 'l mal amor dell'anime disusa, Perchè fa parer dritta la via torta, Sonando la senti' esser richiusa; E, s'i'avessi gli occhi volti ad essa, Qual fora stata al fallo degna scusa? Noi salavám per una pietra fessa,

stessa voce si lascia spesso, pur nella prosa, dietro le seguenti poscia, dappoi, ancor, pria, prima, tutto, con tutto, ben, come, pur, tanto. — Mal, torto, mon retto, che devia l'uomo dal cammin dritto. Disusa, fa che sia poco usata ad aprirsi, perciocche, siccome tosto dice, il malo amore fa che la torta via dell'errore paia la dritta della verità. Sonando la senti, ecc. Sentii la porta esser richiusa, pel suono che fece simigliante al primo. Qual fora, ecc., quale scusa sarebbe stata scusa degna al fallo mio, avendomi poc'anzi detto l'angelo: Di fuor torna chi 'ndietro si guata?

7-9. Alf. nota l'ultimo. - Il concetto si comune di questi versi s'esprime dal Poeta in si nuove forme e belle, che non si può leggere senza qualche sorpresa. Adunque per dire che salivano per un calle scavato nel duro sasso e tortuoso, dice, attribuendo ai

lati del cavato cammino il muoversi che sa per ivi entro la persona, che movevansi d'una e d'ultra parte (dall'uno e dall'altro lato) come sa l'onda che or s'accosta al lido ed or da lui si discosta.

Ma, quando fummo liberi e aperti

10—12. Quel calle a spire era anche stretto, e perciò dice Virgilio a Dante doversi usare in montar quella fessura un poco d'arte, ch' è d'accostarsi, or dall'uno ora dall'altro lato, alla sponda che si parte, che dà volta, che si scosta dalla diritta; ed è tanto mirabile in queste si minute descrizioni pel nuovo aspetto che le idee più comuni gli si appresentano, e nel ritrarle con forme similmente nuove, che per chi nol vede da sè si direbbe vie più che 'ndarno.

e lenti. Lo stremo della luna, l'estremità inferiore della luna. Leggendosi lo scemo, s'accenna della luna il lato scemo, scemato, ch'è pur l'inferiore. Rigiunse al letto suo, ecc. Dal plenilunio sin qui sono corsi cinque giorni; adunque se la luna già tramontava, erano da circa quattro ore di sole o poco meno; il qual tempo l'hanno speso in rampicar su per quella pietra fessa, tranne la metà forse, consumata in discorrer con Virgilio di qua dalla porta, e in quello che segue sino all'entrar dentro. Cruna, propriamente il foro dell'ago, chiama quella fessura per la sua artezza.

17-21. Alf. nota dal 18 sino a di nostra via. -Liberi, intendi dalle pareti di quel calle. - Aperti, Su dove 'l monte indietro si rauna; lo stancato, e amendue incerti

Di nostra via, ristemmo su 'n un piano 20 Solingo più che strade per diserti.

Dalla sua sponda, ove confina il vano, Appiè dell'alta ripa che pur sale, Misurrebbe in tre volte un corpo umano;

E quanto l'occhio mio potea trar d'ale,

25

non più chiusi di qua e di là, e però nell'aperto. -Indietro si rauna, si ritira indietro, s' indentra. Io stancato; dice così perchè solo della fatica sua ci dà conto, e non già, perciocche, come dietro al Venturi spiega il Lombardi, esso solo aveva seco di quel d'Adamo; poiche (nè s'ha a temere che Dante si contraddica), Inf. xxxiv, vers. 83, dicendo di Virgilio che ansava com'uom lasso, ci dimostra apertamente ch'aucor egli, quantunque spogliato di quel d'Adamo, poteva benissimo in certi passi stancarsi; del che si può cavar pure una prova dal vers. 36 del xxiv della stessa Cantica. Incerti di nostra via, per non sapere se dovessero pigliarla a destra o a sinistra. Su 'n un piano. Questo, ch' è il primo del purgatorio, gira intorno intorno il monte, ed è formato dallo spazio che lascia la parte superiore coll'adunarsi indietro. Solingo più, ecc., perciocchè nel luogo dov'erano fissi, nè dall'una mano nè dall'altra, non videro allora niuna delle anime che vanno per esso a troppo lento passo girando.

22-24. Alf. nota con questi i due seg. — Dice che la larghezza di quel piano, dall'estremità sua di fuori al piede della ripa che va su, era quanta è la lunghezza di tre uomini, e tale parevagli da ogni mans per quanto poteva discorrer coll'occhio. Ove confina il vano; ove il vano, il luogo vano, o sia il vôto, ha suoi confini; ch' è il di fuori del monte, dall'aria sola

occupato. Misurrebbe, misurerebbe.

25. Potea trar d'ale, vaga maniera dantesca, a di-Dante, vol. IL. 10 146

DEL PURGATORIO,

Or dal sinistro e or dal destro fianco, Questa cornice mi parea sotale.

Lassù non eran mossi i piè nostri anco, Quand' io conobbi quella ripa intorno Che dritto di salita aveva manco,

Esser di marmo candido, e adorno

mostrare quanto si poteva la forza dell'occhio oltra distendere. Il Petrarca:

Poi stendendo la vista quant'io basto, Rimirando ove l'occhio oltra non varca.

27. Cornice, così chiama quel piano, in riguardo

alla sottoposta ripa, alla quale fa corona.

28 e 29. Alf. nota l'ultimo. — La ripa, cioè la parte del monte compresa fra il primo e 'l secondo circolar piano, la quale si va via via in su restrignendo, ha una base perpendicolare di marmo, ove sono intagliati quegli esempi che fanno dolce invito a umiltà. Ora il Poeta, con modo di dire suo proprio, chiama quella base marmorea, per lo suo esser perpendicolare: quella ripa intorno (quella parte della ripa girante intorno) che aveva manco dritto di salita. Ma che significa aver manco dritto di salita? Il Lombardi spiega, aveva meno qualità di salita; ovvero, inteso dritto per ragione, per jus, vuol dire aveva manco dritto d'esser appellata salita. Queste spiegazioni sono affatto erronee, essendo appoggiate sopra un falso supposto, che è il potersi paragonare la privazione d'una qualità con una qualità reale, cioè il nulla con qualche cosa, come fa il Lombardi, paragonando la privazione assoluta della marmorea base colla reale possibilità della parte superiore di potersi montare. Alcuni pigliano manco per mancamento, ma nol soffre il costrutto. Io spiego, che aveva ogni dritto di salita manco, cioè mancato; e però le mancava ogni dritto (ogni possibilità) di salita; inteso di quel dritto che poteva avere dall'esser pendente. Però d'uno che non ha alcun mezzo da vivere parmi potersi dire: ha manco ogni mezzo di vivere.

147

35

#### CANTO X.

D'intagli sì, che non pur Policreto, Ma la natura gli averebbe scorno. L'angel che venne in terra col decreto

Della molt'anni lagrimata pace, Ch'aperse 'l ciel dal suo lungo divieto,

Un'aperse I ciel dal suo lungo divie Dinanzi a noi pareva si verace,

Quivi intagliato in un atto soave, Che non sembiava immagine che tace.

Giurato si saria ch'ei dicesse Ave; Perchè quivi era immaginata quella 40

32 e 33. Non pur Policreto, non solamente Policreto, celebre scultore di Sione, città del Peloponneso. Gli; altri legge U. L'uno e l'altro può stare, e

significa in quel luogo.

34—45. Alf. nota dal 34 al 40. — Chiunque ha più ammirato le maravigliose sculture d' Omero, quelle di Virgilio, dell'Ariosto, del Passo, e di chiunque è degno di stare fra cotanto senno, sarà sorpreso, nel leggere quelle del Poeta nostro, da sì nuova maraviglia, come richiede cosa che non fu mai; tanto sopra dei prenomati s'alza egli col rappresentar le cose innanzi agli occhi con tanta efficacia ed evidenza, che l' immaginazione costretta è più volte ad ingannare i sensi; nè meno vede chi legge le rappresentate cose di chi proprio le vide.

Il primo esempio d'umiltà che gli si presenta si è quello della Vergine Maria nell'atto che, annunziandole l'angelo la divina maternità, ella rispose quelle parole: Ecco l'ancella del Signore. — Della moltanni, ecc., della pace lagrimata (invocata con lagrime) per molti anni; pace tra Dio e l'uomo. Dal suo lungo divieto. Il Lombardi spiega: dopo il suo lungo star chiuso; io: aperse (liberò) il cielo (chiuso prima delle anime) dal suo lungo divieto d'aprirsi. Immagine che tace, ma parlante. Ave, prima parola della salutazione dell'angelo a Maria. Quindi l'Ariosto: E parea Gabriel che dicesse: Ave. — Quella che, ecc.

Ch'ad aprir l'alto amor volse la chiave. Ed avea in atto impressa esta favella: Ecce Ancilla Dei sì propriamente,

45 Come figura in cera si suggella.

Non tener pure ad un luogo la mente, Disse 'l dolce Maestro, che m'avea Da quella parte onde 'l cuore ha la gente; Perch' io mi mossi col viso, e vedea

50 Diretro da Maria, per quella costa Onde m'era colui che mi movea,

Un'altra storia nella roccia imposta; Perch' io varcai Virgilio e femmi presso, Acciocchè fosse agli occhi miei disposta.

Maria Vergine la quale, coll'esser madre del Verbo incarnatu, Volse la chiave ad aprir l'alto amore, su il primo mezzo adoperato da Dio a tornar all'uomo l'amor suo, pel peccato dei primi parenti perduto. In atto, in quell'attreggiamento di celeste umiltà; quelle parole parevano sì veramente impresse, come pare sigura sigillata in cera.

46. Vuol farci intendere ch'egli era tutto assorto in

mirar quelle divine sembianze.

48. Alf. lo nota col preced. — Da quella parte, ecc., dalla sinistra sua, seguitando Aristotile, De partibus animulium, ch'è l'opinione vulgare che sia il cuore più dal sinistro che dal destro lato. Ma la verità, dall'autorità d'Ippocrate e Galeno comprovata, si è, che siede il cuore nel mezzo del petto. Adunque s'erano i Poeti fermi in modo che avevano quegl'intagli in faccia, e Dante stava alla sinistra di Virgilio, perchè questi, andando oltre, precedeva o andava alla destra.

49-54. Alf. not. 55 e 53. — Mi mossi vol viso, stando fermo co' piedi nel luogo stesso. Diretro da Maria, dopo l'intaglio di Maria. Per quella costa onde m'era, ecc., e perciò dalla destra mano. — Imposta, intagliata come l'altra. Varcai Virgilio, venendo dalla

sua destra mano. Disposta, dispiegata, aperta.

Era intagliato li nel marmo stesso Lo carro e i buoi traendo l'arca santa, Perchè si teme uficio non commesso.

Dinanzi parea gente, e, tutta quanta Partita in sette cori, a' duo miei sensi

Facea dicer: L'un No, l'altro Sì, canta. 60 Similemente al fummo degl'incensi,

Che v'era immaginato, e gli occhi e 'l naso E al sì e al no discordi fensi.

55-69. Alf. nota 55 e 56, dal 58 al 60, e dal 64 al 72. — Il secondo esempio d'umiltà, che alla superbia si contrappone, si è quello del re David, il quale, deposto ogni reale decoro, dinanzi all'arca santa dà segni di umile letizia, in ossequio del re dei re. Lo carro e i buoi, ecc. Si presenta l'istante che, trasportando David l'arca da Cariatiarim in Gerusalemme, giunto dentro alla città, fu veduto da Micol sua moglie, che stava ad una finestra della casa reale, danzar dinanzi all'arca stessa. Perchè si teme uficio non commesso; fatto, pel quale si teme o debbe temere d'esercitar un officio non commesso. Ha riguardo all'improvvisa morte onde su punito Oza, per essere corso a sostener l'arca che volle cadere, contro la proibizione ai Leviti di toccarla, sotto pena di morte. Partita in sette cori. Erant cum David septem chori. - A' duo miei sensi, ecc., ai due de' miei sensi, i quali soli potevano essere dall'azione del canto impressionati, cioè a quel dell'udito e a quello della vista. Se mirava le sembianze e gli atti, l'occhio gli faceva dire: sì e' cantano; se ascoltava per udire il canto, Porecchio gli faceva pur dire: no, e'non cantano. Il Lombardi con la Nidob. toglie l'articolo, e scrive a duo in vece di ai due che richiede di necessità la gramatica, appunto per la ragione per la quale crede il Lombardi doversi sopprimere, vale a dire perciocchè fra i cinque snoi sensi, i due soli s'accennano e si determinano, che potevano in tale incontro essere impressionati. Similemente, ecc. Così se s'affissaya l'occhio

150

DEL PURGATORIO,

Li precedeva al benedetto vaso,

Trescando alzato l'umile salmista,

E più e men che re era 'n quel caso.

Di contra effigiata ad una vista

D'un gran palazzo. Micol ammisera

D'un gran palazzo, Micol ammirava Sì come donna dispettosa e trista. I' mossi i niè del luogo dov'io stava

70 I' mossi i piè del luogo dov'io stava, Per avvisar da presso un'altra storia, Che diretro a Micól mi biancheggiava.

su gl'incensi ivi figurati, costringeva il Poeta a giudicare ch'ei fosse fumo vero degl'incensi abbruciati allora; ma se voleva coll'odorato certificarsene, lo costringeva questo senso, da nullo odore affetto, a dires no, e' non è incenso vero. — Al benedetto vaso, all'arca santa. — Trescando. Trescare, dal provenzale trescar, choream intricatam ducere. Quindi il trescone, ballo intrecciato de' contadini. Qui semplicemente danzare. — Alzato, da terra; e così lo dipinge visibilmente in attual salto. Umile, perchè tale dimostravasi in effetto. E più e men che re, ecc. Men che re, per esser quell'azione per sè alla regale maestà e decoro disconvenevole; più che re, per quella, si può dire, quasi divinità, ond'era in tale atto investito; non già pel vestimento sacerdotale che portava, come si spiega comunemente, che anzi gli avrebbe dato più l'aria di buffone. Dante, siccome natura insegna, e i più famosi pittori e scultori antichi hanno fatto, dipinge gli atti interni o sia l'anima, e non si perde dove si pone oggi tutto l'ingegno. Vista, chiama la finestra o ringhiera, onde stava a vedere Micol, per la disposizione di tal luogo a vedere. Micol, figlia di Saule, e moglie di David, a cui pareva scioccamente che il regio sposo fossesi in tale atto troppo umiliato, e perciò gliene fece amaro rimprovero.

70-72. Il mossi i piè, ecc., fa un passo o due da man destra. Per avvisar da presso, per vedere da luogo presso. Mi biancheggiava. È bellissimo e ben conciso modo di dire, e significa mi si mostrava nel bianco marmo.

Quiv'era storiata l'alta gloria

Del roman prence, lo cui gran valore Mosse Gregorio alla sua gran vittoria;

75

E dico di Traiano imperadore;

E una vedovella gli er'al freno,

Di lagrime atteggiata e di dolore.

Dintorno a lui parea calcato e pieno Di cavalieri, e l'aguglie nell'oro Sovr'esso in vista al vento si movieno.

80

14 e 75. Lo cui gran valore. Il Lombardi ristringe la voce valore al merito che s'acquistò Traiano nel sospendere il preso viaggio alla testa del suo esercito, per vendicar la vedovella della morte del figlio; ma con questa voce valore abbraccia il Pocta tutte le virtuose opere e i meriti di quel principe. Mosse Gregorio, ecc. Quantunque da più scrittori di peso credasi una favola, scrivesi da altri di non minore autorità, e fra questi da S. Tomaso d'Aquino, che S. Gregorio, dolente che l'anima di si virtuoso principe fosse dannata, pregò tanto Dio, che franse lassu duro giudicio, e l'anima di Traiano passò dalle infernali pene all'eternale felicità.

76—78. Alf. nota i due ultimi. — Di Traiano imperadore Alcuni attribuiscono il seguente fatto ad Adriano; ma o che il Poeta credesse quello che ha scritto, o che facesse cotal cambio, poco ci debbe importare. Qui studiasi la poesia e non la storia. Al freno, e perciò dinanzi al cavallo. Di lagrime, ecc. È bello d'espressione oltremodo questo verso, e dipinge proprio; e se v'è maestro di pennello capace di altrettanto, magnus mihi erit Apollo.

79-81. Dintorno a lui, ecc., il luogo d'intorno a lui pareva, appariva, mostravasi, calcato e pieno di cavalieri, per la calca o turba che v'era. E l'aguglie nell'oro, e le romane aquile ricamate in oro nel mezzo delle bandiere. In vista al vento si movieno, parevano, a vederle, muoversi svolazzando al

vento.

152

DEL PURGATORIO,

La miserella infra tutti costoro,
Parea dicer: Signor, fammi vendetta
Del mio figliuol ch'è morto, ond'io m'accoro;

85 Ed egli lei rispondere: Ora aspetta
Tanto ch' io torni. Ed ella: Signor mio,
Come persona in cui dolor s'affretta;
Se tu non torni? ed ei: Chi fia, dov'io,
La ti farà. Ed ella: L'altrui bene

Ond'elli: Or ti conforta, che conviene
Ch' i' solva il mio dovere anzi ch' i' muova;
Giustizia vuole e pietà mi ritiene.

Colui, che mai non vide cosa nuova,
Produsse esto visibile parlare,

85-93. Alf. not. il vers. 87, la parola l'altrui bene col vers. seg. e l'ultimo. - È mirabile la precisione, la semplicità, e l'eleganza di questo dialoghetto, ove fra l'altre espressioni quella che più s'ha a notare si e, in cui dolor s'affretta, a significar quel duolo dell'anima impaziente d'ogni minimo ritardo al conforto che attende. Tanto ch'io torni, dall'impresa av' io vo. Se tu non torni, intendi come mi potrat far la vendetta? — Chi sia, dov'io, chi sarà in mio lnogo; chi sarà, come son io ora, imperatore, ti farà la vendetta. L'altrui bene, ecc. Se tu poni in obblio il tuo bene (quel bene che da un atto di giustizia deriva), che gioverà a te il bene che farà un altro? Ch' i' solva, ch' io adempia. Ch' i' muova, supplisci mi, o il campo. — Giustizia, ecc., giustizia vuole ch'io soddisfaccia a si giusta domanda, e la pietà di questa addolorata mi ritiene tanto che a lei si soddisfaccia.

94-96. Colui che, ecc. Dio che tutto ab eterno previde. Esto visibile parlare. Quest'aggiunto visibile, con che di quelle spiranti figuro rende percettibili gli affetti si al vivo nei loro atteggiamenti espressi, suggeri forse a Milton, studiosissimo e glorioso imitatore

100

105

Novello a noi perche qui non si truova.

Mentr'io mi dilettava di guardare

L'immagini di tante umilitadi,

E per lo fabbro loro a veder care,

Ecco di qua, ma fanno i passi radi,

Mormorava 'l Poeta, molte genti;

Questi ne 'nvieranno agli alti gradi.

Gli occhi miei, ch'a mirar erano intenti,

Per veder novitadi onde son vaghi,

Volgendosi ver lui, non furon lenti.

Non vo' però, lettor, che tu ti smaghi

del Poeta nostro, quel suo si famoso darkness visible. — Novello a noi, ecc., nuovo affatto per noi, perciocchè l'arte umana non puote aggiugnere a tanto.

98—99. Alf. nota l'ultimo e il vers. precedente. — Immagini di tante umilitadi, modelli si mirabili d'umilità. Per lo fabbro loro, essendo stato, come ha detto di sopra, colui che mai non vide cosa nuova.

- Care, spiranti diletto e piacere.

noo-102. Il Poeta mormorava: ecco di qua molte genti; questi ne invieranno agli alti gradi. — Mormorava, diceva sotto voce. Di qua, dalla parte di qua, cioè dalla destra, e stavano col viso a quegli intagli. Agli alti gradi, ai soprastanti cerchi o girì o cornici.

103-105. Desideroso di veder cose nuove, aveva gli occhi intenti a quelle figure, ma nondimeno rivolsesi prestamente alle parole di Virgilio, dalla parte onde

venivano quelle genti.

tormento che pur nel purgatorio aspetta i superbi, non venga da disperazione e shigottimento dal proposito di ben fare rimosso, lo conforta a considerare la beatitudine eterna che a queste temporali pene succeder debbe; perchè, se da una parte la vista di cotal supplizio lo invilisce, dall'altra il riflettere alla successione lo debba nel suo buon proponimento confermare. Zi smaghi. Smagare, forse dallo spagnuolo desmagar,

Di buon proponimento, per udire Come Dio vuol che 'l debito si paghi.

Non attender la forma del martire;

Pensa la succession, pensa ch'a peggio, Oltre la gran sentenza non può ire.

I' cominciai: Maestro, quel ch'i' veggio Muover vèr noi non mi semblan persone, E non so che, sì nel veder vaneggio.

115Ed egli a me: La grave condizione Di lor tormento a terra gli rannicchia

uscir dei termini, significa in questo luogo rimuoversi con ismarrimento d'animo. Dioneo, nell'ultima della sesta giornata, dimostrando a quelle donne che il fare e non il parlare macchiar puote l'onestà loro, dice: chi è colui che non conosca la vostra onestà? La quale, non che i ragionamenti sollazzevoli, ma il terrore della morte non credo che potesse smagare. Bocc. Pensa ch'a peggio, ecc. Costruzione: pensa che, andando a peggio, il martire può andare sino alla gran sentenza; dopo la quale, le temporali pene del purgatorio finiranno. Queste parole sono uno di quei passi ove la ellissi adopera maggiormente alla brevità, senza nuocere alla chiarezza.

vers. 112 e i due seg. — Muover, supplisci la particella si; muoversi. Semblan, il medesimo che sembran; ma questa forma ha miglior suono. E non so che, supplisci si siano. - Sì nel veder vaneggio, bellissima frase poetica, il cui sentimento si è : tanto adopero in vano nel vedere; tanto aberro nel vedere;

e mi confondo.

115-117. Alf. nota il secondo. - La grave condisione di lor tormento. Il peccato di costoro si è stato la superbia, per la quale vollero innalzarsi sopra git altri; il loro attuale tormento si è portar enormi pesi sul dosso, da'quali costretti andar così fattamente, viene loro col tormento ricordato la cagion sua che lo ta doppio. Gli rannicchia, quasi gli rannida. Nicchia

Sì, che i mie' occhi pria n'ebber tenzione. Ma guarda fiso là, e disviticchia

Col viso quel che vien sotto a quei sassi:

Già scorger puoi come ciascun si picchia. 120 O superbi Cristian, miseri, lassi,

Che, della vista della mente infermi,

e nicchio, quasi nidulus. — I miei occhi n'ebber tenzione o tenzone, è bel modo del dire dantesco; e chiama tenzione il contrasto o sia lo sforzo dell'occhio in discernere quegli oggetti, opposto alla difficoltà di ravvisarli. Or, se anche il viso di Virgilio, meno dalla grossezza dei sensi impedito, ebbe tanta difficoltà nel riconoscere che ciò erano anime, ve' quanto dovevano essere da quei pesi oppresse e a terra chinate.

118-120. Alf. not. - Guarda fiso là, accompagna queste parole col gesto. Disviticchia. Molto adopera questa voce in questo luogo, perciocchè, non solo dimostra lo sforzo che far debbe l'occhio, ma dall'idea che racchiude, eignificando propriamente disviluppare i vilicchi a tronco o ramo attorti, mena il pensiero ove intende il Poeta, cioè a considerar quelle anime quasi avendo le membra loro avviticchiate o sia ravviluppate. Già, per esser in parte onde può cotal modo discernere. Si picchia. Picchiare, formato dall'uccello picchio, che col becco scava gli alberi per farne uscir le formiche e mangiarsele, risponde al lat. pulsare; e siccome l'azione del picchiare è seguita dal premere che fa un corpo sull'altro, però, trapassando dalla causa all'effetto, in questo secondo usa il Poeta cotal voce; e vuol dire, come ciascun è a terra schiacciato.

121—129. Alf. nota il vers. 122 e il 127. — Ecco uno di quegli slanci del Poeta, non meno da ammirarsi per la bellezza e la forza de' concetti, che per lo stile e le belle verità che vi campeggiano. O superbi Cristian, ecc. Il Petrarca: Ite superbi e miseri Cristiani. — Lassi, lassati, ma naturalmente e però deboli. Infermi della vista della mente, e per natio difetto, e per l'accecamento che l'ebbrezza della su-

DEL PUBGATORIO,

Fidanza avete ne' ritrosi passi,
Non v'accorgete voi che noi siam vermi
125 Nati a formar l'angelica farfalla,
Che vola alla giustizia senza schermi?
Di che l'animo vostro in alto galla?
Poi siete quasi entomata in difetto,
Sì come verme in cui formazion falla.
130Come, per sostentar solaio o tetto,

perbia cagiona; onde soggiunge Fidanza avete ne'ritrosi passi, perciocchè, dalla passione abbagliati, riputate dritta la via torta, e ogni passo per questa è contrario al retto dettame della ragione. Che noi siam vermi nati, ecc. Siccome quei vermi, detti bachi, e anche bigatti, forse dal colore quasi bigattuli, dei quali sbuca la farfalla, possono dirsi esser nati singolarmente a ciò; così questo nostro mortal corpo può dirsi nato a formare, siccome causa secondaria, ovvero a ricevere prima, e poi mandar fuori l'angelica farfalla o sia l'anima nostra. Senza schermi. Il Lombardi piglia questa parola come un aggiunto alla giustizia, intendendo a quella giustizia che non ammette schermo, riparo, copritura alcuna. Io, col Venturi, al tribunal di Dio, dove non vaglion schermi e difese, quasi simile a quello del Parad. xxix: Da essa, da cui nulla si nasconde. Galla, galleggia, figuratamente per insuperbisce. - Entomata (insetti); ha formato questa voce dal greco entoma, a modo dei nomi della quinta così finiti, non per imperizia, come troppo leggermente afferma il Salvini, e gossamente Venturi, ma perchè, volendo italianar questa voce, trovò la forma entomata di miglior suono che non è entoma. Così fece il Redi, e ognuno sa quanto egli fu dotto della greca favella. In difetto, difettivi, imperfetti. Siccome verme, ecc. Siccome il sopraddetto verme che non giunge alla terza sua trasformazione, sino alla quale egli è in difetto, perchè fuori della persezion sua.

130-132. Alf. nota dal primo di questi sino al fine

Per mensola, tal volta una figura
Si vede giunger le ginocchia al petto,
La qual fa del non ver vera rancura
Nascere a chi la vede; così fatti
Vid'io color quando posi ben cura.
135
Ver è che più e meno eran contratti,
Secondo ch'avean più e meno addosso;
E qual più pazienzia avea negli atti,

del canto. — A sostegno di tetto, solaio, o altro sporto, ponevasi talvolta in luogo di mensola una figura umana di legno o d'altro, nell'atteggiamento che dice il Poeta. Vitruvio, lib. 1, cap. 1, racconta quando e perchė s'introdussero le figure umane a si fatto uso; quelle di donna prima, e poi quelle d'uomo. Di queste: Non minus Lacones, Pausania, Agæsipolidos filio duce Platæo prælio, pauca manu infinitum numerum exercitus Persarum cum superavissent, spoliorum et prædæ porticum Persicam ex manublis laudis et virtulis civium, indicem victoriæ, posteris pro trophæo constituerunt, ibique captivorum simulacra barbarico vestis ornatu, superba meritis contumeliis punita, sustinentia tectum collocaverunt... Itaque ex eo multi statuas Persicas sustinentes, epistylia et ornamenta eorum collocaverunt, et ita ex eo argumento, varietates egregias auxerunt operibus.

133 e 134. Del non ver, di quello che non è vero; cioe dall'angoscia immaginata di quella figura, che fa nascere per un istante in chi la vede una rancura vera, reale. Rancura, pensamento forte d'anima dolente; ma qui pena cagionata da subita stretta di cuore.

proporzionato al più e meno ... secondo, ecc. Il sasso era proporzionato al più e meno di superbia di ciascumo. E qual, ecc. Il Lombardi vuole che la particella e abbia qui forza di ma, o nondimeno, come, dic'egli, ell' ha in quel del Pétrarca:

Era ben forte la nemica mia, E lei vidi ferita in mezzo 'l core.

# Piangendo parea dicer: Più non posso.

Nel verso di Dante la e nel senso che vuole il Lombardi guasterebbe il sentimento, non essendo le seguenti parole un contrapposto, ma un aggiunto alle precedenti. Nel verso del Petrarca l'avversativa pur o nondimeno vi si sottintende; e se in vece della e si ponesse ma, i due versi diventerebbero indegni del loro autore.

Le ultime parole che finiscono il quadro lasciano un'impression forte di tristezza e di pietà nell'animo a chi legge.

## CANTO XI.

#### ARGOMENTO.

Orazione di quelle anime sante: riconoscimento di alcune di loro: incontro del celebre miniatore Oderisi d'Agobbio: suo ragionar con lui: disinganno su la mondana gloria, ch'è ombra e fumo.

O Padre nostro che ne' cieli stai,

Non circonscritto, ma per più amore
Ch'a' primi effetti di lassù tu hai,

Laudato sia 'l tuo nome e 'l tuo valore
Da ogni creatura, com' è degno
Di render grazie al tuo dolce vapore.

Vegna vèr noi la pace del tuo regno,
Che noi ad essa non potém da noi,
S'ella non vien, con tutto nostro 'ngegno.

Come del suo voler gli angeli tuoi
Fan sacrificio a te, cantando, Osanna,

- 1—3. Parafrasi del Pater Noster, orazione nella quale vanno quelle anime umilmente pregando Dio per sè e per noi. Che ne' cieli stai. Inf. 1. Quivi è la sua cittade e l'alto seggio. Non circonscritto, non per essere lassù ristretto, che l'infinito sè in sè comprende; ma per un più grand'amore che porti ai primi effetti della tua creazione, che sono gli angeli e i cieli.
  - 6. Vapore, emmazione, effetto.
- 8 e 9. Alf. li nota col vers. precedente. Costruz. perchè, se ella non viene a noi, noi, adoperandoci pure con tutto il nostro ingegno, non possiamo andare ad essa.
  - 11 e 12. Osanna, voce ebraica di festiva acclama-

Così facciano gli uomini de'suoi.

Dà oggi a noi la cotidiana manna,

Senza la qual, per questo aspro diserto,

15 A retro va chi più di gir s'affanna.

E come noi lo mal ch'avem sofferto Perdoniamo a ciascuno, e tu perdona Benigno, e non guardare al nostro merto.

Nostra virtù, che di leggier s'adona,

Non spermentar con l'antico avversaro,
Ma libera da lui che sì la sprona.
Quest'ultima preghiera, Signor caro,
Già non si fa per noi, che non bisogna,
Ma per color che dietro a noi restaro.

25 Così a sè e noi buona ramogna Quell'ombre orando, andavan sotto'l pondo,

zione, come l'io triumphe d'Orazio. Così, ecc., Così gli uomini facciano sacrificio a te dei loro voleri, ognuno facendoli sacrificio dei suoi.

13. La cotidiana manna, è il panem nostrum quo-

tidianum dell'orazione parafrasata.

19—21. Di leggier s'adona, facilmente si doma, succumbe. Non spermentar; non sperimentare, non mettere a prova, a cimento. L'antico avversaro; adversarius noster diabolus. — La sprona, la fruga, l'instiga.

23 e 24. Che non bisogna, non essendo più al pec-

cato soggette. Che dietro, ecc., sono i vivi.

25—30. Alf. nota dal 26 al 28. — Tutte quelle ombre orando così buona ramogna a sè e a noi, angosciate disparamente e lasse, andavano a tondo su
per la prima cornice, purgando le caligini del mondo,
e andavano oppresse sotto il pondo, simile a quello
che talvolta si sogna. — Ramogna. Nessuno ha potuto
scoprir l'origine di questa voce. Lombardi la fa scendere dal franc. ramon, che significa scopa, e gli attribuisce il senso di spazzamento o purgazione. Gli

30

Simile a quel che tal volta si sogna, Disparmente angosciate tutte a tondo,

E lasse, su per la prima cornice,

Purgando le caligini del mondo. Se di là sempre ben per noi si dice,

Di qua che dire e far per lor si puote

Da quei ch' hanno al voler buona radice?

Ben si dee lor atar lavar le note

Che portar quinci, sì che mondi e lievi

Possano uscire alle stellate ruote.

Deh! se giustizia e pietà vi disgrevi

antichi spiegano continuazione di viaggio; io, parendomi riconoscere in questa voce il seuso di errare, andar errante, credo potere spiegare viaggio o pellegrinaggio, com'è quello della vita nostra, incerto ed erroneo. Simile a quel, ecc. Ognuno può averlo provato. Le caligini del mondo; che dice anche le macchie portate di qua, le quali fanno l'anima in peccato tinta.

31—33. Di là, nel mondo di là. Sempre ben per noi si dice, si prega sempre per noi. Di qua, nel mondo di qua. Che dire e far... si puote, in contraccambio per loro? Buona radice; questa buona radice al volere si è ciò per che le preghiere di uno sono in cielo gradite: L'altra che val che in ciel non è gradita?

34 e 35. Alf. nota si che mondi, ecc., col v. seg. — Atar lavar, sintare a lavare; e dice lavare, perchè chiama note l'impressione che lascia nell'anima il peccato. Mondi, purificati e però lievi, alleggeriti dal pondo del peccato. Il Buonarroti: Purgata in fuoco,

a Dio più lieve torna.

37-39. Versi di bella espressione e di dolce assetto, not. da Als.—Se, supplisci desidero che. Il Lombardi dice che la particella se ha qui ugual valore della italiana che deprecativa; ma s'inganna, poichè l'italiana che deprecativa è una chimera. Giustizia e pietà, la

Dante, vol. 11.

Tosto, si che possiate muover l'ala, Che secondo 'l disio vostro vi levi,

40 Mostrate da qual mano invèr la scala
Si va più corto, e, se c'è più d'un varco,
Quel ne 'nsegnate che men erto cala;
Che questi che vien meco, per lo 'ncarco
Della carne d'Adamo onde si veste,

Al montar su contra sua voglia è parco.
Le lor parole, che rendero a queste
Che dette avea colui cu' io seguiva,
Non fur da cui venisser manifeste;

Ma fu detto: A man destra per la riva

Con noi venite, e troverete 'l passo

Possibile a salir persona viva.

E, s'i'non fossi impedito dal sasso, Che la cervice mia superba doma, Onde portar conviemmi 'l viso basso,

55 Cotesti ch'ancor vive e non si noma

divina giustizia soddisfatta dalle vostre pene e dalla pietà dei viventi. Vi disgrevi, liberandovi dal peso che vi opprime. Muover l'ala che, ecc., levarvi a volo, la ove il desiderio vostro intende. Quindi il Petrarca: Col desio non possendo mover l'ali.

40-42. Alf. nota questa e la terz. seg. e'l verso 46. — Da qual mano, se a destra o a sinistra. Scala; così chiama la via per ove si monta da quella cornice alla seguente. Più corto, per cammino più corto. Men erto, meno eretto; cala, discende; movendosi il pensiero d'alto in basso. Parco, lento, tardo.

49. Alf. not. ma fu detto col verso precedente. — A man destra, dal lato che in andando sia la destra

ove confina il vano.

51. Alf. nota colla parola precedente 'l passo, e del 52 impedito dal sasso, col vers. seg. — Possibile a salir, ecc., possibile a persona viva a salirlo.

65

Guardere'io, per veder s'io 'l conosco, E per farlo pietoso a questa soma.

I' fui Latino, e nato d'un gran Tosco:

Guiglielmo Aldobrandesco fa mio padre:

Non so se 'l nome suo giammai fu vosco. 60

L'antico sangue e l'opere leggiadre

De' miei maggior mi fer sì arrogante, Che, non pensando alla comune madre,

Ogni uomo ebbe 'n dispetto tanto avante,

Ch' i'ne mori', come i Sanesi sanno, E sallo in Campagnatico ogni fante.

I'sono Omberto: e non pure a me danno Superbia se', che tutti i miei consorti

57. A questa soma; mirando, ponendo mente a

questa soma che m'opprime.

58-60. Latino, italiano. — D'un gran Tosco. Il costui padre su Guiglielmo Aldobrandesco, ed ei su momato Omberto de' conti di Santasiore. La seguente nota del Postillatore del Cod. Caet. da me ricavata dall'edizione del sig. De Romanis, non è da sprezzarsi. Eccola tal quale: isti comites de Sancta Flore suerunt multum potentes in maritima Senensium, et Ghibellini, et Senenses paulatim destruzerunt eos. Unde semel cum gens Senensis equitaret in Campagnaticum, Umbertus iste indignatus stare intus inclusus, exivit cum quibusdam peditibus, et breviter suit intersectus.

61. Alf. lo nota coi quattro seguenti. — Fu vosco,

s' intese fra voi.

63-66. Alla comune madre, alla terra. L'Ariosto:

Poi ch'ebbe fatto al re di Circassia Battere il volto dell'antica madre.

Ebbi 'n dispetto. Aver in dispetto è bel modo di dire, e mostra in chi ha tal sentimento sprezzo per altri. (h'i'ne mori', ecc. Infastiditi della sua superbia, i Sanesi lo fecero morire in Campagnatico, luogo nella Marcmma di Siena Ogni fante. Dice ogni fante, ogni

Ha ella tratti seco nel malanno.

70 E qui convien ch'i questo peso porti Per lei tanto, ch'a Dio si soddisfaccia, Poi ch'io nol fe' tra' vivi, qui tra' morti.

Ascoltando chinai in giù la faccia,

E un di lor (non questi che parlava)

75 Si torse sotto 'l peso che lo 'mpaccia,

E videmi, e conobbemi, e chiamava, Tenendo gli occhi con fatica fisi A me, che tutto chin con loro andava.

O, dissi lui, non se'tu Oderisi,

80 L'onor d'Agobbio, e l'onor di quell'arte Ch'alluminare è chiamata in Parisi? Frate, diss'egli, più ridon le carte

individuo parlante, ad accennare che, tranne gl'infanti, tutti sapevano in quel luogo com'era stato ucciso; il che forse non era così ben noto altrove.

68 e 69. Consorti, consanguinei. Nel malanno, a

mal fine.

73. Alf. lo nota coi 5 vers. seg. e li 68 e 69. — Non per rimorso della sua propria coscienza, come dice il Lombardi, ma perchè così vuol natura e cortesia.

75. Queste parole e il loro ritmo sprimono evidentemente lo stento di quello spirito a cotal movimento. E non dice già impaccia per impacciava, come crede il Lombardi; ma perchè nell'atto che scrive gli si affaccia così al pensiero e così lo mira.

77 e 78. Con fatica fisi, dipinge proprio. Che tutto chin, ecc. In questo atteggiamento vuole il Poeta esser

veduto finch'egli ci avverta del contrario.

79-81. Riconosce Oderisi di Gubbio, detto anticamente Agobbio, nel ducato d'Urbino, il quale su eccellente nella miniatura, che dicono i Francesi enluminer, onde sorma il Poeta alluminare. — Parisi, lat. Parisium, Parigi.

82 e 83. Questa maniera, che Alf. nota: più ridore

85

90

Che pennelleggia Franco Bolognese:

L'onore è tutto or suo e mio in parte.

Ben non sare' io stato sì cortese, Mentre ch'i' vissi, per lo gran disio

Dell'eccellenza ove mio core intese.

Di tal superbia qui si paga 'l fio;

E ancor non sarei qui, se non fosse, Che, possendo peccar, mi volsi a Dio.

O vana gloria dell'umane posse,

Com' poco verde in su la cima dura, Se non è giunta dall'etati grosse!

le carte, ecc., è vaga molto, e non ha compenso. Franco Bolognese, scolare d'Oderisi, superò nella miniatura il maestro.

84. È tutto or suo, avend'egli il grido generale; e mio in parte, per quell'onore che mi viene dall'averlo

preceduto, e essergli stato maestro.

85-87. Alf. not. per lo gran desio, coi due versi seg. — Dice che non sarebbe stato certamente sì cortese in vita di porlo sopra a sè, per quell'eccellenza nell'arte, alla quale fu sempre l'anima sua intesa, siocome alla prima celebrità; le quali parole dimostrano che la superbia ci fa credere assai da più che non siamo.

89 e 90. Se non fosse che mi volsi a Dio mentre io poteva ancor peccare. Non aspettò a pentirsi che non potesse più far altro; ma lo fece potendo ancor

peccare.

91-93. Alf. nota sino al 102. - Abbiamo ammirato sin qui i veri pregi del parlar semplice, le forme più naturali, grazia, eleganza, e chiarità, bellezze vere del parlar dialogato. Alzasi ora il Poeta a uno di quei soliti voli, ove lo segue attonito il pensiero, allettato a un tempo dalla sublimità dei concetti, dalla magnificenza delle sentenze, dalla profonda dottrina, sublimi comparazioni, e stile altro che umano. Tutto questo si ammira nel presente passo di 27 versi. Com' poco verde.

Credette Cimabue nella pintura

Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido, Sì che la fama di colui oscura. Così ha tolto l'uno all'altro Guido La gloria della lingua, e forse è nato Chi l'uno e l'altro caccerà di nido.

Così s' ha a leggere colla Crusca, e non già come vuole il Lombardi, com' poco il verde, o altri el verde. Verde, cioè in verde; ed è lo in viridi, in vigore, dei legisti. Dice adunque, che la gloria dell'uman potere, gloria veramente vana, sta poco verde in su la sua cima, s'appassa e secca tosto se non gli succede un secolo d'ignoranza; poichè l'ignoranza d'una età è la misura dei lumi di quella che la precede o la segue.

94—96. Cimabue, famosissimo di quei tempi, e ristoratore della pittura. Tener lo campo, campeggiare, essere il primo. Giotto. Di lui il Boccaccio: Giotto ebbe uno ingegno di tanta eccellenzia, che niuna cosa dalla natura, madre di tutte le cose, e operatrice col continuo girare de' cieli, fu, che egli collo stile, e con la penna, e col pennello non dipignesse. Sotto il deposito di Giotto in Santa Maria del Fiore leggesi il seguente Epitafio del Poliziano:

Ille ego sum, per quem pictura extinta revixit,
Cui quàm docta manus, tam fuit et facilis.
Naturæ deerat nostræ, quòd defuit arti,
Plus licuit nullis pingere, nec meliùs.
Miraris turrem egregiam sacro ære sonantem
Hæc quoque de modulo crevit ad astra meo.
Denique sum Jottus, quid opus fuit illa referre?
Hoc nomen longi carminis instar erit.

È oscura, legge il Lombardi, ma noi oscura, verbo,

perchè così la cagione è agente diretto.

97—99. L'uno all'altro Guido. Guido Cavalcanti, e Guido Guinicelli, al quale il primo tolse il primo grido. Di loro il Petrarca: Ecco i due Guidi che già furo in prezzo. — E forse è nato chi, ecc. Non v'ha dubbio: Dante intende di sè, al quale sin ora nessuno

Non è il monden romore altro ch'un fiato 100 Di vento, ch'or vien quinci e or vien quindi, E muta nome perchè muta lato.

Che fama avrai tu più, se vecchia scindi

ha potuto esser pari, non che superiore, e che sto quasi per dire tolto agli avvenire la possibilità di farlo. A questo proposito Montaigne: combien avons-nous vu d'hommes vertueux survivre à leur propre réputation, qui ont vu et souffert éteindre en leur présence l'honneur et la gloire très justement acquise en leurs jeunes ans? Et pour trois ans de cette vie fantastique et imaginaire, allons-nous perdant notre vraie vie et essentielle, et nous engager à une mort perpétuelle? Les sages se proposent une plus belle et plus juste fin, à une si importante entreprise. E Boezio, che s' imita dal Poeta: sed quam multos clarissimos suis temporibus viros scriptorum inops delevit oblivio. Quanquam quid ipsa scripta proficiunt, que cum suis auctoribus premit longior atque obscura vetustas? Vos autem immortalitatem vobis propagare videmini, cum futuri famam temporis cogitatis.

rinunzia sovente l'uomo alla fortuna, alla quiete e alla vita, che pur sono veri beni, è appuuto simile al soffio del vento, il quale, benchè, mutando direzione, muti nome, è pur sempre soffio di vento, poichè que sta vana immagine senza corpo o appicco va continuamente da uno ad altro, senza fermarsi ove crede l'uo-

mo averla fermata.

Un dubbio verno, un instabil sereno E vostra fama, e poca nebbia il rompe, E 'l gran tempo a' gran nomi è gran nemico.

103—108. Alf. nota sino al vers. 111. — Che passin mill'anni; (spazio di tempo che, comparato all'eternità, è più corto spazio, che un muover di ciglia comparato al cerchio che si gira più tardi in cielo) posto che tu muoia vecchio, che fama avrai tu più che se fossi morto bambino? Se vecchia scindi da te la

Da te la carne, che se fossi morto
105 Innanzi che lasciassi 'l pappo e 'l dindi,
Pria che passin mill'anni? ch'è più corto
Spazio all'eterno, ch'un muover di ciglia
Al cerchio che più tardi in cielo è torto.
Colui, che del cammin sì poco piglia
110 Dinanzi a me, Toscana sonò tutta,

carne, bellissims forms poetics. Che fama avrai tu più, ecc. Montaigne: quiconque considérera avec juste mesure et proportion, de quels gens et de quels fait la gloire se maintient en la mémoire des livres, il trouvera qu'il y a de nostre siècle fort peu d'actions, et fort peu de personnes, qui y puissent prétendre de nul droit. - Il pappo e'l dindi; avanti che uscissi dell'infantilità. Pappo, così i bamboli nominan il pane inzuppato. Dindi, voce con che denominano i danari, formata dal suono che fanno, din, din. — Ch'è più corto, ecc. Montaigne: qui de nous ne se moque de voir mettre en considération d'heur ou de malheur ce moment de durée? Le plus et le moins en la notre, si nous la comparons à l'éternité, ou encore à la durée des montagnes, des rivières, des étoiles, des arbres, et même d'aucuns animaux, n'est pas moins ridicule. E Boezio, onde trasse il Poeta questo luogo: quò si æternitatis infinita spatia pertractes, quid habes quod de tui nominis diuturnitate læteris? Unius enim mora momenti, a decem millibus conferatur annis, quoniam utrumque spatium definitum est, minimam licet, habet tamen aliquam proportionem. At hic ipse numerus annorum, quantumlibet multiplex, ad interminabilem diuturnitatem ne comparari quidem potest. — Il cerchio ch'è torto più tardi in cielo, che gira più tardo, si è quello delle stelle fisse, il quale, secondo Tolommeo, compie il suo giro in anni 36000; opinione alla quale conformavasi quella di Dante.

109-111. Toscana tutta sonò, fece risonare per tutte le lingue, colui che piglia si poco del cammino dinanzi a me. La frase del cammin si poco piglia, è

115

Ed ora a pena in Siena sen' pispiglia, Ond'era sire, quando fu distrutta

La rabbia fiorentina, che superba

Fu a quel tempo sì com'ora e putta.

La vostra nominanza è color d'erba,

Che viene e va, e quei la discolora

Per cui ell'esce della terra acerba.

Ed io a lui: Lo tuo ver dir m'incuora

Buona umiltà, e gran tumor m'appiani;

Ma chi è quei di cu'tu parlavi ora? Quegli è, rispose, Provenzan Salvani,

Ed è qui perchè fu presuntuoso A recar Siena tutta alle sue mani.

bella forma poetica, e significa che fa dinanzi a me si corti passi, e ciò a cagione dell'enorme peso. Sen

pispiglia, se ne parla a pena.

non altrimenti però che per la preponderanza che davagli il comando militare che aveva. Quando, ecc. S'accenna la rotta dei Fiorentini in Montaperti, e chiama rabbia fiorentina quel cieco furore che faceva i Fiorentini ebbri per superbia, che li menò poi alla bassezza d'una femmina da conio.

115—117. Si not. da Alf. — La fama vostra è simile al colore dell'erba che viene e via va, e siccome quei (il sole), per cui ella esce acerba della terra, la discolora; così quei (il tempo) che produce la fama vo-

stra, la distrugge.

cuore. Buona umilià; nota l'aggiunto buona. — Grantumor, gran gonfiamento di superbia, e però dice

m'appiani.

che tentasse insignorirsi della città, s'ha pur a credere che Dante non l'accusi a torto, tanto più che l'occasione e i mezzi non gli mancarono. Ma vero o falso, poco ci deve importare, studiando noi il poeta e non

Ito è così, e va senza riposo

125 Poi che morì: cotal moneta rende
A soddisfar chi è di là tropp'oso.
Ed io: Se quello spirito ch'attende,
Pria che si penta, l'orlo della vita,
Laggiù dimora e quassù non ascende,
130Se buona orazion lui non aita,
Prima che passi tempo quanto visse,
Come fu la venuta a lui largita?
Quando vivea più glorïoso, disse,

lo storico. Di costui c'informa il Postillatore del Cod. Caet. nella seguente nota che trascrivo dall'edizione del signor de Romanis: qui fuit Senensis Dominus Provincianus Silvanus valens in armis et consilio, sed valdè præsumptuosus, et audax, et fuit ille, qui dedit conflictum Florentinis penem Arbiam; istimet venit postea super territorio Florentino cum magno exercitu, id est ad Colle de Valle Else, et ibi habuit conflictum a Vicario Caroli primi, qui erat capitaneus Florentinorum, et fuit mortuus, et amputatum ei caput. Ma non tel do per evangelico detto.

125 e 126. Poi che mori, da poi ch'egli mori. Cotal moneta, ecc. Chi è troppo oso (ardito) di là, rende cotal moneta a soddisfare al debito. Così punito è chi

è stato troppo ardito.

127-128. Sono notati da Alfieri.

129. Laggiù dimora, nell'una o nell'altra delle quattro divisioni fuori della porta del purgatorio, Dove tempo per tempo si ristora.

131. Quanto visse, dice il Lombardi, nell'indugio a pentirsi. Ma s'inganna. E già s'è detto il sentimento

nostro. Largita, bella voce poet. concessa.

133—135. Nel tempo che costui era più glorioso, un suo amico fu fatto prigione da Carlo I, re di Puglia, nè potevasi riscattare se non con lo sborso di diecimila fiorini d'oro. Adunque Provenzano, deposto ogni rossore, s'umiliò a supplicare il popolo, in atto di mendico, che soccorresse di tal somma l'infelice amico. Fatto verissimo e ben degno di quel valoroso

Liberamente uel campo di Siena,
Ogni vergogna deposta, s'affisse; ...135
E glì, per trar l'amico suo di pena
Che sostenea nella prigion di Carlo,
Si condusse a tremar per ogni vena.
Più non dirò, e scuro so che parlo;
Ma poco tempo andrà che i tuo' vicini
Faranno sì che tu potrai chiosarlo.
Quest'opera gli tolse quei confini.

cavaliere, pel quale finge il Poeta che lo rimuneri Dio con perdonargli il tempo che avrebbe dovuto star fuori del purgatorio, dove tempo per tempo si ristora. Ora ecco la lettera. Nel campo, in su la piazza. S'affisse, a'arrestò, come il poverello nel luogo ove chiede. È gli. Mi son permesso di staccar la particella e dall'avverbio gli, li; perchè altrimenti non v'è senso. A tremar per ogni vena, pregando, supplicando come

cui gran bisogno preme.

139-142. Alf. nota il verso preced. - Scuro, in discorso oscuro. L'oscurità di quanto ha detto sta nelle sole parole si condusser a tremar per ogni vena, per le quali si accenna lo atato d'un uomo gentile, stretto da crudel necessità a mendicare. È assalito da un tremito reale di tutta la persona, e mozze gli escono le parole dalle labbra, o spengonsi prima di schiudersi. Tanta si è l'umiliazione e lo spavento di chi a tal atto è ridotto, per il quale non resta al magnanimo, se mon la forza di sentire cotanta umiliazione. Beato chi nol saper prova ! Adunque, soggiunge lo spirito, poco tempo passerà che i tuoi vicini, i tuoi concittadini, faranno si che tu stesso, provandolo, lo potrai chiosare, interpretare. Dante era già in esilio, e gli erano stati confiscati i suoi beni, e già provava e sentiva quanto era amaro il pune altrui. Quest'opera, effetto di somma carità e umiltà. Gli tolse quei confini, cioè il luogo ove sono le anime confinate prima ch'entrino nel luogo di purgazione. E qui puoi travedere quanto fosse l'anima adegnosa del Poeta nostro, grande, gentile, e veramente croica.

## CANTO XII.

### ARGOMENTO.

Dipartita da quell'ombra, e proseguimento del cammino da man destra. Esempi, a tener l'uomo alle mosse, d'alcuni cui superbia trasse a mai fine, figurati mirabilmente nel letto del piano. Arrivo al passo del perdono: salita al piano di sopra.

Dr pari, come buoi che vanno a giogo,
M'andava io con quella anima carca,
Fin che 'l sofferse il dolce pedagogo.
Ma quando disse: Lascia lui e varça,
Che qui è buon con la vela e co' remi,
Quantunque può, ciascun pinger sua barca;
Dritto, sì com'andar vuolsi, rifemi

1. Alf. lo nota col vers. seg. — Andavano di pari, e in oltre come buoi che vanno a giogo, col capo basso; lo spirito, pel sasso che l'opprime; Dante, per appressargli le sue parole.

3. Pedagogo, così fu detto il servo vecchio, il quale, come governatore del fanciullo, lo menava a scuola, che ora dicesi pedante. Dante adopera questa voce in sentimento di guida o duce, e la tira di sua bassezza

anche per l'aggiunto dolce.

4-6. Alf. not. 4 e 5. — Lui, quell'anima carica. Varca, passa oltre. Con la vela e co' remi. Quindi il Petrarca: ch'usi la vela e 'l remo a cercar la sua morte. E Ovidio: remoque move veloque carinam. L'ordine diretto si è: perchè ciascun pinger sua barca con la vela e co' remi, quanto mai può, è buono qui.

7-9. Rifemi, mi rifeci; dritto con la persona (andaya con quell'ombra col capo chino) si come si

| CANTO XII.                                | 173 |
|-------------------------------------------|-----|
| Con la persona, avvegna che i pensieri    | •   |
| Mi rimanessero e chinati e scemi.         | •   |
| I'm'era mosso, e seguia volentieri        | IQ  |
| Del mio Maestro i passi, e amendue        |     |
| Già mostravám com eravám leggieri,        |     |
| Quando mi disse: Volgi gli occhi in giúe; |     |
| Buon ti sarà, per alleggiar la via,       |     |
| Veder lo letto delle piante tue.          | 15  |
| Come, perchè di lor memoria sia,          |     |
| Sovr' a' sepolti le tombe terragne        |     |
| Portan segnato quel ch'egli era pria;     |     |
| Onde li molte volte se ne piagne          |     |
| Per la puntura della rimembranza,         | 20  |

vuole dalla natura che l'uomo vada. Avvegna che, ecc. Ricordati del gran tumor m'appiani; e dice che, quantunque si rifacesse dritto con la persona, rimase pur ne' pensieri nello stato che queste parole significano. Chinati, abbassati dalla loro altezza; scemi, mozzi, tronchi; poichè scemo deriva dal lat. semis, la metà, onde poi semus.

25. Col precedente verso. Alf. not. sino al 20. — Lo letto, ecc., creatore di sempre nuove forme e modi, chiama letto delle piante dei piedi, il suolo ove an-

dando le piante si posano.

16—18. Costruzione: Come le tombe terragne (cavate della terra) perchè sia memoria dei sepolui, portano segnato sopra loro quello che egli (l'individuo sepolto) era pria che morisse. Dice ai sepolti, e poscia egli era, perciocchè vede da prima la generalità del fatto, e poscia in particolare il segno di chi fu di ciò meritevole. Platone vuole che l'epitafio facciasi solamente ai virtuosi.

19. Onde, per il quale segno. Se ne piagne. Il Lombardi, con la Nidobeatina, scrive si ripiagne; il che suppone che quei segni sieno fatti soltanto per chi ha già pianto il morto, al che s'oppone ogni ragione e scutimento. 174 DEL PURGATOBIO,

Che solo a' pii dà delle calcagne: Sì vid' io lì, ma di miglior sembianza, Secondo l'artificio, figurato

Quanto per via di fuor dal monte avanza.

25 Vedea colui, che su nobil creato Più d'altra creatura, giù dal cielo, Folgoreggiando, scender da un lato.

21. Che solo a' pii, ecc. La qual rimembranza aprona solamente le anime pietose; siccom'era quella di Dante, che tale si dimostra qui e da per tutto. Questo figu-

rato modo è proprio della creazione di Dante.

22—24. Di miglior sembianza, perchè Dio n'è l'autore. Secondo l'artificio, giusta le severe regole dell'arte della scoltura. Figurato, impresso di figure. Quanto, ecc., quanto spazio avanza fuori del monte (della parte superiore del monte) per dar via ai pas-

santi; che è tutta la cornice.

25-27. Alf. nota sino al 39. - I primi esempi, c. x, v. 31 e seg., segnati nella marmorea ripa, sono esempi d'umiltà; questi, del mal fine a che mena superbia, e sono posti non più sulla pendice, ma nel suolo, perchè sieno esposti all'occhio delle anime, che vanno pel gran carico col capo basso, non solo a dimostrar loro l'umiliazione ove cascano i superbi, ma a ricordar loro la cagione del peccato che ivi si piange. Ne si ponga mente a quelli che biasimano il Poeta di aver mescolato esempli sacri e profani. Dante parla all'uomo in generale; ha bisogno d'esempli che gli mostrino il mal fine a che la superbia lo conduce; che mal è egli che tolga questi esempi dalle favole, sapendosi da ognuno che vera moralità sotto il loro velo si nasconde? Vedea colui, ecc. Lucifero. Folgoreggiando scender, ecc. Milton, che studiò Dante al-trimenti che Voltaire, e potè farlo meglio di lui; Milton che ha fatto nel Poeta nostro tanti gloriosi furti, cavò da questo luogo il seguente del suo Paradiso perduto:

Hurl'd headlong flaming from th'ethereal sky, With hideous ruin and combustion.

Vedeva Briareo, fitto dal telo

Celestial, giacer dall'altra parte.

Grave alla terra per lo mortal gielo. Vedea Timbréo, vedea Pallade e Marte.

30

Armati ancora intorno al padre loro,
Mirar la membra de Giganti aparte

Mirar le membra de Giganti sparte.

Vedea Nembrotte appie del gran lavoro; Quasi smarrito, riguardar le genti Che 'n Sennaar con lui superbi foro.

35

O Nïobe, con che occhi dolenti

28—30. Fitto, trafitto; dal telo celestiale, dal fulmine di Giove. Grave; bellissimo, e mi ricorda quel d'Orazio: injecta monstris terra dolet suis, benchè diverso. Ma gran torto ha il Lombardi di spiegar grave per doloroso. Mainò. Il Poeta dice così per farci scorrer coll'occhio quella smisurata mole, il cui peso opprime la terra, e lo mostra privo d'ogni vitalità.

31-33. E quello di Stazio.

Hinc Phæbi pharetras, hinc torvæ Palladis ungues, Inde Peletroniam præfixa cuspide pinum Martis.

34—36. Il ginsto castigo, con che puni Dio l'oltracotanza di Nembrotte e distrusse la vana impresa di
quella fabbrica d'errore, ci dimostra quella confusione
nella quale egli permette che caschi l'uomo in tutto
ciò ch'egli imprende senza l'assistenza sua, senza il
lume della sua grazia. Perdam sapientiam sapientium,
et prudentiam prudentium reprobabo.

Bello è l'atteggiamento in che dipinge il Poeta Nembrotte, bella la voce smarrito, ritraente in ogni atto lo smarrimento dell'anima, e la confusione del pensiero; bello infine quel riguardar le genti, in cotal atto. Nel terzo verso, il Lombardi scrive insieme, in luogo di superbi, ricambiando un bel diamante con

un pezzo di piombo. È ben gosso chi l'accetta,

37-39. Non poteva con più energica parola dir quello ch'esprime con queste : con che occhi dolenti,

Vedev'io te, segnata in su la strada, Tra sette e sette tuoi figliuoli spenti!

40 O Saul, come 'n su la propria spada
Quivi parevi morto in Gelboè,
Che poi non sentì pioggia ne rugiada!

O folle Aragna, sì vedea io te,

Già mezza ragna, trista, in su gli stracci,

Dell'opera che mal per te si fe'.

O Roboám, già non par che minacci Quivi il tuo segno; ma, pien di spavento,

ove tutta l'angoscia dell'anima dal dolore irrigidita si ritrae. Segnata, scolpita, effigiata. Tra sette, eco. Del vanto che Niobe si diede d'essere più feconda di Latona, fu punita colla morte dei figli saettati da

Apollo e dalla Dea.

40-42. Rotto da'Filistei sul monte Gelboè, il superbo Saule si trafisse in su la propria spada per non cader in mano al nemico. E leggesi che Davide detts poi a quel monte la maledizione compresa in queste parole: montes Gelboë, neque ros, neque pluvia veniant super vos, ch'è appunto la parola del Poeta, e per cui il Petrarca: Onde assai può dolersi il fiero monte.

43—45. Aragna, o Aragne, vinta da Pallade nella siida a chi meglio tesseva, fu da lei sul proprio lavoro stracciatole convertita in ragno. La finge il Poeta mezzo trasformata, perchè la metà ancora intera mostri la tristezza dell'animo, che non si potrebbe altrimenti esprimere. Mal, cioè per tutto male. Notisi che la particella si si riferisce al come parevi della precedente terzina, e significa così evidentemente. Chi può sentire l'artifizio della costruzione di questi versi n'avrà gran diletto.

46—48. Roboamo, figliuolo di Salomone, fuggi sopra un carro in Gerusalemme per salvarsi dalle furibonde tribù, sollevatesi per la sua incomportabile superbia. È tanto evidente l'immagine delle parole pien di spavento nel porta un carro, che chi nol vede è

erbo affatto.

Nel porta un carro prima ch'altri 'I cacci.

Mostrava ancor lo duro pavimento

Come Almëone a sua madre fe' caro

**50** 

Parer lo sventurato adornamento.

Mostrava come i figli si gittaro

Sovra Sennacherib dentro dal tempio,

E come, morto lui, quivi 'l lasciaro.

Mostrava la ruina e 'l crudo scempio

55

49-51. Lo duro pavimento. Lombardi legge il duro; il guasto è poco; ma l'accresce dicendo, che la strada ove sono quegl'intagli è di marmo, contro quello che evidentemente narra il Poeta, c. x, vers. 29 e seguenti. Almeone fece costar caro ad Erifile sua madre la sventurata collana ch'ella accettò da Polinice, per iscoprirgli Anfiarao suo marito, nascoso per non andare alla guerra di Tebe; perciocche, per vendicare

il tradito padre, il figlio uccise la madre.

52-54. Sennacherib, re superbo oltre modo, fu morto da due suoi propri figli nel tempio, sacrificando agl'idoli. Il Lombardi scrive il terzo verso così: E come morto lui quivi lasciaro, e guasta, e rovina. Il Pocta vuol esprimere le due separate idee, quella dell'uccisione di Sennacherib, e i figli volti a precipitosa fuga, come farebbe in tela abile pittore; e non avea altro mezzo Dante di farlo con si poche parole. Scrivendo come il Lombardi, l'occhio s'affissa su i fuggitivi, ne altro scorge; e così è frodato della metà del quadro.

55-57. Alf. nota l'ultimo. — Giustino, lib. 1: Tomyris simulată diffidentia propter vulnus exceptum refugiens, Cyrum adusque angustias perduxit. Ibi, compositis in montibus insidiis, ducenta millia Persarum cum ipso rege trucidavit. In qua victoria etiam illud memorabile fuit quòd ne nuncius quidem tantæ . cladis superfuit. Caput Cyri amputatum in utrem humano sanguine repletum conjici regina jubet cum hac exprobatione crudelitatis: satia te sanguine, inquit, quem sitisti, cujusque insatiabilis semper fuisti.

Dante, vol. 11.

Che fe' Tamiri, quando disse a Ciro: Sangue sitisti ed io di sangue t'empio. Mostrava come in rotta si fuggiro.

Gli Assiri, poi che su morto Oloserne,

60 E anche le reliquie del martiro.

Vedeva Troia in cenere e 'n caverne: O Ilïón, come te basso e vile Mostrava 'l segno che lì si discerne!

Qual di pennel su maestro, e di stile, 65 Che ritraesse l'ombre e i tratti, ch'ivi Mirar farieno uno 'ngegno sottile?

58-60. Trucidato Oloserne da Giuditta, si dettero i suoi a suggire in rotta, e in quel disordine secero di loro gli Ebrei la grande strage che s'accenna dalle

parole le reliquie del martiro.

61-63. Troia. Propriamente è la provincia; Ilio, la città. Ma anche Virgilio pone la provincia per la città: et campos ubi Troia fuit, e però s'affissa poi il pensiero del Poeta singolarmente su Ilio capitale, che vede rappresentata in quell' intaglio, secondo che esprimono le parole basso e vile.

Ora mi chiederanno gl'Italiani dove diavolo aveva la mente quel Monsù, quando scrisse, fra l'altre goffaggini, che il gran quadro della Divina Commedia era fait avec trop peu de goût et sans variété d'attitudes. Dove l'aveva? E dove, e quando, domando io

all'Italia e alla Francia, l'ebb'egli mai?

64-66. Stile, stromento da disegnare. L'ombre e i tratti, l'effigie, e linee ritraenti esse ombre, e le parti. Mirar farieno, farebbero guardar con maraviglia un ingegno sottile, un ingegno acuto, penetrante, pronto ad accoppiar insieme diverse cose, contrario all'ottuso, lento a penetrar le cose, ma non già un ingegno grossolano. Il Lombardi dice che il travaglio di quelle sculture era tale che avrebbe cagionato ammirazione non solo ad uno stupido ingegno, ma ad egni più sottile e penetrante. Ma s'inganna grossa-

Morti li morti, e i vivi parén vivi.

Non vide me' di me chi vide 'l vero,

Quant' io calcai fin che chinato givi.

Or superbite, e via col viso altiero,

Figliuoli d' Eva, e non chinate 'l volto,

Sì che veggiate 'l vostro mal sentiero.

mente, e sia pur sicuro che quelli che non le possono ammirare descritte in Dante, nè pur ivi lo potrebbero. Il piacere che si trae dal mirar una bellezza è proporzionato all'acume dell' ingegno di chi v'intende; questo si differenzia quanto gl'individui, nel maggior numero dei quali è ottuso; e come possono costoro vedere e godere? E come può chi non ha acutezza d'ingegno scoprir le differenze minime, e scorgere e accoppiare insieme le somiglianze più lievi delle diverse cose comparate?

67-69. Morti li morti, ecc., verso, di spirante natura ritratto vero. E qui odansi le parole del mac-

stro sommo di tutte le arti belle :

Molto diletta al gusto intero e sano L'opra della prim'arte, che n'assembra I volti e gli atti, e, con sue vive membra, Di cera o terra o pietra, un corpo umano.

## E il medesimo:

Siccome per levar, donna, si pone In salda pietra dura Una viva figura, ecc.

Non vide, ecc. Chi fu presente a veder le cose e i fatti, non vide meglio di me. Quant'io, ecc., per quanto spazio io calcai, ecc. Givi, per andai, voce poetica.

70-72. Alf. nota sino al 72. — Siancio Dantesco. Or superbite, ecc. Quid, o superbi, colla mortali jugo frustrà relevare gestiunt? Enfle-toi, pauvre homme, et encore, et encore, et encore: non si te ruperis, inquit. Mont. E via, e andate in via, camminate, o semplicemente andate. — E non chinate, ecc. E non

DEL PURGATORIO,

Più era già per noi del monte volto, E del cammin del sole assai più speso,

Che non stimava l'animo non sciolto; Quando colui, che sempre innanzi atteso Andava, cominciò: Drizza la testa:

Non è più tempo da gir sì sospeso.

Vedi colà un angel che s'appresta

80 Per venir verso noi; vedi che torna Dal servigio del di l'ancella sesta.

Di riverenza gli atti e 'l viso adorna, Sì ch'ei diletti lo 'nviarci 'n suso:

Pensa che questo di mai non raggiorna.

85 l'era ben del suo ammonir uso,

Pur di non perder tempo, sì che'n quella

abbassate lo sguardo a vedere il torto sentiero per ove andate.

73-75. Alf. nota il 74, colla parola, che non stimava l'animo. — Più era già, ecc. Per questo modo spiega e il viaggio e la forma circulare della strada. E del cammin del sole assai più speso, essendo l'uno la misura dell'altro. Non sciolio, perchè sin allora, inteso a mirar quelle sculture, era stato quasi legato.

76-78. Alf. nota drizza la testa, col vers. seg. — Che sempre, ecc., che andava innanzi atteso (inteso intento) a quello che conveniva fare per la continuazione del viaggio. Sospeso, perche, trattenuto da quegl'intagli, non era l'andar suo spedito, ma come chi sospeso cammina.

80 e 81. Le Ore sono le ancelle del Sole; Ovid. Jungere equos Titan velocibus imperat Horis. Se la sesta ancella torna dal servigio del giorno, che il sole

mena, era già mezzogiorno compito.

83-85. Alf. nota 82 e 84. — Di riverenza, ecc., espressione di molta vaghezza. Ei (gli) diletti, siagli diletto. Mai non raggiorna, non riluce, non torna più; ma la voce raggiorna non ha pari.

86-87. Dice nel Convito: tutte le nostre brighe,

Materia non potea parlarmi chiuso. A noi venìa la creatura bella, Bianco vestita, e, nella faccia, quale Par tremolando mattutina stella. Le braccia aperse, e indi aperse l'ale; Disse: Venite, qui son presso i gradi, E agevolemente omai si sale.

A questo annunzio vengon molto radi. O gente umana, per volar su nata, Perchè a poco vento cosi cadi?

Menocci ove la roccia era tagliata: Quivi mi battéo l'ale per la fronte, Poi mi promise sicura l'andata.

Come a man destra, per salire al monte Dove siede la Chiesa che soggioga La ben guidata sopra Rubaconte,

se bene venimo a cercare li loro principj, procedono quasi dal non conoscere l'uso del tempo.

88-90. Si not. da Alf. - Versi di soavissima grazia cospersi. Bianco vestita, cioè, con parlar intero, vestita in o con vestimento bianco, senza cercare il quinto piede al montone. Tremolando per lo scintillare, in quell'ora, più vivace.

94-96. Alf. nota i due ultimi. - Sono pur parole dell'angelo. Su, nel cielo. A poco vento, al sossio di leggier vento; cioè per un poco di vanagloria.

100-105. Alf. nota il vers. 103. --- Paragona alla scala cavata nella pendice, per cui si monta al seguente cerchio, quelle scalee di pietre fatte anticamente in Firenze, per agevolar la salita sul monte ove è la chiesa di S. Miniato. A man destra, perchè delle due vie ove riesce la prima, pigliasi quella a mano destra. Soggioga, tien sotto, o sia domina. La ben guidata, supplisci la città di Firenze; e quel ben guidata è detto con amara ironia. Sopra Rubaconte, presso a Rubaconte, ponte così detto dal nome di chi

95

90

001

Si rompe del montar l'ardita foga,
Per le scalee che si fero ad etade
105 Ch'era sicuro 'l quaderno e la doga;
Così s'allenta la ripa, che cade
Quivi ben ratta dall'alte girone;
Ma quinci e quindi l'alta pietra rade.
Noi volgend' ivi le nostre persone,
110 Beati pauperes spiritu, voci
Cantaron sì, che nol diria sermone.
Ahi quante son diverse quelle foci

lo fece fare. Si rompe dal montar l'ardita foga, verso d'espressione incomparabile, che ti ricorda la costa superba, ecc. Che si fero, ecc., le quali si fecero a età, in tempo, in che il quaderno era sicuro, e la doga era sicura; cogliendo ben a proposito l'occasione di trafiggere mortalmente due Fiorentini, l'uno dei quali falsificò il quaderno, il libro pubblico de' conti, strappandone una carta e sostituendone un'altra; e l'altro togliendo via da un vaso di misura una doga col sigillo del comune marcata, e adattandola a un altro vaso di capacità minore, col quale vendeva.

106-108. Alf. nota il primo. — S'allensa, può spiegare il si rompe del vers. 103. Che cade, ecc. La quale dall'alto girone di sopra cade quivi ben ratta. Vuol dire che la ripa alta (circostanza alla quale s'ha a por mente) scende di lassù (la vede l'occhio d'alto in basso) ripidissima, e quella sua rattezza è allentata per le scale cavate per entro il sasso della ripa. Il Lombardi legge con altri testi altro girare; può stare,

ma l'aggiunto alto fa immagine.

sinistra; e accenna l'azione d'incamminarsi coll'atte del volgersi che la precede. Beati, ecc. Si loda in queste parole l'umiltà; perciocchè Deus superdis resistit, humilibus autem dat gratiam. — Cantaron sl. Sl, in modo tale, rispetto alla dolcezza del suono, che noi potrebbe il sermone nostro ridire.

112. Alf, lo nota coi due seg. - Foci. Chiama casì

Dall'infernali! che quivi per canti S'entra, e laggiù per lamenti feroci. Gh montavàm su per li scaglion santi, 115 Ed esser mi parea troppo più lieve, Che per lo pian non mi parea davanti: Ond' io: Maestro, di', qual cosa greve Levata s'è da me, che nulla quasi Per me fatica andando si riceve? 120 Rispose: Quando i P, che son rimasi Ancer nel volto tuo presso che stinti, Saranno, come l'un, del tutto rasi, Fien li tuo' piè dal buon voler sì vinti, Che non pur non fatica sentiranno, Ma fia diletto loro esser su pinti. Allor fec'io, come color che vanno Con cosa in capo non da lor saputa, Se non che i cenni altrui sospicciar fanno,

quelle aperture scavate nel sasso, per le quali dall'uno si va, per così dire, a sboccare e riuscire nell'altro girone.

116 e 117. Alf. nota sino al 120. — Troppo più lieve, più leggiero assai, per esser dal peso del primo peccato alleggerito. Per lo pian, per lo piano di sotto, della prima cornice.

121-123. Sette P erangli stati scritti su la fronte dell'angelo all'ingresso del purgatorio. Il primo è già raso affatto, e gli altri sei, per essere la superbia ra-

dice d'ogni male, sonosi quasi scancellati.

124—126. Si not. da Alf. sino al vers. 132. — Vaga è la dicitura di questi versi. Fien li tuo' piè, ecc., saranno si ubbidienti al volere, che non solo non sentiranno fatica nel montare, ma l'esser mossi in su dalla volontà sarà a loro di diletto.

127-136. Sono versi, per bella semplicità d'espressione, non meno che per quella dei concetti, degni di nota. Sospicciare, è lo stesso che sospettare, ma 184 DEL PURGATORIO, CANTO XII.
130 Perchè la mano ad accertar s'aiuta,
E cerca, e truova, e quell'uficio adempe
Che non si può fornir per la veduta;
E con le dita della destra scempie
Trovai pur sei le lettere, che 'ncise
135 Quel dalle chiavi a me sovra le tempie;
A che guardando il mio Duca sorrise.

meno usato. Scempie, dal lat. simplex, non congiunto; sparte, spartate. A che guardando, ecc., il nio duca guardando a che (al quale atto) sorrise.

## CANTO XIII.

### ARGOMENTO.

Giunta in su la seconda cornice ove si piagne l'invidia. Esempi di dolce invito a carità: vista dolorosa di quelle anime angosciate tanto; tra le quali riconosce il Poeta la folle Sapia di Siena.

Noi eravamo al sommo della scala,
Ove secondamente si risega
Lo monte che, salendo, altrui dismala:
Ivi così una cornice lega

Dintorno 'l poggio, come la primaia, Se non che l'arco suo più tosto piega. Ombra non gli è, nè segno che si paia; Par sì la ripa, e par sì la via schietta, Col livido color della petraia.

1-3. Al sommo, al luogo sommo, in capo della scala. Si risega, si sega o taglia di nuovo, dal secondo piano. Che, salendo, ecc., che dismala (toglie il male del peccato, purifica) altrui, salendo, o sia nel salirlo.

5

4-6. Chiama cornice il piano, dall'orlo della ripa alla parte del monte, che si ristringe e si ritira in dentro. Lega dintorno, e però circonda. — Primaia, voce antica prima. — Piega, suppl. se. Dice che l'arco suo più tosto piega; perocchè le cornici vanno via via scemando di diametro, dalla prima sino alla settima, ch'è l'ultima.

7-9. Gli, li; ivi non è alcuna essigie o intaglio apparente. Sì, così, essendo così, la ripa apparisce schietta, e così la via. Schietta, non intagliata, e però liscia. E la ripa e la via sono di pietra e di color livido, cios di quel piombato colore, di che gli

Ragionaya 'l Poeta, i' temo forse
Che troppo avrà d'indugio nostra eletta.

Poi fisamente al sole gli occhi porse;

Fece del destro lato al muover centro,

E la sinistra parte di sè torse.

O dolce lume, a cui fidanza i' entro Per lo nuovo cammin, tu ne conduci, Dicea, come condur si vuol quinc'entro; Tu scaldi 'l mondo, tu sovr'esso luci;

S'altra cagione in contrario non pronta,

invidiosi col macerar sè stessi si dipingono. Livor edax: Lucrezio.

10—12. Il Poeta ragionava così: se, per dimandar del cammino, s'aspetta qui da noi gente, temo che la nostra eletta avrà forse troppo d'indugio. Per dimandar, se dobbiamo andare a destra o a sinistra. Eletta. Si può contrapporre a questa la voce elezione, ma propriamente la nostra eletta significa la nostra via eletta, o sia la via eletta da noi.

13—15. Alf. not. — Sono fermi i Poeti al sommo della scala, col viso alla seguente ripa. Incerto del cammino, Virgilio volgesi al sole, che prega e piglia per guida. Ma questo volgersi, senza mutar luogo, verso il sole che gli sta a destra, e non a sinistra come dice il Lombardi, l'esprime Dante a modo suo, cioè nuovo affatto e fuor del mondan uso, voltando il sinistro lato, e tenendo fermo in terra il destro piede, come centro del movimento.

16—18. Questo sensibil sole, princeps et moderator luminum reliquorum, è simbolo del nostro divin sole, cioè Dio, il quale quia respicit omnia solus, verum possit dicere solem. Virgilio non debbe volgere direttamente le sue preghiere al sole divino. adunque ev' è l'empietà se all'astro che lo simboleggia lo rivolge?

20 e 21. Se necessità non muove, se opera non chiama, non s' ha a andare se non col sole; debbesi aver l'ombra a schifo. Pronta, da prontare o impron-

25

30

Esser den sempre li tuo' raggi duci. Quanto di qua per un migliaio si conta, Tanto di là erayam noi già iti Con poco tempo, per la voglia pronta.

E verso nei volar furon sentiti, Non però visti, spiriti, parlando

Alla mensa d'amor cortesi inviti.

La prima voce che passò volando,

Vinum non habent, altamente disse, E dietro a noi l'andò reiterando.

E prima che del tutto non s'udisse Per allungarsi, un'altra: I' sono Oreste, Passò gridando, ed anche non s'affisse.

tare, ha il sentimento di sollecitare, stimolare, premere, ma con più forza.

22-24. Sono già mossi, e già in poco tempo hanno

fatto un miglio italiano di cammino.

25-27. Alf. nota il primo, e, del secondo, sino a spiriti. Costruzione: E spiriti, parlando cortesi inviti alla mensa d'amore, furono sentiti allora da noi volar verso noi, ma però, perchè fossero sentiti, non furono visti da noi. In questo cerchio si punisce l'invidia: questa nasce da mancanza di carità; però s'odono quei dolci inviti a carità, a ricordar a quelle anime il loro peccato, e la cagione della presente pena, il che la fa maggiore.

29. Vinum non habent. Parole di dolce carità, dette dalla santissima Vergine alle Nozze di Cana al suo di-

vin Figlio quando mutò Pacqua in vino.

30. Questo verso esprime il concetto non meno colle

parole che col numero.

31-33. E prima che la detta voce, per allungarsi, per allontanarsi da noi, non s'udisse più affatto affatto, un'altra passò gridando: Io sono Oreste; ed essa ancora non s'affisse. Oreste amò l'amico Pilade più di sè; per questo riguardo si produce a esempio di carità. Ora il Venturi bestemmia duramente contro O, diss'io, padre, che voci son queste?

E com'io dimandai, ecco la terza,
Dicendo: Amate da cui male aveste.
Lo buon Maestro: Questo cinghio sferza
La colpa della invidia, e però sono
Tratte da amor le corde della sferza.

Lo fren vuol essere del contrario suono;
Credo che l'udirai, per mio avviso,
Prima che giunghi al passo del perdono.
Ma ficca gli occhi per l'aer ben fiso,

E vedrai gente innanzi a noi sedersi, E ciascun è lungo la grotta assiso.

Allora più che prima gli occhi apersi; Guardámi innanzi, e vidi ombre con manti

Dante, che metta qui un matricida, non avvertendo da qual lato il vede il Poeta, e che solo ad esempio citasi di carità l'amicizia sua con Pilade. Ma scommetterei che quel critico ha creduto che sia quella voce l'anima d'Oreste, posta ivi a purificarsi, e poi volarsene su in cielo. Bravo signor critico!

35 e 36. E come, e così tosto come. Amate, ecc. Diligite inimicos vestros, O divin consiglio! O inessa-

bile diletto! chi lo pratica?

37—42. In due modi si preserva l'uomo da invidia; con richiamo, o dolce invito a carità, e con freno, o sia con lo spavento del mal fine a che invidia lo mena. Del primo sono il mezzo le sentite voci; il secondo, dice Virgilio a Dante che lo sentirà prima di giugnere alla scala del cerchio di sopra, la quale chiama passo del perdono, perchè, passando per quella, l'angelo rimette il peccato ivi purgato. Ora, avendo già detto che quel cerchio fersa o sferza, aggiunge, con bel figurato modo, che le corde della flagellante ferza, sono tratte, mosse, da amore.— Del contrario suono, non di dolce invito a carità, ma di spavento.

45. La grotta, la ripa.

| I | 89 |
|---|----|
|   |    |

### CANIO XIII.

Al color della pietra non diversi.

E poi che fummo un poco più avanti, Udi' gridar: Maria, ôra per noi;

50

**55** 

Gridar: Michele, e Pietro, e tutti i Santi. Non credo che per terra vada ancoi

Uomo sì duro, che non fosse punto Per compassion di quel ch'i' vidi poi

Per compassion di quel ch'i' vidi poi; Che quando fu' sì presso di lor giunto,

Che gli atti loro a me venivan certi, Per gli occhi fui di grave dolor munto.

Di vil cilicio mi parean coperti,

E l'un sofferia l'altro con la spalla,

E tutti dalla ripa eran sofferti.

**60** 

Gosì li ciechi, a cui la roba falla,

Stanno a' perdoni a chieder lor bisogna,

E l'uno 'l capo sovra l'altro avvalla,

48. Il color piombato della pietra, perciocchè l'invidia smagrisce e illividisce per l'altrui bene: L'invidia, figliuol mio, sè stessa macera.

50 e 51. Quelle anime dicono le Litanie dei Santi. 52-54. Bei versi d'espressione. Ancoi, dal lat. hanc

e hodie, l'usa qui Dante e altrove in sentimento di

oggi. — Punto, compunto.

56 e 57. Certi, conti, non incerti per la distanza. Per gli occhi, ecc., verso d'espressione dantesca. Fui monte di grave dolor per gli occhi; la compassione mi munse (mi spremè a forza) per gli occhi le

lagrime.

58-60. Alf. not. — Cilicio, ruvida veste, tessuta di setole e crini, che, portata su le carni, le punge e rode di continuo. Sofferia, sosteneva. Ma non già, come crede il Lombardi, che uno appoggiasse la testa su le spalle del vicino, ma sì appoggiando lato a lato; e tutti il dosso alla ripa.

61-63. Alf. nota il primo. — A cui la roba falla, a cui manca il bisognevole per vivere. A' perdoni, alle chiese nel di della perdonanza. Avvalla, abbassa.

o del purgatorio,

Perchè in altrui pietà tosto si pogna,

Non pur per lo sonar delle parole,

Ma per la vista che non meno agogna.

E conie agli orbi non approda 'l sole,

Così all'ombre dov' io parlava ora,

Luce del ciel di sè largir non vuole;

Ch'a tutte un fil di ferro il ciglio fora,

E luce, sì com'a sparvier selvaggio

Si fa, però che queto non dimora.

A me pareva andando fare oltraggio,

Vedendo altrui, non essendo veduto;

Perch' i' mi volsi al mio consiglio saggio.

- 64-66. Alf. nota il 63. Pogna, per ponga, lic. poet. Non pur, ecc.; non tanto per le parole che pur bastar dovrebbero, ma per quell'atteggiamento ov' è più l'anima dipinta. Agognare, propriamente desiderare con strabocchevole desiderio, quasi agonizzare d'ansietà.
- 67. Si nota da Alf. Non approda, non arriva, non viene. E come il sole non si lascia vedere agli orbi, così la luce del cielo non vuole (non potendo altrimenti) far dono di sè (parteciparei) a quelle anime. E ne dice tosto la ragione.
- 70—72. Alf. nota sino al 78. Perciocchè tutte quelle ombre hanno le palpebre cucite con un fil di ferro, siccome si cuciono con refe o seta a sparviere non ancora addestrato, però che, ecc. E cosi si ricorda loro, per gli effetti, la cagione della lor pena; perciocchè, la misera invidia serra gli occhi dell' intelletto.
- 73-75. Pareva a me fare oltraggio a quelle ombre, andando e vedendo senza far motto, e non essendo da loro veduto, e però volsimi a Virgilio in atto di chiedergli s' io dovessi o no parlare a quelle. Al mio consiglio. Desiderio per oggetto desiderato; amore per oggetto amato; consiglio per persona consigliante, sono figure usate assai.

Ben sapev'ei che volea dir lo muto; E però non attese mia dimanda; Ma disse: Parla, e sii breve e arguto. Virgilio mi venía da quella banda

Della cornice, onde cader si puote, Perchè da nulla sponda s' inghirlanda.

Dall'altra parte m'eran le devote Ombre che, per l'orribile costura, Premevan sì che bagnavan le gote.

76. Dante non parlò, ma si volse a Virgilio con vista di desiderio, perchè l'anima s'affaceia, per così dire, al volto, e ivi si mostra a chi riguarda. Me specta, nutusque meos, vultumque loquacem. E altrove il Poeta nostro ad esprimere l'eloquenza del silenzio, dice che Virgilio gli si volse con viso che, tacendo, dicea: taci. È così parla sempre l'inimitabile imitatore della natura.

78. Breve ed arguto, come vuolsi essere con quegli spiriti, i quali, per esser meno distratti, per la privazione del senso principale, con tutto l'animo intendono nelle parole. Arguto; la voce argumen ha la stessa derivazione che arguto, acuminato. E arguti si chiamano coloro che tra diverse cose sanno scoprire qualche somiglianza in cui si uniscono, e che, passando sopra alle cose più ovvie, sanno da lontano ricavare ragioni acconce alle cose che trattano; il che è prova d'ingegno, e dicesi acume. Vico.

79-8:. Alf. not. da quella banda... onde cader, ecc., col vers. seg. Adunque Virgilio stavagli a mano destra,

e perciò Dante era più presso alle ombre.

82-84. Alf. nota i due ultimi. — Dall'altra parte, dalla sinistra. Costura, cucitura, l'anzidetta delle palpebre cucite con fil di ferro. Orribile, per l'effetto che produce in chi l'immagina, non che in chi la vede. E veramente non sapea ove se l'aveva il Venturi quando spiegò orribile, per rozza, non ragguagliata e liscia. — Premevan sì, supplisci le lagrime, sfogo del dolore che impregna il cuore.

80

Volsimi a loro, e: O gente sicura,
Incominciai, di veder l'alto lume,
Che 'l disio vostro solo ha in sua cura;
Se tosto grazia risolva le schiume
Di vostra coscienzia, sì che chiaro
Per essa scenda della mente il fiume,
Ditemi (che mi fia grazioso e caro)
S'anima è qui tra voi che sia latina,
E forse a lei sarà buon s' i' l'apparo.
O frate mio, ciascuna è cittadina
D'una vera città; ma tu vuoi dire,
Che vivesse in Italia peregrina.

86 e 87. L'alto lume, Dio. Che'l disio vostro, ecc., è bella locuzione; solo termine del vostro desiderio.

88—90. Ordina: se io desidero che la divina grazia risolva tosto le schiume (le brutture) della vostra coscienza sì che il fiume della mente scenda chiaro per essa coscienza purificata. Per ben intendere questo luogo basta sapere che le macchie della coscienza oscurano la mente o sia l'intelletto nostro sì, che non torna al suo natural lume, se non per la coscienza purificata, e che Dante chiama fiume della mente le operazioni a lei proprie o sia le intellettuali.

91-93. Grazioso e caro; cara e graziosa forma del

dire. Latina, italiana. Virg. Æneid. vni.

Maluit, his quoniam latuisset totus in oris.

S' io l'apparo, s' io imparo ciò.

94-96. Cittudina d'una vera città: hæc, dices memini, patria est mihi, hinc ortus, hic sistam gradum. — Che vivesse, ecc. L'anima discende quaggiù dal cielo, e rimane peregrinando nelle nostre membra pel tempo che vi sta. Quindi il Petrarca:

Spirto gentil, che quelle membra reggi Dentro le qua' peregrinando alberga, ecc. Questo mi parve per risposta udire

Più innanzi alquanto che là dov'io stava,

Ond'io mi feci ancor più là sentire.

Tra l'altre vidi un'ombra ch'aspettava 100

In vista, e, se volesse alcun dir come,

Lo mento, a guisa d'orbo, in su levava.

Spirto, diss'io, che per salir ti dome,

Se tu se' quelli che mi rispondesti,

Fammiti conto o per luogo o per nome. 165

I'fui Senese, rispose, e con questi

Altri rimondo qui la vita ria,

Lagrimando a colui che sè ne presti.

Savia non fui, avvegna che Sapia

vers. — Aspettava in vista, era atteggiata alla mia risposta che aspettava. Come; in che modo aspettava in vista, essendo priva degli occhi, ove l'anima singolarmente s'affaccia? rispondo ch'ella levava in su il mento a guisa d'orbo, atto che veramente fanno gli orbi quando parlano ad alcuno, e quando aspettano che altri dica. Dante sempre dipinge, ed è sempre lo stesso.

103. Dome, lic. poet., per domi, da domare, è adoperato per analogia in sentimento di maturare, e però purificarsi, per esser questo un effetto del domarsi, uniliarsi, o mortificarsi quelle anime colle

pene che sopportano.

105. Fammiti conto, fammiti noto; ma l'espressione

del testo e più gentile.

108. Alf. nota il 107. — Lagrimando a colui, ecc., indirizzando le mie lagrime a colui, cui noi preghiamo che si domi a noi.

ha fatto il Venturi, disapproveranno per avventura questo concetto, degno pur di lode, non che di scusa, se si rifletta ch'è il mezzo più opportuno, e forse il solo conveniente in questo luogo, di scoprirci che costei, rilegata pei suoi costumi di Siena in Colle, non

Dante, vol. 11.

194 DEL PURGATORIO,

Fossi chiamata, e fui degli altrui danni Più lieta assai che di ventura mia.

E perchè tu non credi ch'i' t'inganni, Odi se fui, com'io ti dico, folle.

Già discendendo l'arco de' mie' anni,

115Erano i cittadin miei presso a Colle In campo giunti co'loro avversari, Ed io pregava Dio di quel ch'e' volle.

Rotti fur quivi, e volti negli amari Passi di fuga, e, veggendo la caccia,

120 Letizia presi ad ogni altra dispári; Tanto ch' i' leva' 'n su l'ardita faccia,

era una Susanna. Se Dante avesse composto questo giuoco di parole pel solo piacere è con intenzione di farlo, non mi terrei di biasimarlo ancor io; ma in uomo di tanto ingegno non possono aver luogo sì fatte scempiaggini. Onde conchiudo che anche questa volta il Venturi s'è aguzzato il palo nel ginocchio.

114—117. Alf. li nota col vers. seg. e passi di fuga.

— Discendendo l'arco, ecc. Dice nel Convito che la vista nostra precede ad immagine d'arco, essendo, come dice Aristotile, uno salire e uno scendere. Quindi

il Petrarca:

# Ove scende la vita ch'al fin cade.

E il Boccaccio, in un suo sonetto: Perchè passato è l'arco de' miei anni. — I cittadin miei, i Sanesi, suoi concittadini. Colle, picciola città presso Volterra. Co' loro avversari, co' Fiorentini. Di quel ch'e' volle; cioè che fossero i Sanesi sconfitti, come furono, e fa dire a quell'anima essere stato voler di Dio, a maggior odio contro i Sanesi.

118—120. Volti negli amari passi di fugu, espressione ad ogni altra dispari. La caccia, che davano i Fiorentini ai Sanesi, inseguendoli. Ad ogni altra dispari, impareggiabile. Tanto era contro i suoi cittadini inviperita, per essere stata esigliata della patria.

125

Gridando a Dio: Omai più non ti temo; Come fa 'l merlo per poca bonaccia.

Pace volli con Dio in su lo stremo

Della mia vita, e ancor non sarebbe

Lo mio dover, per penitenzia, scemo, Se ciò non fosse ch'a memoria m'ebbe

Pier Pettinagno in sue sante orazioni,

A cui di me per caritate increbbe.

Ma tu chi se', che nostre condizioni 130 Vai dimandando, e porti gli occhi sciolti,

122. Alf. lo not. col vers. preced. — Omai più non ti temo. Il solo male che costei temeva, era che vincessero i Sauesi, siccome il solo bene che desiderava,

ch'essi perdessero.

193. Come sa 'l merlo, ecc. Scrivendo con la Nidob. e altre antiche edizioni come se' 'l merlo, la savola del merlo che, credendo sinito l'inverno si suggi dal padrone, ma se ne penti poi per essersi incrudelita la stagione, spiega chiaramente; ma leggendosi come sa, s'ha a credere che, quello che racconta la savola, lo suppone il Poeta, ed è forse naturale del merlo, cioè che, incontrandosi per avventura nel gennaio alcuni giorni temperati e dolci, credendo però esser già sinito l'inverno, egli ripiglia inconsideratamente il canto; ma, tornando poi a incrudelir di nuovo la stagione, e'si trova ingannato, e costretto a lasciar il canto.

124—129. Alf. nota sino a della mia vita, e il v. 129—
In su lo stremo, in sul fine. E ancor, ecc., e il mio dovere non sarebbe ancora scemo (scemato, scontato) per penitenzia, se non fosse stato che Pier Pettinagno, al quale per sola carità increbbe di me, mi ebbe a memoria nelle sue sante orazioni. Vuol dire che, senza le orazioni di quel santo Eremita fiorentino, il suo debito con Dio di dover restare tra' negligenti fuori del purgatorio, per aver aspettato a pentirsi il fine della vita, non sarebbe ancora soddisfatto, e però

non sarebbe ancora li ove già si purga.

131 e 132. S'immagina l'ombra, che Dante porti gli

196 DEL PURGATORIO.

Sì com' i'credo, e spirando ragioni? Gli occhi, diss'io, mi fieno ancor qui tolti; Ma picciol tempo, che poch'è l'offesa

135 Fatta, per esser con invidia volti.

Troppa è più la paura, ond'è sospesa L'anima mia, del tormento di sotto, Che già lo 'ncarco di laggiù mi pesa.

Ed ella a me: Chi t' ha dunque condotto 140 Quassù tra noi, se giù ritornar credi?

Ed io: Costui ch'è meco, e non fa motto;

E vivo sono, e però mi richiedi, Spirito eletto, se tu vuoi ch'i' muova Di là per te ancor li morta' piedi.

1450 quest'è a udir sì cosa nuova, Rispose, che gran segno è che Dio t'ami; Però col prego tuo talor mi giova.

E cheggioti, per quel che tu più brami, Se mai calchi la terra di Toscana,

150 Ch'a'miei propinqui tu ben mi rinfami.

occhi non cuciti, perchè s'è accorta ch'egli è ancor vivo, che ragiona spirando; non già come credono Venturi e Lombardi per qualche difficoltà ed inter-rompimento di voce, ma bensì pel tuono vigoroso, con che la voce schiudesi dagli organi suoi, ed anche per le parole dei versi 91, 92 e 93.

133—135. Alf. nota sino al vers. 138. — S'accusa di essere stato pur alquanto tocco da invidia. E qui puossi ben dire esclamando: Come potè trovar luogo invidia

tra cotanto senno!

136-138. Nota d'Alfieri: dove si puniscono i superbi, riconoscendosi il Poeta più per superbo che per invidioso, e già gli pare di portar il peso.

141. E notato da Alfieri col 148. 143 e 144. Se vuoi che m'adoperi nell'altro mondo

in tuo servigio.
150. Propinqui, supplisci di sangue, e perciò pa-

Tu gli vedrai tra quella gente vana Che spera in Talamone, e perderagli Più di speranza ch'a trovar la Diana; Ma più vi metteranno gli ammiragli.

renti. Mi rinfami. Rinfamare, riporre in fama; rinfamar bene, riporre in buona fama; togliendogli del-

I' inganno ch' io sia di peggior gregge.

151—154. Tra quella gente vana. Or fu giammai gente sì vana come la Sanese? Inf. xxix. Che spera in Talamone; conquistato il porto di Talamone, castello su i confini della loro Maremma, i Sanesi vi fondarono su la speranza di farsi grandi; e perchè questa loro speranza fu smoderata e vana, però dice che quella gente perderà gli, li, ivi più speranza, vale a dire che la speranza sua riuscirà ivi più vana che quella perduta in trovar la Diana, polla d'acqua viva creduta scorrere sotterra per la loro città, per trovar la quale spesero inutilmente molto tempo e danaro. Ma più, ecc., ma gli ammiragli (quei vani che già sognando formidabili armate navali, figuravansi essere eletti ammiragli di quelle ) vi metteranno del loro, più assai. Perocchè colla speranza syanita del loro ingrandimento, vi misero grosse somme di danaro; e non è da sdegnarsi la nota del Postillat. del Cod. Cassin. di cui ci fa parte il signor de Romanis: omni anno mittunt ammiraglios, qui armatæ galearum habent assistere, et cum sunt ibi propter malum aerem ut plurimum moriuntur.

# C A N T O XIV.

### ARGOMENTO.

Proseguimento su la cornice medesima. Incontro di due anime più famose: imprecazione dell'una ai popoli di Toscana: suo terribile annunzio contro i Fiorentini. Nomi d'alcuni per virtù più noti; onta e viltà di più altri: esempi di spavento a tener l'uomo dentro a sua meta.

Chi è costui che 'l nestro monte cerchia,
Prima che morte gli abbia dato il volo,
E apre gli occhi a sua voglia e coperchia?
Non so chi sia, ma so ch'ei non è solo:
Dimandal tu che più gli t'avvicini,
E dolcemente, sì che parli, accólo.
Così duo spirti l'uno all'altro chini
Ragionavan di me ivi a man dritta;
Poi fer li visi, per dirmi, supini;

1—3. Due spiriti, sentito che quello che s'era trattenuto con Sapia era vivo, l'uno chiede all'altro pressogli chi ei si possa essere. Cerchia, gira. Abbia dato il volo, all'anima, spiccandola del corpo; altra nuova forma poetica. E apre gli occhi, ecc. Fra gl'ipocriti, il frate Catalano: costui par vivo, ecc., e, se son morti, per qual privilegio vanno scoperti della grave stola? Inf. xxIII.

4. So ch'ei non è solo, perciocchè nel precedente Canto, vers. 141, disse: costui ch'è meco, e non fa motto,

6. Accolo, acco lo, per accoglilo, troncamento poet. Così nella Tancia: Comi (co mi, coglimi) una ciocca di salvia fiorita.

8 e 9. Alf. li nota col verso precedente. — A man dritta. I Poeti stanno col viso alla ripa. Poi fer, ecc., poi fecero i visi supini per parlarmi; alzarono in su il volto; atto naturale che fanno gli orbi quando s'accin-

CANTO XIV. 199 E disse l'uno: O anima che, fitta 10 Nel corpo ancora, invèr lo ciel ten vai, Per carità ne consola, e ne ditta Onde vieni e chi se'; che tu ne fai Tanto maravigliar della tua grazia, Quanto vuol cosa che non fu più mai. **x** 5 Ed io: Per mezza Toscana si spazia Un fiumicel che nasce in Falterona, E cento miglia di corso nol sazia. Di sovr'esso rech'io questa persona: Dirvi chi sia saria parlare indarno, 20 Che 'l nome mio ancor molto non suona. Se ben lo 'ntendimento tuo accarno

gono a parlare altrui. Tutto si dipinge, tutto si pone sott'occhio e in atto.

10. Fitta, e però rinchiusa, legata, unita, ecc.

12. Ne ditta, ne di, dinne o dicci. 15. Più mai, mai, più d'una volta.

16—18. Circoscrive il siume Arno, per non proserire quel nome quasi indegno d'uscirgli di bocca, il che dà cagione a una di quelle anime di ssogare il suo disdegno contro quel paese, con sentenze e versi degni di memoria. Si spazia, scorre dilatandosi è aggirandosi. Un siumicel; così è l'Arno veduto, come sa il Poeta, nel suo principio, prima che per altri siumi ingrossi. Falaterona, montagna ai consini della Romagna, che sa parte dell'Appennino. E cento miglia, ecc., perchè, come ricava Venturi da Gio. Villani, il suo corso è sorse miglia 120.

21. Alf. lo nota col precedente. — Non è ancora (il che suppone poterlo diventare) molto famoso. E però vuol dire: quantunque ti dicessi chi sono, non mi conosceresti, non essendo ancora di gran fama.

Quindi il Petrarca :

L'esser mio, gli risposi, non sostene Tanto conoscitor, che così lunge Di poca fiamma gran luce non vene.

22 e 23. Accarnare o incarnare, vale propriamente

Con lo 'ntelletto, allora mi rispose Quei che prima dicea, tu parli d'Arno.

25 E l'altro disse a lui: Perche nascose Questi 'l vocabol di quella riviera, Pur com'uom fa dell'orribili cose?

E l'ombra, che di ciò dimandata era, Si sdebitò così: Non so, ma degno

30 Ben è che il nome di tal valle pera; Che, dal principio suo dov'è sì pregno L'alpestro monte ond'è tronco Peloro,

entrar o far entrar ben addentro nella carne; qui adunque penetrare. Se penetro coll' intelletto il tuo concetto.

25-27. Alf. nota l'ultimo, coi preced. 25, 26, 27. 29 e 30. Si sdebitò, pagò il debito; quello della risposta alla domanda fattagli. Di tal valle, chiama valle tutto il tratto ove l'Arno s'avvalla. Pera, voce poetica

perisca.

31—36. Vuol determinare lo spazio compreso tra i due estremi dell'Arno; cioè dal principio suo sin dove sbocca in mare. Ma in luogo di dir semplicemente dal principio suo sin dove entro in mare, dicelo il Poeta, secondo il suo stile, con bel corredo di cognizioni e di dottrina, che diletta e istruisce a un tempo. Ecco la lettera. Che, io dico questo perchè. Dal principio suo, di quel fiume. Pregno, supplisci d'acque. — L'alpestro monte, l'Appennino. Ond'è tronco Peloro, dal quale è troncato o separato Peloro, promontorio della Sicilia; tenendosi che il mare abbia separata la Sicilia dall'Italia. Virg.

Hæc loca vi quondam, et vasta convulsa ruina, Dissiluisse ferunt; cùm protinus utraque tellus Una foret.

Così Cipro dalla Siria, l'isola del Negroponte dalla terra ferma di Beozia; e congiunte altrove terre separate, empiendo gli spazi frapposti:

.... Sterilisque diu palus, aptaque remis
· Ficinas urbes alit, et grave sentit aratrum.

Che 'n pochi luoghi passa oltra quel segno, Infin là 've si rende per ristoro

Di quel che 'l ciel della marina asciuga, Ond'hanno i fiumi ciò che van con loro,

Virtù così per nimica si fuga

Da tutti, come biscia, o per sventura Del luogo, o per mal uso che gli fruga. Ond' hanno si mutata lor natura

Gli abitator della misera valle,

Che par che Circe gli avesse in pastura.

Che 'n pochi luoghi, ecc., che il detto alpestre monte è più abbondante, pregno, gravido d'acque, in pochi luoghi. Là ve; là ove si rende, nel mare. Per ristoro di quel, ecc., per rendere alla marina quello che il calor del cielo, cioè il sole, ne aspira, in vapori trasformato. Ond hanno i fiumi, ecc. Onde, s' ha a riferire a quel che il cielo della marina asciuga, dal quale, giusta il sentimento del Poeta, hanno origine i fiumi. Queste parole ciò. che va con loro, significano l'umore o l'acqua onde i fiumi si sormano.

37-39. Per nimica si fuga, si mette in fuga, si discaccia, per, ovvero come cosa nemica. O per sventura del luogo, o per sventurata disposizione del luogo, formandosi la natura degli abitanti giusta la disposizione dei luoghi. Non ingenerantur hominibus mores tam a stirpe generis ac seminis, quam ex iis rebus, quæ ipsa natura loci, et a vitæ consuetudine suppeditantur, quibus alimur et vivimus. Carthaginenses fraudolenti et mendaces, non genere, sed natura loci... ad studium fallendi... vocantur. Cicer., Pro Leg. Agrar. O per mal uso, per malvagio abito; che gli fruga, che gli stimola al male.

40-42. Alf. nota sino al 54. - Onde, per lo che, per l'una o per l'altra delle anzidette cagioni. Gli abitator, ecc. Pei tre soli accenti, non meno che per le parole, il verso dimostra gran disprezzo. Che Circe gli avesse in pastura, e per conseguenza, che d'uo-mini sieno stati mutati in bruti.

40

Tra brutti porci, più degni di galle Che d'altro cibo fetto in umano uso,

Dirizza prima il suo povero calle.

Botoli truova poi, venendo giuso,

Ringhiosi più che non chiede lor possa,

E a lor disdegnosa torce 'l muso.

Vassi caggendo, e quanto ella più 'ngrossa, 50 Tanto più truova di can farsi lupi La maladetta e sventurata fossa.

43—45. Dice che il già detto fiume, scorrendo ancora in angusto letto, e però essendo ancor povero d'acque, indirizza prima il suo corso tra brutti porci, i quali, per esser tali, sono più degni di galle, che, ecc., parole d'orribile disprezzo, ove accenna gli abitanti del Casentino, sui quali scarica tutto l'odio e il dispetto da lui portato singolarmente ai conti Guidi. Fœdis immundisque libidinibus immergitur? sordida suis voluptate detinetur. Boezio. Per la stessa ragione Stratonico chiama porci i Rodiani.

46-48. Il detto siume scorrendo, viene verso Arezzo, i cui abitanti si rappresentano dalla voce botoli; che sono una specie di picciol cane, stizzoso, dispettoso, e ringhioso, che si vuole incontanente vendicare. Ringhiosi più, ecc., che ringhiano più che non han sorza. Feroz atque inquietus linguam litigiis exercet? cani est comparabilis. Boez. É a lor disdegnosa, ecc., perchè si scosta da Arezzo per quattro miglia. Ed è bello assai questo sentimento del siume, che disdegna

la vista di quei superbi e meschinelli.

49-51. La maladetta e sventurata fossa; accenna per questa fiera espressione l'Arno, a sfogo dell'odio e abborrimento del paese ove passa. Vassi caggendo (va abbassandosi, scendendo) ingrossando a più a più, pei rivi che in lei concorrono, e quanto più ingrossa, tanto più trova che di cani gli abitanti diventano lupi. Intende dei Fiorentini, dei quali trafigge l'avarizia. Avaritia fervet alienarum opum violentus ereptor? similem lupi disceris, Boczio.

**55** 

Discesa poi per più pelaghi cupi, Truova le volpi si piene di froda, Che non temono ingegno che l'occupi.

Nè lascerò di dir perch'altri m'oda, E buon sarà costui, s'ancor s'ammenta

Di ciò che vero spirto mi disnoda.

I' veggio tuo nipote, che diventa Cacciator di quei lupi, in su la riva Del fiero siume, e tutti gli sgomenta.

бо

52-54. Quella maladetta e sventurata fossa discesa per più profondi gorghi, trova le volpi. S' intendono i Pisani. Insidiator occultis surripuisse fraudibus gaudet? vulpeculis exacquetur. Boez. Ingegno che le occupi, espressione di gran forza, ove la voce ingegno abbraccia quanti mezzi e argomenti della mente possa l'uomo adoperare al fine propostosi. Occupi, lic. poet., òccupi, da occupare, che a' ha a sentire, e non si può tradurre.

55-57. Altri, questo vivo. E buon sarà, ecc. E potrà giovare a costui, se, tornato di là, s'ammenta ancora di oiò, ecc. Diciamo ammentarsi o rammentarsi, supponendo la memoria nella mente o anima; e ricordarsi, come i Francesi par cocur, supponendo il cuore sede dell'anima, e per conseguente della memoria. S'inganna il Lombardi di credere che ancora significhi fino allora. — Vero, di verità. Mi disnoda,

e perciò mi disvela.

58—60. Alf. nota sino al 75 salvo 62 e 69. — L'ombra alla quale il parlante spirito, di cui tosto sapremo il nome, volge il parlare, è M. Rinieri de' Calboli da Forli, il cui nipote, M. Fulcieri de' Calboli, essendo podestà in Firenze, corrotto per danaro dai Neri, fece imprigionare, e crudelmente morire molti primari della fazion Bianca. Però, avendo già detti lupi i Fiorentini, chiama questo vilissimo e ferocissimo carnefice cacciator di quei lupi. — Del fiero fiuma. L'aggiunto fiero ha riguardo all'azione di quel crudele. — Gli sgomenta, gli empie di terrore.

Vende la carne loro essendo viva;
Poscia gli ancide com'antica belva;
Molti di vita, e sè di pregio priva.
Sanguinoso esce della trista selva;
Lasciala tal, che, di qui a mill'anni,
Nello stato primaio non si rinselva.
Com'all'annunzio de'futuri danni
Si turba 'l viso di colui ch'ascolta,
Da qualche parte il periglio l'assanni;
70 Così vid'io l'altr'anima, che volta

61-63. Vende la carne loro, ecc., che veramente vendè quei personaggi per danaro. Come antica belva, come si fa di bue invecchiato, e però divenuto inutile. E sè di pregio priva, e priva sè d'ogni buona fama, anzi acquista nome di songuinario e venale.

64. Sanguinoso esce, ecc., fa spaventosa immagine, e accenna come, finito il suo ufficio, lasciò quel boia la città. Ma sbaglia il Lombardi credendo che la città di Firenze, figurata dal Poeta in una selva, la chiami trista in sentimento di cattiva, sciaurata, volendo significar attristata, deserta, piena di tristezza e di lutto.

66. Non si rinselva, non torna a esser quella selva di belle e fronzute piante adorna, quale fu nel primo suo stato.

67 e 68. Com'all'annunzio, ecc. Il Petrarca:

M'agghiaccio dentro, in guisa d'uom ch'ascolta Novella che di subito l'accora.

69. Parendogli già che il periglio l'addenti, l'assalti, lo sopraggiunga e percuota, da qualche parte, da una parte qualunque. Così questo luogo, che da tutti mallamente si spiega, l'intende pure il Petrarca, e lo spiega ne' seguenti versi:

Futuro male, e trema anzi la tromba, Sentendo gia dov'altri ancor nol preme.

75

Stava a udir, turbarsi e farsi trista, Poi ch'ebbe la parola a sè raccolta.

Lo dir dell'una, e dell'altra la vista

Mi fe' voglioso di saper lor nomi,

E dimanda ne fei con prieghi mista. Perchè lo spirto, che di pria parlòmi,

Ricominciò: Tu vuoi ch'io mi deduca

Nel fare a te ciò che tu far non vuòmi;

Ma da che Dio in te vuol che traluca

Tanta sua grazia, non ti saro scarso;

Però sappi ch'io son Guido del Duca.

Fu 'l sangue mio d' invidia sì rïarso, Che, se veduto avessi uom farsi lieto, Visto m'avresti di livore sparso.

Di mia semenza cotal paglia mieto.

85

80

71 e 72. Turbarsi e farsi trista, pei disastri di Firenze, dei quali il crudel nipote era cagione. Ebbe la parola a sè raccolta, non vuol dire ebbe il parlare udito, dimostrando la frase del testo, che non solo lo spirito ha udito quelle parole, ma raccolte in sè, e chiuse nella mente, come per pensarvi sopra.

75. Espressione graziosa molto.

76—78. Alf. nota i due ultimi, e, della terz. seg. Dio in te... sua grazia. — Parlòmi per parlommi, lic. poet. Ch' io mi deduca, ch' io m' induca, m'arrenda, consenta di far ciò, che tu non vuomi (mi vuoi) fare; a dirti il nome mio, mentre m' hai ricusato di dirmi il tuo. Vedi di sopra, ove lo spirito ne richiese Dante, ed ei, per buona ragione, scansò la risposta.

80. Non ti sarà scarso, supplisci della risposta;

ed è bel modo di dire.

81. Guido del Duca, da Brettinoro.

82. Alf. nota sin al vers. 85. — D'invidia, supplisci dal livore.

84. Sparso, supplisci in faccia.

85. Cotal paglia. Dice paglia il ricolto frutto, per esser quale il vedi.

O gente umana, perchè poni 'l cuore Là 'v' è mestier di consorto o divieto? Questi è Rinier, quest'è 'l pregio e l'onore Della casa da Calboli, ove nullo Fatto s'è reda poi del suo valore.

E non per lo suo sangue è fatto brullo, Tra'l Po e'l monte, e la marina e'l Reno, Del ben richiesto al vero e al trastullo;

87. Di consorto o divieto. Poiche agli Accademici della Crusca è parso dover così scrivere, prima d'altro cerchiamo il senso di questa parola, anche per dimostrare a Lombardi, che, quantunque sossevi miglior lezione, non hanno però quei savi corretto si fatta-· mente a caso. Adunque vuol dire, perchè poni il cuore in quei beni, nei quali bisogna necessariamente aver consorto, cioè compagno, il che promuove l'invidia, non potendo passare in molti se non minuzzati; o nei quali esser deve divieto di questi stessi beni, vale a dire esclusione dai medesimi, onde gli esclusi diventano poveri, il che pur produce l'invidia. Questo sentimento è ragionevolissimo, e può stare. È vero però che, leggendo con le antiche edizioni di consorto divieto, ovvero, come porta il MS. Stuardiano, di consorte divieto, ogni scolaretto ne cava da sè limpido senso, volendo significare esclusione di compagno, atteso che la compagnia in ciò è quella appunto che genera l'invidia. Ma io me ne ato con la Crusca.

89 e 90. Alf. li nota col vers. preced. — Ove nullo, ecc., nella qual casa o famiglia nullo successore s'è fatto erede del suo valore, poi ch'egli è morto.

gt—93. Alf. nota il secondo. — È nel paese (si circoscrive la Romagna) compreso tra 'l Po e 'l monte Appennino, e la marina Adriatica, e il Reno (fiume di Romagna), il suo sangue (la sua schiatta) non è il solo che è fatto brullo (abbruciato, nudo) del ben richiesto, ecc. Il ben richiesto al vero si è la scienza, considerata qual mezzo di pervenire alla possessione del sommo vero colla perfezione del giudicio nostro;

Quando in Bologoa un fabbro si ralligna; 100 Quando 'n Faenza un Bernandin di Fosco,

il bene richiesto al trastullo, sono le arti nobili e le discipline, onde la seconda contentezza deve l'uomo ricavare.

94—96. Perocchè il territorio contenuto dentro questi termini è ripieno di venenosi sterpi (di vizi e di viziosi) sì, che per coltivare (per mezzo della coltivazione, cioè benchè si volesse quel terreno coltivare) essi (venenosi sterpi) omai verrebbero meno troppo tardi; e però inutile sarebbe ormai il volerlo coltivare; inutile il rimedio che vi si volesse portare.

97—99. Il buon Lizio. Messer Licio di Valbona, cavaliere, dice il Bocc., g. v., n. 4, assai da bene e costumato. Arrigo Manardi, fu magnanimo e valoroso signore; secondo alcuni, da Faenza, secondo altri, da Brettinoro. Pier Traversaro e Guido di Carpigna, nobili e virtuosi signori di Romagna. Tornati in ba-

stardi, degenerati, tralignanti.

100—101. Un fabbro. È generale opinione che accenni un tal Lambertuccio, il quale pel suo valore su presso che per diventar signor di Bologna. Si ralligna; Lombardi spiega rinasce; Venturi, di nuovo alligna e nasce; io, con Dante, di vile si sa gentile. — Un Bernardin di Fosco, verga gentile germogliata da picciola gramigna, si ralligna, si sa nobile. La verga gentil rappresenta l'individuo già satto nobile, e la parola picciola gramigna, la samiglia ignobile ond'egli usci.

Qui l'editore del comento del Lombardi ha pervertito ogni cosa in modo, che non si potrebbe più dal Lombardi medesimo. Adunque egli pone in line del verso 100, e in fine del 101 il punto interrogativo; Verga gentil di picciola gramigna. Non ti maravigliar, s'io piango, Tosco, Quando rimembro, con Guido da Prata,

105 Ugolin d'Azzo che vivette vosco; Federigo Tignoso, e sua brigata,

La casa Traversara e gli Anastagi, E l'una gente e l'altra è diretata;

spiegando quando sarà che rinasca un sabbro Lambertucci in hologna? Un Bernardino di Fosco in Faenza? Il signor de Romanis è stato indotto in tale inganno dalle parole del Postill. Cassin., quasi dicat nunquam; e da quelle del Caet., quasi diceret tardè, l'autorità dei quali vedrà il signor de Romanis cadere affatto, e il suo errore svanirsi, se voglia pur riflettere che il Poeta, perchè più colpiscano le cose che dice, oppone alla presente degenerazione dei Romagnuoli l'attuale ingentilirsi di quei personaggi nati d'umil gente. Che poi fabbro piglisi, o per nome specifico della classe dell' individuo, come vogliono il più dei comentatori, o per nome proprio, come avvertono Benvenuto da Imola, ed il Postillat. Cassin., iste suis Dom. Faber de Bononia, questo non porta nulla, l'uno e l'altro potendo stare.

104 e 105. Guido da Prata, valoroso signor da Prata, luogo tra Ravenna e Faenza. Ugolin d'Azzo, degli Ubaldini di Toscana. Adunque la parola che vivette vosco, suona quanto, che fu Toscano, ovvero che fu vostro compatriotto. Leggendo, come il Lombardi con la Nidob., nosco, in luogo di vosco, si supporrebbe che quel Toscano, lasciata la patria, andò a vivere in Romagna, dove mori. Io preferisco la prima.

106—108. Federigo Tignoso, supplisci quando rimembro. Costui su da Rimini, e valoroso e cortese signore. E sua brigata. Brigata, dice il Venturi, vale qui famiglia e discendenza. Ma io credo che si comprenda in questa voce anche qualche eletto drappello d'amici degni di quel signore. Quando rimembro la casa Traversara e gli Anastagi. Furono due nobilissime sime supplisci della migliore eredità, le paterne virtù.

Le donne e i cavalier, gli affanni e gli agi, Che ne 'nvogliava amore e cortesia, 110 Là dove i cuor son fatti si malvagi.

O Brettinoro, che non fuggi via, Poichè gita se n'è la tua famiglia, E molta gente per non esser ria? Ben fa Bagnacaval che non rifiglia,

115

109-111. Le donne, ecc., quando rimembro le valorose donne e i cortesi cavalieri di quel tempo, i loro nobili affanni, studi, esercizi, e la loro generosità in donar largamente, e procacciar così agi e comodi a vivere onoratamente ad altri virtuosi, nemici della fortuna; cose del tutto sbandite oggi. Che ne 'nvogliava, ecc., al che amure e cortesia c'invogliava. Dice amore e cortesia invogliava, perchè amore e cortesia sono una cosa. — Là dove, ecc., nel luogo stesso (nella mia Komagna) dove i cuori sono divenuti si perversi. Tali senza dubbio erano i signori di Romagna in quel tempo; ma si può dir oggi, a gloria di quella provincia, esser tornati i signori del tempo nostro al principio loro; e io posso affermare aver riconosciuto in molti di loro tutte quelle più rare qualità che a veri e perfetti cavalieri si convengono. E fin ch' io viva, dolce conserverò nella memoria il tempo che ho passato in quel paese.

112—114. Apostrose vigorosa di sentimento alla picciola città di Brettinoro, oggi Bertinoro, patria del parlante spirito. Che non suggi via, perchè non ti dilegui, non disparisci? La tua samiglia, quella dello spirto che parla, la prima per virtù e ricchezza di quel luogo, partitasi indi, e andata a dimorare altrove. E perchè altre virtuose samiglie avevano satto lo stesso, però dice: E molta gente per non esser ria, per tema di diventar per malo esempio malvagia.

Poeta nostro è sempre lo stesso, voglio dire ch'egli vires acquirit eundo, perchè più va, più da maggior tesa vibrati escono i suoi fulmini di morte. Ben sa Bagnacaval, ecc. La linea dei conti di Bagnacavallo

Dante, vol. II.

E mal fa Castrocaro e peggio Conio Che di figliar tai Conti più s'impiglia. Ben faranno i Pagan, da che 'l demonio Lor sen girà; ma non però che puro

120 Giammai rimanga d'essi testimonio.

O Ugolin de' Fantolin, sicuro È il nome tuo, da che più non s'aspetta Chi far lo possa tralignando oscuro.

Ma va via, Tosco, omai, ch'or mi diletta 125 Troppo di pianger più che di parlare, Sì m'ha vostra ragion la mente stretta.

era spenta; però, a dimostrar quali furono quei signori, dice che fa bene il paese di non riprodur germogli di quella pianta; ma all'opposto Castrocaro,
ove la discendenza de' suoi Conti non era estinta, fa
male di riprodurli, e Conio che, quanto più i suoi
Conti tralignano, più si dà briga, e s'ostina di rifigliarli, fa peggio ancora. Avverti, che quel tai conti
è del massimo disprezzo.

118—120. I Pagani, figliuroli di Machinardo, soprannominato per la malvagità sua il demonio, erano già succeduti al padre nella signoria d'Imola e di Faenza, e governavano meno male di lui. Però, prosetizzando il presente, dice ch'essi faranno bene, morto il padre loro. Ma non però, ecc.; ma non si debbe credere però, ecc. Puro... testimonio, perchè, per esser meno cattivo del predecessore, non s'acquista però fama del tutto buona.

parlare a quel gentil signore di Faenza, il cui nome dice esser sicuro dall'infamia, per mancanza di successione, ch'egli non aveva o per proprio difetto, o della moglie, o per altro accidente.

126. Si m' ha vostra ragion, ecc. Il Lombardi con la Nidob. scrive nostra region. È vero che, non considerando più là, diventa così il sentimento sì liscio che non abbisogna di chiosa. Ma, quando l'autorità della Crusca fosse di niun peso, basta a rigettar la

Noi sapavàm che quell'anime care Ci sentivamo andar; però, tacendo, Facevan noi del cammin confidare. Poi fummo fatti soli procedendo, Folgore parve, quando l'aer fende, Voce che giunse di contra, dicendo:

130

lezione della Nidob. la voce nostra, che quello spirito non può dire in conto alcuno, non avendo più alcun dritto d'appartenenza alle cose del luogo ov'egli ha il suo pellegrinaggio compiuto. Almeno avesse scritto vostra region, e il guasto sarebbe minore. Ma che significano le parole del testo? Ecco il parer mio: vostra ragion, le cose di vostra ragione, di vostro jure, di vostra spettanza. L'espressione m' ha la mente stretta, è bella assai, e dimostra l'anima tutta angustiata e assorta nel pensamento che l'affanna.

127-129. I Poeti s'avviano; e perche sanno esser sentiti andare da quelle anime, e che, se prendessero male il cammino, ne sarebbero avvertiti da loro, pro-

cedono con sicurezza.

voce, che giunse ivi, venendo contro noi, parve folgore che fende l'aere; tanto ella fu forte! Il costrutto di questi versi, per la sola forza dei numeri, è tale che, nel primo, l'impeto e la rattezza del fulmine, e nel secondo, pel solo accento in su la settima, il proseguimento del tuono sino al fine maravigliosamente si dipinge. Il Lombardi guasta l'armonia del primo scrivendo aere in vece del dissillabo aer.

133—135. Alf. nota i due ultimi. — Si sono sentite di sopra le voci suadenti a carità, onde preservar altrui dall' invidia; ora s' hanno a sentir quelle che da tal passione rimuover debbono, per lo spavento dei funesti effetti che ella produce. La primiera si è la parola di Caino, dopo aver, per invidia, dato morte al fratello, e sono le parole del libro di Dio, omnis qui invenerit me, occidit me. Sono i seguenti versi non meno degli anzidetti mirabili. Nel primo, pei tre soli accenti ond'è composto, s'esprime il velociasimo

Anciderammi qualunque m'apprende. E fuggia come tuon che si dilegua,

x35 Se subito la nuvola scoscende.

Come da lei l'udir nostro ebbe tregua, Ed ecco l'altra con sì gran fracasso, Che somigliò tonar che tosto segua:

Io sono Aglauro che divenni sasso.

140 E allor, per istringermi al poeta, Indietro feci e non innanzi 'l passo.

Già era l'aura d'ogni parte queta, Ed ei mi disse: Quel fu il duro camo Che dovria l'uom tener dentro a sua meta.

correre del tuono; per la voce tuon lo stesso scorrimento impetuoso e gagliardo, e per la desinenza del fuggia, il continuato procedimento del tuono, finchè muoia tutto. Nel secondo poi la velocissima fuga del tuono pei due dattili subito e nuvola si fa vedere, e la voce scoscende ti fa proprio sentire il gran fracasso del tuono squarciando la nube.

136—138. Alf. nota il primo. — Come, così tosto come. L'udir nostro ebbe tregua, ecc., è vaga frase poetica. Ed ecco. Dice il Lombardi che la particella ed di questo verso debbesi, nella costruzione, porre avanti al primo, e dire: e come da lei, ecc. Dio ti guardi di credergli, o lettore! Che tosto segua, che

segua a tonare, tosto che il primo è cessato.

139. Aglauro, invidiosa della sorella amata da Mercurio, volle opporsi ai piaceri del Nume, e fu da lui convertita in sasso. Mi maraviglio che il Venturi non brontoli qui al solito, credendo che ponga qui Dante l'anima d'Aglauro.

140 e 141. Alf. nota col vers. seg. — Per istringermi al Poeta. Sai che, quando la paura lo piglia,
Dante s'accosta a Virgilio. Indietro feci, ecc. E cost
ti fa sapere che andava un poco innanzi a Virgilio.

143 e 144. Alf. nota il duro camo, col vers. seg.
— Il duro camo, il freno, dice Alfieri; ma non tra-

| CANTO XIV.                               | 213 |
|------------------------------------------|-----|
| Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo     | 145 |
| Dell'antico avversario a sè vi tira,     |     |
| E però poco val freno o richiamo.        |     |
| Chiámavi 'l cielo, e 'ntorno vi si gira, |     |
| Mostrandovi le sue bellezze eterne,      |     |
| E l'occhio vostro pure a terra mira;     | 150 |
| Onde vi batte chi tutto discerne.        |     |
| •                                        |     |

duce l'aggiunto duro, che vale forte, l'uno essendo effetto dell'altro, il qual freno avrebbe a contener l'uomo nella sua meta, non lo lasciando trasportarsi

alla passione che qui si punisce.

145—147. Alf. nota sino al penultimo. — L'esca, sono gli allettamenti e le attrattive, sotto cui l'avversario nostro nasconde l'amo insidioso, dal quale, correndo all'esca, siamo presi e tirati alla perdizione. Freno, le parole di spavento dimostranti i mali effetti dell'invidia; richiamo, quelle a carità suadenti.

148—151. Chiamavi'l cielo. Respicite cœli spatium... et aliquando desinite vilia mirari. Quod quidem cœlum non his potius est, quàm sua quà regitur ratione, mirandum. Boez. E'ntorno vi si gira. Il Petrarca: Mirando'l ciel che ti si volse intorno. E qui sarà bene far avvertire quella prerogativa che danno all'uomo i Poeti, della statura dritta e guardante il cielo ond'egli ha origine.

Pronaque cum spectent animalia cœtera terram,
Os homini sublime dedit, cœlumque tueri
Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus. Bozz.

Ho detto che questo privilegio è dato all'uomo dai poeti, perchè altri animali guardano così, e meglio di lui, quantunque Aristotile, nel lib. De Partibus animalium, diea i solus enim animalium omnium erectus est (homo), quoniam ejus natura atque substantia divina est. — Chi tutto discerne. Magna vobis, si dissimulare non vultis, necessitas indicta probitatis, cùm ante oculos agitis judicis cuncta cernentis. Boez.

## CANTO XV.

#### ARGOMENTO.

Scala del seguente balzo: vista dell'angelo: abbagliamento del Poeta a tanto lume. Bel discorso di Virgilio su l'invidia: arrivo di sopra, dove si punisce l'ira. Estasi maravigliosa di Dante: ritorno alle cose di fuori: ingombramento del luogo d'orribil fumo, che toglie loro ogni vista.

QUANTO, tra l'ultimar dell'ora terza

E 'l principio del dì, par della spera,
Che sempre a guisa di fanciullo scherza,
Tanto pareva già, invèr la sera,
Essere al Sol del suo corso rimaso;

5

1-6. Si not. da Alf., salvo 'l 3 e 'l 4. - In questo giro di parole vuol dir il Poeta, che restavano tre ore al tramontar del sole; ma, come è suo stile, volendo dare ad ogni cosa un nuovo aspetto che sorprenda, esprime il concetto a modo tutto suo, ecosì: quanto arco della celeste spera, scherzante sempre a guisa di fanciullo, apparisce dal principio del di sin dove la terza ora si compie, tanto del suo corso pareva esser già rimaso al sole per andar sotto. L'arco celeste, trascorso dal sole in tre ore è di gradi 45. A guisa di fanciullo, ecc. Paragona il girare della celeste spera, al continuo muoversi di fanciullo mobilissimo e volubilissimo, che mai non posa, volendo e disvolendo a unora, passando da uno in altro giuoco, giusta l'Oraziano mutatur in horas. E questo parogonar le picciole cose colle grandi, parva componere magnis, nelle parti che si rispondono, è, non meno dalla natura, che dagli esempi d'Omero e degli altri sommi comprovato, che che se ne gracidi Venturi, il quale, nella critica che sa di questo luogo, Vespero là, e qui mezzanotte era: E i raggi ne ferian per mezzo 'l naso, Perchè per noi girato era sì 'l monte, Che già dritti andavámo invèr l'occaso; Quando io senti' a me gravar la fronte Allo splendore assai più che di prima,

10

ci dà occasione e ragione di paragonar lui così grande e grosso a un ciuccerellino pur testè nato, senza riguardo alcuno alle proporzioni. Vespero là, e qui, ecc. Là, nella montagna del purgatorio; qui, in Italia, ove si ritrova, attualmente che scrive, il Poeta. Se vuoi ben capire come ciò sia, pensa che la montagna del purgatorio e antipoda a Sion, posta nel mezzo dell'emisperio nostro. Tre ore restavano al sole a tramontare, adunque altrettanto rimanevagli a nascere a Gerusalemme; ma all'Italia sorge tre ore più tardi, però rimanevangli sei ore; onde, essendo passato di poco l'equinozio di primavera, veniva ad essere in Italia mezzanotte, tranne il picciol divario del breve tempo già scorso dall'equinozio al momento che parla.

7—9. Alf. not. — Per mezzo 'l naso, nel giusto mezzo della faccia. Perchè per noi, ecc. Odi Lombardi: avendo detto nel canto mi di questa Cantica che, mentre incominciava a salire il monte, il nascente sole dietro gli fiammeggiava roggio, ecc., ecc. Dante non ha detto questo; ma si che, quando volsero il viso al poggio, fiammeggiava loro dietro il sole; ma non fu quello il luogo ove montarono, perocchè non era quello il punto più diretto ad oriente, ma si più in là a man dritta, siccome puossi vedere, calcolando il viaggio che fece a sinistra prima di montar verso quelle anime, e il ritorno con loro di qua. Ma

Venturi la dice più grossa.

10—12. Alf. not. salvo assai più che di prima. — Gravar la fronte, pel subito e soperchio splendore, il quale, oltre quello del sole, venne ad abbagliarlo, il che si esprime dal Poeta coll'atto che accompagna il subito abbagliarlo, d'abbassar la fronte. Assai più che di prima; mi sentii gravar la fronte assai più che allo

DEL PURGATORIO,

E stupor m'eran le cose non conte:
Ond'io levai le mani inver la cima
Delle mie ciglia, e fecimi 'l solecchio
Che del soverchio visibile lima.
Come quando dall'acque o dallo specchi

Come quando dall'acqua o dallo specchio Salta lo raggio all'opposita parte, Salendo su per lo modo parecchio

A quel che scende, e tanto si diparte 20 Dal cader della pietra in igual tratta,

splendore di prima, che era quello del sole. E stupor m'eran, ecc., e le cose non conte, non manifeste, non conosciute, m'eran cagione di stupore. Queste cose sono comprese nella cagione del subito abbagliamento.

puro e schietto dir toscano. Fecimi 'l solecchio, mi fece ombrello agli occhi colle mani. Che del soverchio, ecc., che lima (scema, sminuisce) parte del visibile soverchio (dell'eccessivo visibile splendore) o sia della luce.

16-21. Alf. not. sino a quel che scende. - È questa una delle belle similitudini tolte dalla luce, e Dante solo poteva, da poeta e filosofo a un tempo, esporla si gentilmente. Per lo modo parecchio. Due circostanze ci vuol far osservare il Poeta nel raggio riflesso; quella della sua velocità eguale a quella del raggio diretto, nelle parole Salendo su per lo modo parecchio, per modo pari, con velocità eguale a quella che scende; e quella dell'angolo suo di riflessione, eguale a quello d'incidenza, e questo nelle parole e tanto si diparte, ecc., a intender bene le quali, basterà sapere che l'espressione Dal cader della pietra in ugual tratta è lo stesso appunto che dalla linea perpendicolare. Il Venturi spiega questo luogo con giudicio eguale al suo esile criterio. Il Lombardi, malgrado il cenno datogli dal Landino, aberra alquanto: così fa il Vellutello; gli altri nol so. Io, accennandomi il Landino, che Alberto Magno, contemporaneo di

25

Sì come mostra esperienza e arte; Così mi parve da luce rifratta

Ivi dinanzi a me esser percosso,

Perch'a fuggir la mia vista fu ratta.

Che è quel, dolce padre, a che non posso

Schermar lo viso tanto che mi vaglia,

Diss' io, e parve inver noi esser mosso?

Non ti maravigliar s'ancor t'abbaglia

La famiglia del cielo, a me rispose:

Messo è che viene ad invitar ch'uom saglia. 30

Tosto sarà ch'a veder queste cose

Non ti fia grave, ma fieti diletto,

Dante, chiama caso (caduta) della pietra, la linea tirata a piombo, o sia la perpendicolare, credo che Dante, a far questa espressione più precisa, aggiunga alla forma il cader della pietra, la parola in igual tratta, con che si determina il cader a piombo, o sia perpendicolarmente della pietra stessa. Arte, quella che catottrica si chiama.

22—24. Si not. da Alf. — La luce che percuote Dante, viene dall'angelo ivi presso, il quale da Dio la riceve. Con ragione adunque la chiama rifratta cioè riflessa. — Perch'a fuggir, ecc., chiudendo gli occhi, e abbassando o volgendo la testa. Ratta, rapida.

25-27. Alf. nota i due primi. — A che, dinanzi a che, o al quale. Schermare o schermire, difendere. Viso, vista, occhio. Mi vaglia, supplisci il viso, mi serva. Esser mosso, essersi mosso, essersi messo in

via per venir verso noi.

30. Alf. nota questo verso di nobile e schietta tessitura. 31-33. Tosto sarà che, tosto sarà giunto il tempo in che. Fieu diletto, ecc., ti sarà diletto tanto, quanto natura ti dispose a sentir diletto. La ragione di questa bella verità, la dice il Poeta nei sottoposti versi del vi dell'Inferno:

 Quanto natura a sentir ti dispose.

Poi giunti fummo all'angel benedetto, Con lieta voce disse: Intrate quinci

Ad un scaleo vie men che gli altri eretto.

Noi montavámo, già partiti linci,

E, Beati misericordes; fue

Cantato retro; e, godi tu che vinci.

40 Lo mio Maestro ed io, soli amendue Suso andavámo, ed io pensava, andando, Prode acquistar nelle parole sue;

34-36. Alf. nota intrate quinci, col vers. seg. — Poi, suppl. che, poichė. Scaleo, scala. Vie men; ecc., più s'avanza verso la scienza, più s'appiana la via che

a lei conduce.

37-39. Linci, di lì, da quel luogo, si compone dell'avverbio U e della preposizione in, accennante proseguimento di moto, aggiuntavi la sillaba ci, per appianarne il suono. Però le forme quinci, linci, costinci, mostrano dipartita d'un luogo verso un altro. E beati, ecc. E il canto delle parole beati misericordes su cantato dietro a noi, e (e su cantato) godi tu che vinci. Purgato che uno si è del vizio dell'invidia, e dato la volta al montar su nell'altro girone, cantansi dagli angeli le parole anzidette del Vangelo, suadenti a carità, virtù contraria all'invidia. Le prime sono: beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Le seconde: godi tu che vinci (gaudete et exultate quoniam merces vestra copiosa est in cœlis) allegrati ed esulta tu che sai vincere l'invidia, opponendo allo stimolo di questa passione la carità del prossimo, o sia purificandoti del vizio medesimo colle debite pene.

40—42. Alf. li nota. — Prode, s'usa qui a guisa di nome, e vale pro, profitto, ecc., e la frase acquistar prode nelle parole di uno, far acquisto di profittevole insegnamento dalle parole di uno, o sia trar qualche utile insegnamento dal discorso di uno, è del dire di

Dante.

E dirizzàmi a lui sì dimandando: Che volle dir lo spirto di Romagna, E divieto e consorto menzionando? 45 Perch'egli a me: Di sua maggior magagna

Conosce 'l danno, e però non s'ammiri Se ne riprende, perchè men sen piagna.

Perchè s'appuntano i vostri desiri

Dove, per compagnia, parte si scema: **50** 

43-45. Sì dimandando, facendo questa dimanda. Lo spirto di Romagna, M. Guido del Duca, da Brettinoro, nel precedente Canto. E divieto e consorto. Torna all'86 e seg. del precedente Canto. La disposizione di queste due parole, a chi sottilmente guarda, fanno prova che la lezione della Crusca: Là v'è mestier di consorto o divieto, si è la verace. Il Cod.

Stuard. legge: e-divieto e consorte.

46-48. Di sua maggior magagna, del suo maggior vizio. Magagna, significa propriamente mutilazione, storpiatura, troncamento; siccome magagnato, mutidato, ferito con istorpio, mozzicato, ma, in senso più largo, vale anche guasto, pecca, difetto, ecc. Non s'ammiri, supplisci da noi; non rechi maraviglia. Se ne riprende, se riprende di ciò l'umana gente. Perchè, ecc., affinchè si pianga meno gli effetti d'essa passione, serbandosi quanto più si può dal volger gli occhi con invidia.

49-51. Alf. nota il terzo. - Sono di bella tessitura questi versi, e chiaro n'è il sentimento. S'appuntano, vanno a terminare, e però si pongono, feriscono, ecc. Dove per, ecc., nei beni dove la parte, che a ognuno tocca, si scema (sminuisce) per compagnia de partecipanti, e però l'invidia s'accende in voi. Ma siccome il desiderio mosso da invidia non può aver mai possa e contento, dal che nasce l'inquietudine, il dolersi, il sospirare, ecc., però, in vece di dire che invidia muove il mantice ad accendere la sua fiamma, accenna uno degli effetti immediati di questa passione. Questo modo d'accennar le cose per gli accidenti loro,

Invidia muove il mantaco a' sospiri.

Ma se l'amor della spera suprema
Torcesse 'n suso 'l desiderio vostro,
Non vi sarebbe al petto quella tema;

55 Che, per quanto si dice più lì nostro,
Tanto possiede più di ben ciascuno,
E più di caritate arde 'n quel chiostro.
Io son d'esser contento più digiuno,
Diss' io, che se mi fossi pria taciuto,
60 E più di dubbio nella mente aduno.

è una delle sorgenti delle ricchezze delle lingue, perchè moltiplicandosi i concetti, si moltiplicano aneora le parole e le espressioni; e siccome pochi sono coloro che a queste circostanze pongon mente, però le immagini riescon affatto nuove, e tanto è più forte l'impressione che fanno. Grand'arte è questa di Dante, e degli altri pochi suoi pari. E qui leggasi il seguente luogo di Boezio, dal Poeta nostro imitato: Vestræ verò divitiæ, nisi comminutæ, in plures transire non possunt. Quod cùm factum est, pauperes necesse est faciant quos relinquunt.

50-54. Sono not. da Alf. — Al petto, al cuore; quella tema, che per compagnia si scemasse la parte vostra.

55-57. Alf. nota il terzo. — Ecco perchè non vi sarebbe al petto quella tema; perchè li ciascuno possiede tanto più di bene, quanto maggiore è il numero di quelli che dicono li nostro, il nostro, il nostro bene; cioè perchè ivi ciascuno possiede tanto più di bene, quanto maggiore è il numero degl' individui possidenti quel bene. E più di caritate, ecc., tosto ne dirà la ragione.

58—60. Sono da notarsi per l'espressione il primo e il terzo di questi versi. La frase sono più digiuno, ecc., sono più lungi dall'essere appagato, ci sa ricordar di quella dell' Inserno xviii. Già di veder costui non son digiuno; e questa più di dubbio, ecc. (sono in maggior dubbio irretito) quella pur dell' Inserno vii, vano

pensiero aduni.

Com'esser puote ch'un ben distributo I più posseditor faccia più ricchi

Di sè, che se da pochi è posseduto? Ed egli a me: Perocchè tu rificchi

La mente pure alle cose terrene,

Di vera luce tenebre dispicchi.

Quello 'nfinito ed ineffabil bene

Che lassù è, così corre ad amore, Com'a lucido corpo raggio viene.

Tanto si dà, quanto truova d'ardore; Sì che quantunque carità si stende, Cresce sovr'essa l'eterno valore.

65

70

61-63. Si not. da Alf. — Ecco la cagione dell'esser meno soddisfatto di prima, e in maggior dubbio avvolto. Distributo, è lo stesso che distribuito. — I più posseditor, i posseditori in più gran numero. La frase

faccia più ricchi di sè, ha vaghezza molta.

64-66. Alf. not. — Tu rificchi, tu ficchi tuttavia, tu assissi, assiggi forte. Di vera luce, ecc., tu dispieghi (tu distacchi, ricavi, ritiri) tenebre da un principio di vera luce; vuol dire: da una dottrina vera, e però di bella luce asavillante, tu ritraggi tenebre di ignoranza. Alsieri scrive in margine: non sumum ex

fulgore, sed ex fumo dare lucem.

67-69. Alf. nota il terzo. — A lucido corpo, a corpo atto a ricevere il raggio e rifletterlo, come, per esempio, uno specchio d'oro. Ora dice che, siccome il raggio corre a corpo lucido, così l'infinito bene largisce sè stesso ad amore o a carità. Un corpo liscio attira a sè la luce, e la riflette; un'anima accesa di carità attira a sè i lumi del sommo bene, e ne spande in altrui la fismma sua.

70-72. Nel decimoquarto del Paradiso:

La sua chiarezza seguita l'ardore, L'ardor la visione, e quella è tanta Quanta ha di grazia sovra suo valore. E quanta gente più lassù s'intende, Più v'è da bene amare, e più vi s'ama, E, come specchio, l'uno all'altro rende.

E, se la mia ragion non ti disfama, Vedrai Beatrice, ed ella pienamente Ti torrà questa e ciascun'altra brama.

Procaccia pur che tosto sieno spente, 80 Come son già le due, le cinque piaghe,

73—75. S' intende. Il Vellutello spiega intende ed aspira a quel bene di là su; il Venturi: s'unisce insieme; il Lombardi: si conosce; io, come la lettera spiega: è intesa o intenta. — Più v'è da bene amar. Non poteva meglio dimostrare, che l' invidia non può aver luogo in cielo, lo qual vizio regna ov'è paraggio. — E come specchio, ecc. Vuol mostrare come avvenga che,

Tanto possiede più di ben ciascuno, E più di caritate arde in quel chiostro;

nè meglio poteva dichiararlo che con questa giusta similitudine di più specchi, i quali, convenientemente adattati, si riflettono l'uno nell'altro il raggio, siccome nel cielo gli uni agli altri rendono i beati l'amore e beatitudine loro. Il Buonarroti:

E se tra 'l padre e 'l figlio ottimo amore, Cresce nel ciel, crescendo ogni virtute, Rendendo gloria al mio divin Fattore, Goderò con la mia la tua salute.

76—78. Si not. da Alf. — Ti disfama; t'appaga, spiega Alfieri; ma convien che sappia il discente che il geometrico ingegno del Poeta adopera questa voce in riguardo al detto di sopra, vers. 58: Io son d'esser contento più digiuno. — Brama, fama di sapere, desiderio intenso, e semplicemente desiderio o voglia.

79-81. Alf. nota li due primi. - Spente, consumate, cancellate, in riguardo al solo effetto. Le due,

Che si richiudon per esser dolente. Com'io voleva dicer: Tu m'appaghe, Vidimi giunto in su l'altro girone, Sì che tacer mi fer le luci vaghe.

i due primi P, accennanti i due peccati ne' sottoposti due cerebj purgati, superbia e invidia. Le cinque piaghe, i cinque rimanenti P, descrittigli in fronte colla punta della spada dall'angelo che siede in su la porta. E perchè le chiama piaghe, però dice si richiudon. — Per esser dolente, per mezzo del dolor d'animo del male fatto in chi vive, e delle purganti pene in

quei di là.

voce poet. siccome appaghe per appaghi. — Su l'altro girone, che è il terzo balzo. — Le luci vaghe, gli occhi qua e là vaganti per veder novitadi onde erano vaghi. Si punisce in questo balzo l'ira, e, siccome dagli altri vizi, può l'uomo liberarsene per invito alla virtù contraria, e pei funesti effetti a che questa passione conduce. Adunque propone qui Dante gli esempi dell'una e dell'altra sorte; prima quei della prima, poscia quei della seconda. Ma perchè l'uno dei pregi del Poeta nostro si è la novità in ogni cosa, però non gli spiega qui all'occhio del lettore nella ripa o nel pavimento effigiati, ma lo costringe ad immaginarli sì, come da lui proprio furono veduti, o qual sarebbero in viva pietra dal martello del gran Canova ritratti.

Qui Lombardi, per vaghezza di novità, dice, contro il parer di Venturi, che, non per usar varietà, ma per indispensabile necessità, non mette il Poeta gli esempi nella ripa o nel pavimento effigiati, non si potendo, per cagione del fumo ch'è per dire, veder da chi non poteva adoperar gli occhi. Lombardi riconoscerà l'error suo riflettendo, che dal sommo della scala hanno girato i Poeti più di mezza lega senza veder quel fumo; dal che, siccome da altre ragioni che raccolgo qua e là, e le taccio per brevità, parmi poter conchiudere, primieramente che quel fumo non v'è continuo; secondamente che vi si fa sul tramontar del sole; terziamente che per cotal fumo, ricordante

224 DEL PURGATORIO, 85 Ivi mi parve in una visione Estatica di subito esser tratto, E vedere in un tempio più persone. E una donna, in su l'entrar, con atto Dolce di madre dicer: Figliuol mio, Perche hai tu così verso noi fatto? Ecco dolenti lo tuo padre ed io Ti cercavámo; e come qui si tacque, Ciò che pareva prima dispario. Indi m'apparve un'altra, con quell'acque Giù per le gote che 'l dolor distilla,

Quando per gran dispetto in altrui nacque;

per gli effetti la cagione del loro tormento a quelle anime, non continuo, ma tratto tratto, viene a farsi più forte la dolorosa e amara sua impressione, fisica e morale.

87-93. Il tempio di cui parla si è quello di Gerusalemme, ove la santissima Vergine ritrovato, dopo averlo per tre giorni smarrito, il divinissimo Figlio, l'accolse con le parole del testo: figliuol mio, ecc., quali stanno in S. Luca. Nota con auto dolce di madre; e, con Alfieri, e come qui si tacque col verso seg. Osserva l'artificio del Poeta in queste parole e come qui si tacque, per le quali, costringendoti quasi all'atto di due organi in un tempo, ti sa pure ad un'ora e vedere e sentire; onde chi vide il vero non possa meglio di chi legge aver veduto.

94-96. Si not. da Alf. - Sono si belli d'espressione questi versi, ed è sì vivo il ritratto, ch' io nol potrei dire. Il soggetto si è questo: un giovine, spinto da amore, abbraccia in pubblico la figlia di Pisistrato, tiranno d'Atene: la madre indispettita di ciò, e adirata forte, vuole che vendichi il marito l'oltraggio della figliuola; ma egli, con parole spirate da animo benigno e mite, attempera lo sdegno dell'infuriata donna. Ora torniamo alla lettera. Più accidenti si vogliono considerare : quell'acque giù per le gote che 'l

E dir: Se tu se' sire della villa,

Del cui nome ne' Dei fu tanta lite,

E onde ogni scienzia disfavilla,

Vendica te di quelle braccia ardite

Ch'abbracciar nostra figlia, o Pisistrato:

E'l signor mi parea benigno e mite

Risponder lei con viso temperato:

dolor distilla, le lagrime munte dal dolore, e riganti le gote: quelle lagrime che spreme il dolore nato in altrui da gran dispetto, il qual dolore distilla (munge a forza, a stilla a stilla), le lagrime rare, e non già a diluvio come in fanciullo hattuto. Or vedi se uomo ha dipinto così o meglio del Poeta nostro; vedi se ebbe ragione il gran Buonarroti d'imparar la divinità della sua arte in Dante, e vedi quanto debbano allungarsi dal segno i moderni, non dico tutti, ma quelli che nè pur hanno il minimo sospetto di tanto. Ma chi negherà che non ebbe in vista questo luogo il Petrarca, dove, parlando delle due piaghe, d'amore e di pietà, dice:

L'una piaga arde, e versa foco e fiamma; Lagrime l'altra che 'l dolor distilla Per gli occhi, ecc.

97—99. Alf. nota coll'ultima parola del primo verso i due seg. — Della villa, ecc., accenna la città d'Atene per due accidenti, il primo dei quali si è la lite di Minerva con Nettuno, a chi toccava di lor due a darle il nome. Convenutisi in fine che n'avesse l'onore chi producesse improvvisamente cosa di maggiore utilità, la vinse Minerva per l'ulivo, preferito dagli Dei al cavallo, che se' nascere Nettuno. Il secondo accidente si è quel detto di Cicerone: omnium bonarum artium inventrices Athenas; concetto nobilmente espresso dal Poeta, e con superba immagine per la sola parola disfavilla, per la quale, e l'esser vero delle scienze, e il lume e splendore che a guisa d'incendio succede loro, così bene si dipinge.

Dante, vol. 11.

Che farem noi a chi mal ne desira,
105 Se quei che ci ama è per noi condannato?
Poi vidi genti accese in fuoco d'ira,
Con pietre un giovinetto ancider, forte
Gridando a sè pur: Martira, martira;

E lui vedea chinarsi, per la morte 10 Che l'aggravava già invèr la terra,

Ma degli occhi facea sempre al ciel porte,

Orando all'alto Sire in tanta guerra, Che perdonasse a' suoi persecutori, Con quell'aspetto che pietà disserra.

Alle cose che son fuor di lei vere, Io riconobbi i miei non falsi errori.

103 e 104. Noto questi versi perchè s'imprima il sentimento loro ben nel cuore il discente.

del Poeta si è il martirio di S. Stefano, lapidato dai Giudei; quadro dove tante bellezze quante sono le parole, in un centro s'appuntano. Nota sopra tutto l'espressioni accese in fuoco d'ira; martira, martira, (mora, mora, o vero bassamente, ammazza, ammazza). Dai versi 109 e 110, giocherei che il Domenichino ha copiato il famoso quadro della comunione di S. Girolamo, e questo basti a loro lode. I versi 111 e 114, che non tradurrei in altre parole per quanto oro è sotto la luna, sono pure soggetto nuovo ad altro quadro degno dei pennelli dei Gerard, Girodet, Guerin, Benvenuti, e loro pari, o del martello dell'immortal Canova.

Concentratasi nella sua immaginativa potenza, togliesi l'anima del tutto all'azione degli oggetti fuori di sè esistenti; e però se ne allontana: adunque se, riscossa dal suo concentramento in sè, rendesi all'uso dei sentimenti, essa torna realmente all'azione degli oggetti medesimi. Vere, di reale esistenza. Non falsi errori.

Lo Duca mio, che mi potea vedere

Far sì com'uom che dal sonno si slega,

Disse: Che hai, che non ti puoi tenere, 120

Ma se' venuto più che mezza lega,

Velando gli occhi, e con le gambe avvolte,

A guisa di cui vino o sonno piega?

O dolce padre mio, se tu m'ascolte,

I'ti dirò, diss'io, ciò che m'apparve, 125

Quando le gambe mi furon sì tolte.

Ed ei: Se tu avessi cento larve

Chiama errori quelle visioni, perchè tali furono riguardo all'averle credute nell'estasi, non visioni, ma immagini aottoposte in atto dinanzi agli occhi corporali; e diceli non falsi, perchè vere erano in sostanza le immaginate cose. Il Lombardi spiega che Dante, tornato dalla sua estasi, riflettendo alle cose in essa vedute, riconobbe i veri peccati suoi d'iracundia. Così il Poeta filosofo si trasforma in un misero picchiapetto.

119 e 120. Il primo si nota da Alf. per l'espressione e verità sua. — Si slega, perchè i membri dell'uomo sono come legati nel sonno, dal quale destato per forza, non subito, ma a poco a poco al libero uso dei medesimi ritorna. Tenere, sostenere, reggere; perchè veniva ancora come chi, scosso subitamente da prosondo sonno, ai primi passi che muove.

121—123. Sono not. da Alf. per la naturalezza, purità e schicttezza delle parole, frasi e sentimento. — Velando gli occhi, fece quel tratto di cammino cogli occhi chiusi. Avvolte, perchè non dritto andavano, ma qua e là, quasi intrecciandosi, incerti passi segnavano. Piega. Cùm vini vis penetravit, prapediuntur crura

vacillanti.

126. Mi furon... tolte, accenna quel legamento delle membra tutte nel tempo dell'estasi, coll'accidente delle gambe, che pel vigor toltogli mal reggevano la persona, per riguardo alle parole dettegli da Virgilio nei versi 122 e 123.

127-129. Virgilio fa intendere a Dante ch'egli è uno

Sovra la faccia, non mi sarien chiuse Le tue cogitazion, quantunque parve.

230Ciò che vedesti fu perchè non scuse D'aprir lo cuore all'acque della pace Che dall'eterno fonte son diffuse.

Non dimandai che hai, per quel che face Chi guarda pur con l'occhio che non vede,

135 Quando disanimato il corpo giace; Ma dimandai, per darti forza al piede: Così frugar conviensi i pigri lenti

di quelli che non veggion pur l'opra, ma per entro i pensier miran con senno. — Larve, maschere. Sovra la faccia, perchè ivi si dimostra l'anima anche nelle sue minime passioni, a chi è di tal vista esperto. Quantunque parve, per quanto mai fosser picciole

130—132. Alf. not. all'acque, col vers. seg. notabile pel suono, per l'espressione e pel sentimento — Perchè non acuse, ecc., perchè tu non abbia acusa o pretesto per non aprire il tuo cuore alle acque della pace. Chiama così la mansuetudine e la carità, virtù contrarie al vizio dell'ira, che si punisce in quel cinghio; le quali acque dalla fonte eterna, onde ogni bontà si deriva, largamente si riversano. E nota che chiama figuratamente quelle virtù acque, perciocchè, siccome l'acqua amorza il fuoco, così esse l'ira proveniente dall'irascibile, e chi è in quest'ira bolle, æstuat ira.

133—135. Alf. nota il secondo e'l terzo. — Di questo ardito e dantesco modo di dire, basterà, a ben intendere il sentimento, l'ordine diretto: io non dimandai che hai (Vedi il vers. 120) per quel che fa (per quel motivo per cui dimanda) chi guarda pur (colui che guarda soltanto) coll'occhio che non vede (coll'occhio corporale il qual non vede più gli oggetti) quando il corpo giace disanimato (quando s' è partita l'anima del corpo).

136—138. Alf. not. per darti forza al piede, col vers seg. — Dice che gli fece quella domanda per trar indi occasione di stimolarlo al rimanente cammino,

Ad usar lor vigilia, quando riede. Noi andavám per lo vespero attenti,

Oltre quanto potén gli occhi allungarsi, 140

Contra i raggi serotini e lucenti;

Ed ecco a poco un fummo farsi

Verso di noi, come la notte oscuro, Nè da quello era luogo da cansarsi:

Questo ne tolse gli occhi e l'aer puro.

145

riscotendolo da quell'assopimento delle membra, che rimanevagli anche dopo la visione. Frugar, stimolare, spiega Alfieri. Ad usar, supplisci bene; lor vigilia,

il tempo della vigilia.

139-145. Not. da Alf. — Tre ore restavano al sole a coricarsi, quando dal secondo si misero a salire al terzo girone, dove spesero questo tempo, siccome dal 70 e seg. del decimosettimo di questa Cantica aperto si ricava. Attenti oltre, ecc., portando la vista e l'attenzione tanto oltre, quanto, ecc. Nota il secondo di questi versi, il cui numero, con quell'allungarsi in fine, ti mena il pensiero a lungo quant' è possibile, esprimendo insieme lo sforzo che faceva il Poeta nel-Patto. Contra i raggi, ecc. Alf. spiega i raggi vespertini. — Ed ecco, supplisci io vidi. — Farsi verso noi, è bel modo di dire, e vale venir contro noi. -Cansarsi, dal lat. campsare, lo stesso che deflectere, valo appartarsi, mettersi da banda, fuggire. — Ne tolse gli occhi, esc., cioè ci tolse l'aer puro ( la puwith dell'aere) e gli occhi (e il vedere).

### CANTO XVI.

#### ARGOMENTO.

Descrizione di quell'oscurissimo fumo: incontro del valoroso Marco: compianto di quell'anima del mondo voto di valore: sublime suo ragionamento su la cagione di ciò: sua dipartita a vista dell'albòrs che tramanda l'angelo che s'appressa.

Buso d'inferno, e di notte privata D'ogni pianeta sotto pover cielo, Quant'esser può di nuvol tenebrata, Non fero al viso mio si grosso velo

1-6. Alf. nota salvo il sesto. - Il buio orribile formato dal fumo, del quale ha detto in fine del passato Canto, giunto à a tale, che la lingua non ha parole da ritrarlo, ma la memoria di quello che ha provato il Poeta nell'inferno, e talvolta di qua, e l'ingegno suo creatore di colori ognor nuovi, siccome le immagini, v'aggiunge pur in modo che sorprende e diletta. Nota i tre accidenti che posson far maggiore il buio di tenebrosa notte; 1.º privata d'ogni pianeta (d'ogni celeste lume); 2.º sotto pover cielo (sotto cielo povero di stelle, espressione vaga assai, e ben vera, per essere il ciclo dei diversi luoghi più o men ricco di stelle, nel quale e nel quanto); 3.º quant'esser può, ecc. Ammira come rincalzando l'un coll'altro i sopraddetti accidenti, e per essi l'idea principale, imprime in essa la sensazione intera da lui provata. Ebbe l'occhio a questi versi il Tasso, Gerusalemme Liberata:

> Nè rimaner all'orba notte alcuna, Sotto povero ciel, luce di luna.

Come quel fummo ch'ivi ci coperse, Ne a sentir di così aspro pelo; Che l'occhio stare aperto non sofferse; Onde la scorta mia saputa e fida Mi s'accostò, e l'omero m'offerse.

Si come cieco va dietro a sua guida, 10 Per non smarrirsi, e per non dar di cozzo In cosa che 'l molesti o forse ancida,

M'andava io per l'aere amaro e sozzo, Ascoltando. 'I mio Duca che diceva

Pur: Guarda che da me tu non sie mozzo. 15

Al viso, all'occhio. Sì grosso velo, leggiadra espressione che ci ricorda quel per l'aer nero e per la nebbia folta, Inf. ix, quell'altro quell'aer grosso, ivi; e infine xiv, quell'aer grosso e scuro. — Ci coperse. Nota questa forma, per la quale le addensate tenebre intorno intorno a maraviglia si esprimono. Di cosl aspro pelo, maniera nuova dantesca, stando in su la metafora del grosso velo, che ben ritrae l'acerbezza dell'impressione fattagli da quel fumo, e tolta da quella che fanno, stropicciandoli, i ruvidi peli di rozzo panno. Nel 1x dell' Inf. Per indi ove quel fummo è viù acerbo.

7-9. Si not. da Alf. - Che, perchè, per la quale acerba impressione. È da notarsi questo modo l'occhio non sofferse lo stare aperto, non potè stare aperto. - Onde, per dover andar cogli occhi chiusi. L'omero m'osserse, perchè a lui si appoggiasse, e la ragione la dice nei versi 11 e 12. Ora, non perder di vista i due viaggiatori nel modo che dice, che così vuole che il seguiti col pensiero, finchè siano usciti di tal nube.

10-15. Questi versi che Alf. nota, sono d'un andar franco, d'un dire schietto, semplice e sostenuto, che incanta. Amaro, per l'acerba impressione che faceva; sozzo, impuro. Mozzo, mozzato, spiccato, separato, ecc. Il Lombardi, cambiando l'o forse in o ver, vers. 12, dice: significando o vez lo stesso che I'sentia voci, e ciascuna pareva
Pregar, per pace e per misericordia,
L'Agnèl di Dio che le peccata leva.
Pure Agnus Dei eran le loro esordia;
Una parola era in tutti, e un modo,
Sì che parea tra esse ogni concordia.
Quei sono spirti, Maestro, ch'i'odo?

Diss' io, ed egli a me: Tu vero apprendi, E d'iracondia van solvendo 'l nodo.

O ANCHE, viene il pleonasmo a riuscire più aggiustato. Guarda al sacco, lettore, che c'è dentro la gatta

Prima di passar oltre, conviene avvertire che si puniscono si fattamente coloro che portarono dentro accidioso fummo, o sia gl'iracondi, perciocchè non è in natura più conforme mezzo di ricordare a quelle anime, nel tempo stesso che le tormenta, la cagione del presente supplizio, per l'effetto dell'ira che accieca l'occhio della mente, siccome il fumo corporale, il che serve anche a doppia pena di quelle anime.

17 e 18. Per pace, per ottener pace; e per misericordia, istessamente. L'Agnel di Dio, così chiamasi

l' Uomo Dio. Leva, leva via, toglie.

19—21. Alf. nota il 20. — Le luro esordia, le prime parole; il principio della loro preghiera essendo pur Agnus Dei, seguita che cantavano Agnus Dei qui tollis peccata mundi, ecc. Una parola, sottintendi medesima; un modo, suppl. medesimo. — Sicchè, ecc., andando quelle voci insieme, e non già le une a maggiore, le altre a minor passo; che sarebbe stato una sinagoga, e avrebbe fatto ridere i nostri viaggiatori, non che gli avesse per quella monotonia di tristezza compunti.

24. Dice che van solvendo (sciogliendo) il nodo di iracondia (il nodo che fa iracondia) supponendo in certo modo che la macchia di quel peccato sia come un nodo che lega l'anima e la ritiene di qua dal suo desiderio, ch'è Dio. Adunque potrai tradurre questo bel modo di dire così: che vanno lavando o purifi-

cando le macchie impresse in loro dall'irà.

Or tu chi se' che 'l nostro fummo fendi,

25

E di noi parli pur come se túe

Partissi ancor lo tempo per calendi? Così per una voce detto fue.

Onde 'l Maestro mio disse: Rispondi,

E dimanda se quinci si va súe.

30

Ed io: O creatura che ti mondi,

Per tornar bella a colui che ti fece, Maraviglia udirai se mi secondi.

I' ti seguiterò quanto mi lece,

25-27. Alf. nota il primo. - Fendi, dividi, non è messo a caso, nè per la rima, ma perchè sia la parola ritratto vero del concetto, volendo far intendere chi parla una certa pena che provano quelle anime attraversando quel fumo, per non aver corpi si compatti come quello di Dante, il quale per la forza che oppone fa quasi insensibile quella resistenza. Pur, non la creder voce superflua, accennandosi per essa tutti i motivi contrari al presente evento. Tue, lic. poet. tu. - Partissi ancor, ecc. Da questo singolar modo di misurar il tempo dei Latini per Calende, None e Idi, si determina dantescamente il viver nostro temporale, o sia il luogo dove il tempo è commensurabile, mentre di là il tempo, come il luogo che lo comprende, è eterno, e però immensurabile. E vedi come, avendo a ripetere le stesse idee, con sempre nuovi e inaspettati modi le ritrae.

28. Fue per fu è lic. poet., siccome nel verso 30

sue per su.

31—33. Di cara grazia sparsi, affettuosi, franchi, e scorrenti sono questi versi. Mondi, da mondare, propriamente sbucciare, nettare, ecc., s'usa qui in senso di purificare, ed è questo dire vago assai. Se mi secondi, accompagnandoti meco.

34-36. Sono not. da Alf. — Quanto mi lece : vedremo in fine del presente Canto, che non è permesso a quelle anime andar oltre a certo termine. Mi lece, Rispose; e, se veder fummo non lascia,
L'udir ci terrà giunti in quella vece.
Allora incominciai: Con quella fascia
Che la morte dissolve men vo suso,
E venni qui per la 'nfernale ambascia;
40 E, se Dio m'ha in sua grazia richiuso
Tanto ch'e'vuol ch' io veggia la sua corte,
Per modo tutto fuor del modern'uso,

Per modo tutto fuor del modern'uso, Non mi celar chi fosti anzi la morte,

Ma dilmi; e dimmi s'io vo bene al varco;

45 E tue parole fien le nostre scorte. Lombardo fui, e fu' chiamate Marco:

m'è lecito, permesso. E, se, ecc., e, se il fummo non lascia (non concede, e però impedisce) noi veder noi, l'udir, ecc. In quella vece, in quello scambio, ovvero in cambio, ecc. L'ufficio che non posson far gli occhi, lo farà l'udito.

37-39. Alf. col vers. 39 nota quella fascia che la morte dissolve, poetica frase dantesca, che significa il corpo, fascia e viluppo dell'anima. — E venni qui, supplisci passando. La frase infernale ambascia è lo stesso che inferno, ma colla voce ambascia, t'affissa un istante il pensiero sopra le amarezze del luogo.

40—42. E, se: e se è vero, com' è verissimo. Questo modo, m' ha richiuso in sua grazia tanto, è nuovo, e di Dante. Del modern'uso. Moderno, s'usa qui in senso di ordinario; adunque, tutto fuor, ecc., vale fuori affatto dell'uso ordinario, e perciò straordinario affatto.

43-48. Si not. da Alf. — Dilmi, dillomi, dimmelo, dimmel, sono una cosa; ma vedi che vantaggio, per l'armonia, sono tutte queste possibili trasformazioni! Lombardo, Italiano, siccome nel Boccaccio: Questi Lombardi cani, ecc. Marco. Il Postill. del Cod. Caet. (ricavo questa nota dall'edizione del sig. de Romanis) chiosa: iste fuit Marcus Lombardus de Venetiis, et

Del mondo seppi, e quel valore amai Al quale ha or ciascun disteso l'arco. Per montar su dirittamente vai, Così rispose; e soggiunse: Io ti prego Che per me preghi quando su sarai.

50

fuit Aulicus et nobilis homo, et multum gratus dominis de Lombardia, ideo dicebatur Lombardus. Vien poi in mente al signor Portirelli, che questi si fosse il celebre Marco Polo Veneziano, il quale, per aver fatto lunghi e difficili viaggi, poteva ben dirsi valoroso, e per le sue maniere, colle quali seppe rendersi bene-volo il Gran Can de' Tartari, poteva lodarsi come pratico delle corti. Del mondo seppi, seppi i bei costumi, usi, negozi del mondo. Disteso l'arco, si spiega da Alfieri per abbandonato; ma vuolsi dire altrimenti ai forestieri. Tender l'arco a una cosa, significa, in senso metaforico, star coll'anima intesa in una cosa; adunque distender l'arco, il contrario; e perciò abbandonarla, non vi por mente, ecc.; e siccome la forma positiva ha gran forza, dimostrando tutta la tesa dell'anima, così la sua contraria, facendo tutto l'opposto vedere; cioè il vivere rilassato e vizioso degli uomini allontanatisi dalla virtù.

49—51. Alf. nota il primo, e del secondo così rispose. — Quando su sarai. Lombardi dice: io intendo che per l'ansietà ch'aveva Dante che gli fosse sciolto il suo dubbio, non permettesse a Marco di aggiungere su nel mondo. Si risponde al Lombardi: 1.º non v'essere nella parola di Marco interrompimento alcuno; 2.º che, se vi fosse, il Poeta l'avrebbe pur fatto intendere con altro intreccio di parole, dicendo, per esempio: quando tu sarai..., e scrivendo tosto per fede, ecc., riponendo altrove la forma ed io a lui; 3.º che l'avverbio su esclude ogni aggiunto, richiedendo solo d'essere spiegato col luogo al quale si riferisce; 4.º che questo luogo non è il mondo nostro, come dice il Lombardi, ma sì quello, il quale nel xxvt di questa Canzone, vers. 128 e 129 si determina.

Ed io a lui: Per sede mi ti lego
Di far ciò che mi chiedi; ma io scoppio
Dentro a un dubbio s'i' non me ne spiego.
55 Prima era scempio, e ora è fatto doppio

Questa parola quando su sarai, ci rammenta quella dell'Inf. xvi:

Però, se campi d'esti lunghi bui, E torni a riveder le belle stelle, Quando ti gioverà dicere: Io fui; Fa che di noi alla gente favelle.

52-54. Alf. li nota. — Graziosissimo è questo dire per fede mi ti lego, ecc. Ma, lasciando star questo, io scoppio, ecc., non v'è espressione di maggior forza nella lingua; e vuol dire che il dubbio che ha, lo stringe in modo che, se non se ne spiega (dispiega, discioglie) ei ne scoppia. E così breve breve dimostra quanto sia il tormento che gli dà il dubbio, e però

quanto il desiderio d'uscirne.

55-57 Inteso, nel precedente Canto, da Guido da Brettinoro l'orribile e quasi generale corruttela d'Italia, e avendo già inteso e letto che altri attribuisce all' influsso degli astri, altri all'uomo stesso, la cagione della viziata natura umana, nacquegli il dubbio, quale di queste due fosse veramente la cagion vera. Ora, sentendo pur dire a quello spirito, quel valore al quale ha or ciascun disteso l'arco, per le quali parole il vivere lassato e vizioso di tutti si dimostra, doppia testimonianza riceve il Poeta della generale dissolutezza; e siccome, quanto più crescono le prove di una verità, tanto si fa maggior il desiderio della sua cagione, perciò anche questo suo desiderio diventa doppio, il quale essendo effetto del dubbio anzidetto, ne seguita che, raddoppiatosi l'effetto, la cagione l'è anche. Ora ecco l'ordine regolare: il mio dubbio era scempio prima che tu mi parlassi, ora è fatto doppio nella (ovvero per la) sentenza tua, la quale, qui (nelle cose udite qui da te) ed altrove (in quelle udite altrove, nel precedente Canto), mi sa certo

60

Nella sentenzia tua, che mi fa certo. Qui e altrove, quello ov'io l'accoppio.

Lo Mondo è ben così tutto diserto

D'ogni virtute, come tu mi suone,

E di malizia gravido e coverto:

Ma prego che m'additi la cagione,

Si ch'io la vegga, e ch'io la mostri altrui; Che nel cielo uno, e un quaggiù la pone.

Alto sospir che duolo strinse in hui,

Mise fuor prima, e poi cominciò: Frate, 65

(mi dimostra esser un fatto certo) quello (l'udito altrove) ovio l'accoppio (al quale io lo unisco). — Scempio, scende dal lat. simplex, semplice. Qui il Venturi piglis un bel granchio, credendo che il dubbio di Dante sia: se sieno veramente i costumi del mondo corrotti.

58-60. Alf. nota i due primi. — È ben, è veramente. Così tutto, ecc. Vegga qui il Venturi la prova del suo inganno. Mi suone, mi fai intendere nel suono delle tue parole. Suone per suoni, lic. poet. Nota

dell'ultimo verso il dir facile e forte.

61—63. Additi; propriamente additare è mostrare, accompagnando l'atto col cenno del dito; puossi dispogliare di questo accidente; ma gli resta pur non so che forza di più del semplice mostrare. — La vegga... la mostri; la, la cagione ch'io dimando. Che, ecc., io ti dimando questo, perchè uno fra i diversi d'opinione, pone la cagione di ciò nel cielo (nell'influsso del cielo), ed uno la pone quaggiù (in terra, nel mondo nostro, cioè nel traviamento degli uomini, per l'abuso del loro libero arbitrio).

64-69. Alf. li nota. — Alto sospir, ecc. È linguaggio vero di natura, e segno di gran dolore quell'alto sospiro che precede la parola; e due accidenti lo dimostrano qui più intenso, cioè l'aggiunto alto, e il prolungato suono del grido hui, che traduce malamente il Lombardi per oimè, non si potendo un grido semplice contrapporre ad un composto, nè uno essere Lo mondo è cieco, e tu vien ben da lui: Voi che vivete ogni cagion recate Pur suso al cielo, sì come se tutto Movesse seco di necessitate.

70 Se così fosse, in voi fôra distrutto
Libero arbitrio, e non fôra giustizia,
Per ben, letizia, e per male, aver lutto.
Lo cielo i vostri movimenti inizia,

eguale a due. Il Tasso, Gerusalemme Liberata: In un languido oimè proruppe. E Ovidio:

Ipse suos gemitus foliis inscribit, et ai Plos habet inscriptum.

Ciedo, d'ignoranza e d'errore, che l'intelletto ossuscano. Lattanzio, lib. vii: Ergo nulla est humana sapientia, si pir se ad notionem veri scentiamque nitatur, quoniam mens hominis cum fragili corpore illi
illigata, et in tenebroso domicilio inclusa, neque liberiùs evagari, neque clariùs perspicere veritatem potest, cujus notio divinæ conditionis est. — Voi che
vivete, suppl. ancora, e però voi altri mortali. —
Ogni cagion, ecc. La frase recar la cagion d'una
cosa a uno è più bella assai che attribuire a uno, ecc.,
riconoscere da uno, ecc., e simili. Come se tutto, ecc.,
come se tutto ciò che nel mondo avviene, sosse un efsetto necessario del moto e influsso del cielo.

70—72. Se quanto avviene fosse di necessità, distrutto sarebbe dell'uomo il più prezioso tesoro che Dio gli potè fare, e i premj della virtù, come le penè del delitto, sarebbero ingiustizia eguale. Platone vuole che Iddio abbracci il principio, il mezzo e il fine di tutte le cose, ch'egli le circondi e disponga tutte, che dia premio ai buoni e castigo ai rei, ma che non ci tolga questa provvidenza il libero àrbitrio, anzi ce lo conservi.

73-78. C'insegna il Poeta nel Convito essere ogni cielo naturato d'una virtù propria, la quale pei raggi suoi discende nelle cose di sotto, e accende in noi,

### CARTO XYE.

Non dico tutti; ma, posto ch'io'l dica, Lume v'è dato a bene e a malizia. E libero voler; che, se fatica Nelle prime battaglie del ciel dura, Poi vince tutto se ben si notrica.

75 i quali,

ovvero muove quei primi impeti dell'appetito, i quali, per non esser da noi dipendenti, non sono soggetti nè a lode nè a biasimo. Non dico tutti, perchè nascono molti dalle occasioni, mali abiti, educazione, temperamento, ecc. Ma, posto ch' io 'l dica, ma supposto pure ch'io dica tutti. Posto che, ha per intero questo essendo posto ovvero supposto che è. - Lume v'è dato, il lume della ragione a discernere il bene e il male, e con questo il libero arbitrio. Boez., lib. 5, prosa seconda: sed in hac hærentium sibi serie caussarum est ne ulla nostri arbitrii libertas? An ipsos quoque humanorum motus animorum fatalis catena constringit? - Est, inquit. Neque enim fuerit ulla rationalis natura, quin eidem libertas adsit arbitrii. Nam quod ratione uti naturaliter potest, id habet judiciúm, quo quodque discernat per se; igitur fugienda optandave dignoscit ... Quare, quibus inest ratio , ipsis etiam inest volendi nolendique libertas. - Che, se fatica, ecc., costruisci e spiega così: che (il qual libero volere), se fatica sè stesso nelle prime battaglie del cielo (contrastando a quei primi impeti da lui prodotti), dura (sta duro, sta fermo, resiste, regge); poi, se si notrica bene (col cibo della sapienza), vince tutto (perviene a vincere senza più pena ogni più fiero concupiscevole assalto). Vuol dire primamente che la virtù, la cui luce, pel contrasto degli avversi appetiti, può solo risplendere, non s'acquista se non superando le aspre battaglie che le danno gli appetiti disordinati e le impersezioni della nostra condizione. Secondamente, che l'abito della virtà diventando, come dire, complessione, e fatto tale pel lungo esercizio dei precetti della filosofia, le passioni viziose non hanno più in noi appicco, perciocchè l'auima così avyezza spegne le concupiscenze

A maggior forza e a miglior natura

80 Liberi soggiacete, e quella cria
La mente in voi che'l ciel non ha in sua cura.

Però, se 'l mondo presente vi svia,
In voi è la cagione, in voi si cheggia,
Ed io te ne sarò or vera spia.

sul primo loro nascere, e giunge in fine a svellere per sino ogni seme del vizio. E quanto è più bello l'essersi per questo modo a questa divina natura condotto, che esser per indole naturale alieno dal male, e così disposto al bene, condizione sì propinqua a imperfezione e viltà, e per cui i nomi medesimi d'innocenza e di bontà diventano nomi di disprezzo! Riguardo a quelli che, infievoliti cogli anni, diventano casti, sobri, temperanti, religiosi, Iddio ce ne guardi; e n'ho io una prova dinanzi sì cruda, che ne fa tuttavia più acerba la memoria il tempo.

79—81. A maggior forza, ecc. Voi, liberi, soggiacete u maggior forza, ecc. Questa maggior forza e miglior natura si è la forza e natura divina. Cria, voce poet, crea. — La mente in voi, l'anima umana. Che il ciel non ha in sua cura, che non soggiace all'influsso dei cieli, perciocchè, come dice altrove il Poeta, la bontà divina spira senza mezzo l'anima nostra, principio di sua immortalità.

82-84. Il mondo presente, il presente essere del mondo, l'attual vivere nel mondo. Vi svia, vi trae di via, cioè dalla via diritta. Si cheggia, si chicda, e però si ricerchi. — Se il Lombardi avesse avuto in mente quello che dice Dante, vers. 100 e seg., non avrebbe guasto il verso 82, scrivendo disvia in luogo di vi svia, e fattovi su la diceria ai porri. Spia, indicatore. Questa voce è adunque nobile o infame secondo la cosa o la persona che per lei s'accenna. Ed è ben da ridere quello che ne dice il Venturi, che forse a quei tempi, essendo le spie meno di quelle dei nostri frodolente e maligne, non avevano ancora resa tal voce sì odiosa. Nè meno puerile si è il dir Lombardi che, dei due vocaboli, spia ed esploratore, da lui creduti

Esce di mano a Lui, che la vagheggia, Prima che sia, a guisa di fanciulla, Che piangendo e ridendo pargoleggia, L'anima semplicetta, che sa nulla, Salvo che, mossa da lieto fattore,

sinonimi, il primo è infame, ma il secondo no, per essere questo secondo dal volgo poco o niente inteso, come se la voce flato, per essere meno intesa dal volgo, olczzasse d'odore, e la sola scoreggia putisse. Non sono i nomi che fanno le cose nobili o infami; si queste loro. Che, se la cosa stesse come crede il Lombardi, si potrebbero tutte le più vili cose far pregevoli, appellandole con nomi poco dal volgo intesi. E una donna a cui fosse detto ch'ell'è una mandracchia, vocabolo poco inteso dal volgo, non potrebbe averlo a male.

85—90. In questo discorso di Marco, che va sino al verso 129, non v'è concetto, non espressione, che non sia da lodarsi sommamente. È non minor frutto ne cava chi agli alti intendimenti espressivi pon mente, che chi alla parola ornata che in sè li racchiude.

Ordina il testo così: l'anima semplicetta che sa nulla, salvo che... esce di mano a lui che la vagheggia ... Che sa nulla, perocchè, come altrove dice, solo da sensato apprende, e perchè non sa nulla la dice sempliceua. - Salvo che (eccetto che) cssendosi mossa (essendosi dipartita, essendo emanata) du lieto fattore (da un creatore in sè e per sè beato, anzi la beatitudine stessa ) ella torna volentieri, ecc., (ella sente quell' innato desio pel quale ogni ente al principio suo tende a riunirsi). Adunque l'anima semplicetta, e d'ogni cosa ignorante, esce di mano a lui (a quel fattor lieto), il quale la vagheggia (l'ammira compiacendosi del suo lavoro), prima che sia, supplisci in suo essere intero, cioè quando si può dir di lei che vive e sente, e in sè rigira, come nel venticinquesimo di questa Cantica dice Dante stesso. A guisa, ccc. In tale stato, tale si può considerar l'anima nostra, qual semplice fanciulletta, che pargoleggia

Dante, vol. 11.

242 DEL PURGATORIO, 90 Volentier torna a ciò che la trastulla. Di picciol bene in pria sente sapore;

piangendo e ridendo a un'ora, come il solo appetito leggermente la muove. E tutto questo dal l'oeta s'è detto con versi di si bella stampa, con lingua e stile si leggiadro e gentile, che non v'è mezzo di far meglio. Alf. ha not. a guisa di fanciulla, col vers. seg. Ma convienmi, a maggior diletto e profitto di chi legge, ch'io mi rivolga ancora un poco indietro ad alcun passo. Esce di mano a lui, ecc. Parad., vii:

Ma nostra vita, senza mezzo, spira La somma beninanza.

Volentier torna, ecc. Seguita nel precit. luogo:

Di sè, sì che poi sempre la disira.

E nel Convito ne rende ragione così: il sommo desiderio di ciaseuna cosa è prima dalla natura dato, e lo ritornare al suo principio è, perocchè Iddio è principio delle nostre anime, e fattore di quelle simili a sè; siccom' è scritto: Facciamo l'uomo ad immagine e simiglianza nostra, essa anima massima-

mente desidera tornare a quello.

91—93. A intendimento di queste parole, leggansi le seguenti pur del Convito: l'anima nostra, incontanente che nel nuovo e mai non fatto cammino di questa vita eterna, drizza gli occhi al termine del suo sommo bene, e però qualunque cosa vede, che paja avere in sè alcun bene, crede che sia esso. E perchè la conoscenza sua prima sia imperfetta, per non essere sperta nè dottrinata, piccioli beni le pajono grandi, e però da quelli comincia prima a desiderare. Onde vedemo li parvoli desiderare massimamente un pomo, e poi, più oltre procedendo, desiderare uno uccellino, e poi più oltre desiderare più bello vestimento, e poi il cavallo, e poi una donna, e poi ricchezza non grande, e poi più. E ciò incontra perchè in nulla di queste cose truova quello che va cercando, e credelo trovare più oltre.—

Quivi s' inganna, e dietro a esso corre, Se guida o fren non torce 'l suo amore. Onde convenne legge per fren porre; Convenne rege aver che discernesse Della vera cittade almen la torre.

95

E dietro a esso corre. Adunque corre l'anima dietro a questi falsi beni, se non gli addita una guida sicura il diritto cammino, che compie il suo desiderio, e se un freno non torce il suo amore dalle fallaci e bugiarde immagini che l'hanno sedotta. Nota bene la forza del corre ad accennare l'impetuoso slancio dell'anima dietro l'oggetto desiderato; a quella del torce, a dinostrar la difficoltà di svolger l'animo già impressionato dall'ingannevole amore che lo seduce. E non sarà fuor di proposito avvertire che parla qui il Poeta di quell'amore pel quale ama l'uomo secondo la sensibile apparenza, siccome bestia; e questo amore, dice nel Convito, nell'uomo massimamente ha mestiere di rettore per la sua superchievole operazione nel di-

letto, massimamente del gusto e del tatto.

94-96. Convenue legge, suppl. avere, ecc. Est enim lex regula directiva vitæ, dice il Poeta nel libro della Monarchia, ed Epicuro delle Leggi: che anche le peggiori sono tanto necessarie agli uomini, che senza esse si divorerebbero l'un l'altro; e Platone ci assicura che senza le leggi noi viveremmo come animali bruti; tanto malagevole è tener dentro a sua meta e frenar lo ingegno nostro vagabondo, temerario, e periglioso cotanto. Rege, rettore, ovvero correttore. Della vera cittade. Intende il Poeta per la vera città, quella che, nel Convito, chiama la città del ben vivere, supponendo la vita umana divisa in due città, secondo il dritto o torto vivere, quella del ben vivere e quella del vivere malvagio. Ma che intende per la torre di questa vera città? Credo ancora che, siccome nelle terre nostre sono le torri le parti sue più visibili, così di questa accouni qui la parte più materiale, più grossa, massiccia, o sia le cose più all'uman vivere necessarie.

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?
Nullo; perocche 'l pastor che precede
Ruminar può, ma non ha l'unghie fesse.

100Perchė la gente, che sua guida vede

Pure a quel ben ferire ond'ell'è ghiotta, Di quel si pasce, e più oltre non chiede.

Ben puoi veder che la mala condotta

È la cagion che 'l mondo ha fatto reo, 105 E non natura che 'n voi sia corrotta.

97-99. Chi pon mano ad esse, per porle in pratica. Nullo, suppl. individuo. — Che precede, perchè non basta che il pastore additi la diritta via; se non v'entra il primo, e precede, tant'è. Ruminar può, ma, ecc., sferzata a tempo contro l'avarizia dei Papi d'allora, dei quali, Inf., xix:

Che la vostra avarizia il mondo attrista, Calcando i buoni e sollevando i pravi.

Onde, volgendo all'intendimento suo il mistico senso del comando fatto da Dio agli Ebrei di non mangiar carne, se non d'animale che rumini ed abbia l'unghie fesse, intende per lo ruminare, la scienza che il pastore ha bene; e per l'unghia fessa, la larghezza o liberalità nel donare. E di questa seconda parte sono evidentissima prova i seguenti due versi, 100 e 101. Adunque vuol dire che il pastore sa ben predicare il disprezzo delle ricchezze, ma non ha la mano aperta a dispensarle.

Pure, in riguardo a quanti motivi dovrebbero distorpelo. La frase ferire a un segno, suppone coll'arco
dell'intelletto, e però vale intendere in un segno,
appuntarvi il desiderio, ecc. Ghiotta, esprime desiderio sfrenato. Di quel si pasce, ecc., si pasce coll'ingannevole diletto di quel bene caduco, e non vede

l'altro bene di là, che è l'eterno.

103-105. Condotta, reggimento. Reo, malvagio. Che... sia corrotta, guasta in modo che spente siano

Soleva Roma, che 'l buon mondo feo,
Duo Soli aver che l'una e l'altra strada
Facèn vedere, e del mondo e di Deo.
L'un l'altro ha spento, ed è giunta la spada
Col pasturale; e l'uno e l'altro insieme 110
Per viva forza mal convien che vada;
Perocchè, giunti, l'un l'altro non teme:

in voi quelle celesti scintille, onde l'animo umano del vero e del bene conosciuto s'innamora.

tende dell'Imperatore e del Papa, l'uno della spirituale e l'altro della temporale autorità rivestito; e dice Soli, perchè soggiunge facèn vedere. — Del mondo, quella cioè del mondo, che mena alla città del ben vivere, e alla temporale felicità. Di Deo, quella di Dio, che alla patria vera degli eletti conduce; il che dalle sottoposte parole del terzo della Monarchia aperto si dichiara: propter quod opus fuit homini duplici directivo, secundùm duplicem finem; seilicet summo Pontifice, qui secundùm revelata humanum genus produceret ad vitam æternam; et Imperatore, qui secundùm philosophica documenta genus humanum ad temporalem felicitatem dirigeret. Le forme facèn per faceano, Deo per Dio, sono del verse.

Egiunta la spada, ecc. (si not. da Alf. coi due versi seg.) l'una coll'altra autorità. L'uno e l'altro, suppl. andando. — Per viva forza, espressione la cui energia viene dall'aggiunto viva, dimostrante una forza che non può venir meno per contrasto, e perciò invincibile. Non creda però il Venturi, che fosse tanto il Poeta dal suo ghibellinesco odno accecato, che non sapesse che, benchè andasse male allora, non potesse pur andar altrimenti; ma e' parlava spirato da poetico spirito e non da profetico. E se avesse bisogno di difesa, il fatto d'allora basterebbe, come basta a non dar torto al Venturi il presente, voglio dire il reggimento della S. del nostro Pio VII, gloriosamente regnante.

112-114. Alf. li nota salvo la parola se non mé

Se uon mi credi, pon mente alla spiga, Ch'ogni erba si conosce per lo seme.

115In sul paese ch'Adice e Po riga, Solea valore e cortesia trovarsi Prima che Federigo avesse briga:

Or può sicuramente indi passarsi

Per qualunque lasciasse, per vergogna, 120 Di ragionar co'buoni o d'appressarsi.

credi. — Giunti. Dalla spiga, giunta a certo termine, puossi sicuratamente giudicar del frutto. È certo gli essetti delle due autorità congiunte, erano ai tempi del Poeta tali da desiderare che sosse altrimenti. Ch'ogni erba, ecc., è proverbio, e vero. Seme, chiamasi anche il frutto, per esser poi questo ancora generatore di simile a sè. Così il padre chiama seme i suoi nati.

115. Il Po e l'Adige sono fiumi nella Marca Trevigiana; ma, dice bene il Volpi, il paese che s'accenna abbraccia coll'accennata parte la Lombardia e la Ro-

magna.

117. Federigo II, imperadore, figliuolo d'Arrigo V, e nipote di Federigo Barbarossa. Volpi. Briga. Il sentimento di questa voce si determina dalle circostanze, che le danno più o meno comprendimento. Qui significa il travaglio che ebbe il detto imperadore per le

tenzoni e guerre che sostenne coi papi.

nente, indi si può per qualunque persona la quale lasciasse per vergogna l'occasione di ragionare coi buoni o d'appressarsi ai buoni; l'inverso del quale ordinamento delle parole, più agevole pei forestieri, si è: ora qualunque persona, la quale lasciasse per vergogna di ragionare coi buoni o d'appressarsi ai buoni, può passare indi sicuramente; perchè sicuro di non incontrarvi più anima buona, pel confronto della cui virtù egli abbia de' suoi vizi a vergognarsi. Non posso tacere il guasto che fa qui la Nidob., caramente accolto dal Lombardi, scrivendo il terzo verso: Di ragionar coi buoni ad appressarsi, onde non è

Ben v'en tre vecchi ancora, in cui rampogna L'antica età la nuova, e par lor tardo Che Dio a miglior vita li ripogna; Currado da Palazzo, e 'l buon Gherardo, E Guido da Castel, che me' si noma

a cui

possibile cavar sentimento alcuno. Il Lombardi, a cui mal prenda, barbareggiando al solito, e volendo che ad sia lo stesso che di, cosa impossibile affatto, costruisce così: qualunque lasciasse ad (per di) appressarsi per vergogna di ragionar coi buoni, Ma che domin vuol dire lasciare ad appressarsi di ragionar, ecc.? Questo parlare del Lombardi è proprio lo stesso che quello di Nembrotto; però rileggi di grazia, Inf., xxxi,

li versi 79, 80 e 81.

121-123. Alf. li not. - En, troncamento d'enno. voce poet. per sono. Questo modo in cui l'antica età rampogna la nuova età, è da notarsi per novità e bellezza. Questa rampogna la fa la vecchia età alla nuova, quella rimproverando a questa le sue malvagità collo specchio delle sue virtù. E par lor tardo, ecc. Ordina così: e il tempo in cui avverrà che Dio li ripogna (riponga) a vita migliore, pare tardo a loro, parendo loro mille anni d'uscir per morte della generale corruzione. E par lor tardo. Il Petrarca, nella canzone che comincia Spirto gentil, ecc.: Ch' hanno sè in odio e la soverchia vita. E l'Ecclesiaste: et laudabam ego mortuos, qui jam mortui erant, magis quam viventes, qui adhuc vivunt. Et meliorem judicavi supra hos duos eum, qui nondum fuit, aut non vidit opus malum quod factum est sub sole.

Non jam se moriens dissolvi conquereretur; Sed magis ire foras, vestemque relinquere, utanguis, Gauderet prælonga senez aut cornua cervus.

124—126. Currado da Palazzo, valoroso gentiluomo di Brescia. Il buon Gherardo, di Trevigi. Di lui nel Convito: chi sarà oso di dire che Gherardo da Cammino fosse vile uomo? E chi non parlerà meco dicendo quello essere stato nobile? — Guido da Castello,

Francescamente il semplice Lombardo. Di' oggimai che la Chiesa di Roma, Per confondere in sè duo reggimenti, Cade nel fango, e sè brutta e la soma.

1300 Marco mio, diss' io, bene argomenti; E or discerno perchè dal retaggio Li figli di Levi furono esenti:

Ma qual Gherardo è quel che tu, per saggio, Di' ch'è rimaso, della gente spenta,

lo loda per nobilissimo nel Convivio. Che me', ecc., il quale chiamasi me' (meglio, più acconciamente) il semplice Lombardo, alla maniera francese, ch'era di chiamar Lombardo ogni Italiano, e già s'è veduto. L'aggiunto semplice è segno della purezza, semplicità e schiettezza de' costumi di quel veramente nobile signore.

127—129. Alf. not. salvo di oggimai che, colle quali conchiude Marco la sua ragione. Per confondere, perchè Dante giudica che questo accoppiamento sia confusione e disordine. Duo reggimenti, quello del temporale e quello dello spirituale. Cade nel fango, e insozza sè stessa, e la soma. Questa soma può essere il sopraccarico dei due reggimenti, ovvero, come nel sonetto del Petrarca (il successor di Carlo) la soma delle chiavi e del manto.

130—132. Rincalza coll'autorità le ragioni; e questa si è l'esclusione della tribù di Levi dall'eredità della terra di Ganaan compartita da Dio alle dodici israelitiche tribù; mentre la prima fu sparsa qua e là in 48 città della Cananea, per l'esercizio dell'officio sacerdotale.

133—135. Ha lodato il buon Gherardo, vuole ora lodare una sua figlia, della quale non saprei dare alcun positivo particolare; ma, lodata da Dante, puossi affermare ch'ella era per virtù e forse ancora per bellezza ben degna di tanto. Ora per venire nell'attento suo, che scorgesi nel verso 140, finge non sapere chi sia quel Gherardo detto di sopra, e ne chiede a Marco. Che tu, per saggio, di', ecc. Che tu dici ch'egli è ri-

In rimproverio del secol selvaggio? 135
O tuo parlar m'inganna o e'mi tenta,
Rispose a me, che, parlandomi tosco,
Par che del buon Gherardo nulla senta.

Per altro soprannome i' nol conosco,

S'io nol togliessi da sua figlia Gaia. 140

Dio sia con voi, che più non vegno vosco.

Vedi l'albor che per lo fummo raia,

Già biancheggiare, e me convieu partirmi;

L'angelo è ivi, prima ch'egli paia. Così parlò, e più non volle udirmi.

145

maso per saggio della gente spenta, cioè come prova delle virtù dei passati. In rimproverio, ecc., è quasi l'anzidetto in cui rampogna l'antica età la nuova. — Del secol selvaggio; così dice quel secolo deserto di

ogni virtù.

136—138. Alf. nota il primo di questi versi, e scrive in nota, vale a dire: parli per scovare. — Che, perchè Tosco, in linguaggio tosco, cioè toscano. Par che, ecc. La frase sentir qualche cosa, ovvero non sentir nulla di uno, è un italianismo, o piuttosto un toscanismo, e significa aver qualche cognizione d'uno, ovvero non averne alcuna. E gli dice questo, perchè in Toscana era, pel suo valore e cortesia, generalmente conosciuto il buon Gherardo.

139—141. Per altro soprannome, che per l'anzi detto di buono. — S' io nol togliessi, ecc. S' io non togliessi altro soprannome da sua figlia Gaia; nomandolo, per esempio, Gherardo, padre della bella Gaia. Ed ecco a che voleva riuscire il Poeta. Dio sa, ecc., formula di congedo. Vosco, vone puet. con voi.

142—145. Haia, raggia. for. poet. E me, ecc. Ordina: l'angelo è ivi, e conviene me partirmi prima ch'egli paia. La particella mi, che Lombardi dice ontosamente pleonasmo in grazia della rima, è oggetto di partire, verbo d'azione. Questo albeggiante albore, è la luce del sole che sta per andar sotto, temperata si fattamente da quel denso fumo. Così parla, ecc. Così delto, die' volta.

# C A N T O XVII.

## ARGOMENTO.

Uscita di quell'aspro e amaro fumo, al lume del sole che tramonta: altra estatica visione di Dante: esempi di funesta successione al vizio dell'ira. Ritorno a sè: vista dell'angelo al passo: arrivo al balzo di sopra, ov'è pianta l'accidia. Come amore sia semenza d'ogni bene e d'ogni male.

Ricordini, lettor, se mai nell'Alpe Ti colse nebbia, per la qual vedessi Non altrimenti che per pelle talpe, Come, quando i vapori umidi e spessi

1-9. Alf. nota la seconda terzina. — Ordina: lettore, se nebbia ti colse mai nell'Alpe, per la qual
nebbia conveniva che tu vedessi non altrimenti che
la talpe vede per pelle (se questo t'avvenne mai) ricorditi come spera del sole entra debilmente per vapori
umidi e spessi, quando essi cominciano a diradarsi;
e questa tua immagine sarà pur leggiera in giugnere
a vedere come io rividi in pria il sole, che era già
nel suo coricarsi.

E impossibile capir questo luogo coi segni del punteggiare, che in ogni altra edizione le parti sue distinguono. E mi maraviglio che Lombardi, il quale coll'atiuto del Venturi l'ha pur inteso, cerchi maliziosamente di far credere ch'altri che lui non l'ha capito, benchè dimostri poi il contrario nel suo casual modo di virgolare. Nell'Alpe, per qualsivoglia montagna, spiega il Lombardi; ma non è vero, perchè, se così fosse, in Alpe avrebbe detto il Poeta, e non altrimenti. Ticolse, ti sorprese. Talpe per pelle. Dante se ne sta con quelli che attribuiscono quel veder imperfetto della talpa a una sottil pelle o membranella ch'ha dinanziagli occhi. Ricorditi, fa che la memoria ti ricordi. Come,

A diradar cominciansi, la spera

Del Sol debilemente entra per essi;

E fia la tua immagine leggiera

In giugnere a veder com'io rividi

Lo sole in pria, che già nel corcare era.

Sì, pareggiando i miei co' passi fidi

Del mio Maestro, usci' fuor di tal nube,

A' raggi morti già ne' bassi lidi.

in che modo. La spera del sole, il raggio solare. La tua immagine, chiama così la rappresentazione di quella vista, per mezzo della memoria. Fia leggiera. La leggerezza è difetto, adunque spiego sarà pure scarsa. — In giugnere a veder, suppl. coll'occhio della mente, o sia coll'immaginazione. — In pria, in prima; in prima ora. Nel corcare, nel coricarsi;

che già era per andar sotto.

Ora debbo dir le ragioni che mi muovono a spiegar la voce leggiera, che il Venturi con altri dice voler significar pronta, nel senso che pur le dà il Lombardi. Il Poeta, Parad., xui, dopo aver adoperato ogni mezzo più possente a darci l'immagine di quella vera costellazione, dice che, immaginando il lettore a quel modo, e ritenendo l'immagine come ferma rupe, avrà quasi Pombra della cosa, par quel forte immaginare significata, per essere oltre a quanto di qua si vede. Il presente caso è lo stesso. Rileggi i primi sei versi del precedente Canto, e vedrai che quell'orrendo fumo che lo coperse non ha simile ne pur in inferno. Adunque la prima impressione della luce che riceve in quel buio, non ha simigliante, e però ogni immagine delle cose nostre non può esser di quella se non l'ombra.

10—12. Alf. not. — Sì, così, in cotal modo. Pareggiando, ecc.; andando a paro a paro, è vaga maniera assai, e ci ricorda quello, lnf. xxIII: E poi secondo il suo passo procedi; e xxIX di questa Cantica: Picciol passo con picciol seguitando. — Fidi. Hai veduto, Canto VIII, alle fidate spalle; e nel III, alla fida compagna. — A' raggi, ecc. È uno di quei versi

O immaginativa, che ne rube Tal volta sì di fuor ch'uom non s'accorge,

Perchè d'intorno suonin mille tube, Chi muove te, se 'l senso non ti porge? Muoveti lume, che nel ciel s'informa Per se, o per voler che giù lo scorge. Dell'ampiezza di lei, che mutò forma

che sempre rimane nella mente di chi pur una volta lo legge. E vuol dire che già parte del sole era sotto l'orizzonte, perchè più va sotto, più s'alzano i suoi raggi, e nei bassi luoghi va la luce loro morendo via via.

13-15. Sono not. da Alf. — O immaginativa, suppl. nostra virtù, o potenza, detta dai Greci fantasia — che ne rube, che ci rubi, ci sottraggi o togli. Tal volta, come in alcuna vermente fissazione accade. Di fuor, alle cose di fuori da noi. Non s'accorge, intendi di quello che fuori di sè succede. Perchè, con tutto che; benchè. Tube, voce poet. trombe. Tale si è la potenza dell'immaginazione, alla quale può ben ognuno essere sottomesso; ma pochi hanno la forza di sostener

quella scoma.

dice il filosofo, nulla può rampollare nell'intelletto, che non vi sia stato prima trasmesso dal senso. Vedi nel seguente Canto, vers. 22 e seg., e Parad., iv, 41 e 42. ('he nel ciel s'informa, che piglia suo principio, essere, e disposizione in cielo. Informe per informa, dice il Lombardi; io per informi, in congiuntivo; e penso che voglia dire il quale conviene che e'informi in cielo. — Per sè, essendo stato disposto da Dio, quando infuse nei cieli il suo lume divino, onde scende sino all'ultime potenze. Parad., xiii, 58 e seg. O per voler, o per attuale voler divino, ad illuminar per grazia alcun'anima. Scorgere, guidare, suppone nell'agente ogni lume, accorgimento, o simile, da non fallire.

19-11. Alf. li nota. - In questo girone si punisce

20

Nell'uccel che a cantar più si diletta, Nell'immagine mia apparve l'orma: E qui su la mia mente sì ristretta Dentro da sè, che di suor non venia

l'ira. I mezzi che hanno a tener l'uomo dal lasciarsi trasportare a questa passione sono l'invito a carità, a mansuetudine. a pace, e n'hai veduti gli esempi nell'estasi del Poeta nel xv di questa Cantica; e il freno o sia i funesti effetti dell'ira, che Dante vede similmente per visione estatica, nei tre seguenti esempli; forma nuova da lui immaginata in grazia della varietà, alla quale intesa è sempre la sua mente; e s'ha a credere che gli stessi esempi sieno sempre a quelle

anime presenti, o tratto tratto.

Il primo esempio lo cava della favola di Progne (seguitando Anacreonte, Apollodoro, e altri, i quali tengono che Progne mutata fu in rosignuolo, e Filomela. in rondinella, diverso da quelli che credono tutto il contrario), la quale, vinta dall'ira, a vendetta dell'incestuoso marito, gli dette a mangiare il proprio siglio Iti. Dell'empiezza di lei, ecc., è adunque inteso di Progne, e dice l'atto suo empiezza, perchè empio fu veramente, cioè contro la pietà materna. Nell'uccel, ecc., s'accenna leggiadramente il rosignuolo, che, non sazio del cantare il dì, dolcemente all'ombra Tutte le notti si lamenta e plora. — Nell'immagine mia Tutti spiegano immagine, immaginativa. A me pare che siano ingannati, e che questa voce sia proprio quello che per sè dimostra, e però, che il dire del Poeta sia lo stesso che l'orina dell'uccel che... apparve (si mostro, s'affacciò, si contenne) nell'immagine mia (nell'immagine offertasi alla mia immaginativa); ovvero il soggetto dell'immagine offertosi alla mia immaginazione fu l'orma (la forma, la specie, l'esemplare, ecc.); o in fine l'immagine che si formò nella mia fantasia fu quella dell'uccel, ecc.

22-24. Alf. nota il primo, e del secondo dentro da sè. — Si ristretta, ecc., sì chiusa, sì raccolta in sè; ma è più forte l'espressione del Poeta. Che di

Cosa che fosse ancor da lei recetta.

25 Poi piovve dentro all'alta fantasia
Un crocifisso dispettoso e fiero
Nella sua vista, e cotal si moría:
Intorno ad esso era 'l grande Assuero,
Ester sua sposa e 'l giusto Mardocheo,

30 Che su al dire e al far così 'ntero.

E come questa immagine rompéo Sè per sò stessa, a guisa d'una bulla

fuor, ecc., per essere la mente mia in quell'immagine si assorta, non veniva di fuori (dagli oggetti di fuori da me) cosa che allora (a quell'ora) fosse re-

cetta (ricevuta) da lei.

25—27. Sono not. da Alf — Il secondo esempio si è la morte del crudele Aman, fatto crocifiggere da Assuero, di cui era ministro. Poi, che questa immagine si fu svanita. Piovve, esprime bene il subito caso della nuova immagine. Alta, perchè, essendosi dalle basse cose di fuori spiccata, erasi sopra alle medesime innalzata la fantasia. E shaglia il Venturi credendo che fantasia importi qui visione, essendo proprio la facoltà ove piove e surge l'immagine. E cotal; l'ordine intero si è : e cotale quale io lo vedeva, si moria, si moriva.

28—30. Alf. nota il terzo. — Era, zeugma, dice malamente Lombardi, per erano. Noi, che non siamo soliti a dare, benche talvolta a ricevere, uno per due, sciogliamo il nodo colla ellissi, in virtà della quale questo verbo per due volte si tace. Che fu al dire, ecc. È pur bello questo parlare, nè altro gli si può contrapporre d'egual forza. Intero, dimostra nel suggetto, per l'integrezza delle parti, perfezione. Al dire, suppl. rispetto; e poi soggiunge e al fare, perchè quello, senza questo, o è vanità o ipocrisia. Così, supp. come per la divina parola si manifesta.

31-33. Alf. nota questi versi, si belli d'espressione e d'evidenza, che parti proprio veder la cosa. Come, così tosto come tosto. Rompèo, rompè, ruppe. Bulla,

Cui manca l'acqua sotto qual si feo;
Surse in mia visione una fanciulla,
Piangendo forte, e diceva: O regina,
Perchè per ira hai voluto esser nulla?
Ancisa t'hai per non perder Lavina;
Or m'hai perduta; i' sono essa che lutto,
Madre, alla tua pria ch'all'altrui ruina.

per bolla, rigonfiamento d'acqua che bolle o pullula, o d'altri liquori, che pur dicesi sonaglio, e dura finchè l'acre racchiusovi trovi l'uscita. Souo qual (sotto la quale), perche l'acqua la circoscrive. Feo, fe', fece. 34-36. Alf. nota il terzo. - Il terzo esempio si è la visione della regina Amata, moglie del re Latino e madre di Lavinia, della quale Dante stesso, nella pistola sua all'imperadore Arrigo, dice: questa è quella Amata impaziente, la quale, rifiutato il fatato matrimonio, non temè di prendere quello genero, il quale i fati negavano; ma furialmente a battaglia il chiamò, ed alla fine mal ardita, pagando il debito, con un laccio s' impiccò . — Surse. Dell'apparizione della prima visione ha detto apparve l'orma; della seconda: poi piovve, ecc., della terza: surse, ecc. E non vi erano forme più acconce ad esprimer quello che, venendo esposto altrimenti, lascerebbe la fantasia inoperosa e il gelo nell'anima. Una fanciulla, Lavinia. Esser nulla; quid est mors, nisi non esse? Seneca. Mi hai perduta, togliendomi per morte. Lutto. Dal latino luctus scende il nostro lutto, nome; onde il verbo luttare, che significa piangere, ma un piangere dirotto. Onde la frase luttare (guardando o pensando) alla ruina di uno, vale piangere con dirotto pianto, ecc. Il Vocabolario della Crusca cita pur un esempio in prosa, ove s'usa lo stesso verbo nel senso che da noi si dice. Adunque, che s'abbaia il Venturi, a cui mal prenda, di licenziosità, di tirannia di rima? Ma lasciamlo stare e non parliamo a voto. — All'altrui, alla ruina d'altrui; e questo altrui si riferisce a Turno, che viveva ancora.

40 Come si frange il sonno, ove dibutto
Nuova luce percuote 'l viso chiuso,
Che fratto guizza pria che muoia tutto;

40-45. Alf, li nota cai seguenti nove. - Ora parla di quello, che pochissimi hanno provato, e vi han posto mente, che pochi assai possono ben comprendere, che forse niuno saputo avrebbe sì compiutamente esprimere, cioè del modo che da quell'alto rapimento della fantasia tornò al senso. Però adopera, non la più conveniente, ma la sola similitudine in natura a ciò, e quello che dice, ognuno può averlo in sè provato. Questo si è quando uno, dormendo, percosso è dasubito e forte splendore, pel quale si rompe il sonno e si dilegua, ma non si tosto che, fra quell' istante e il ritorno dell'anima intera ai sensi, non passi qualche intervallo, nel quale progressivamente all'uso loro l'anima riviene. Si frange (si rompe, come dice il Boccaccio: e come che rosto fosse il sonno) prepara all'idea del terzo verso. Ove, in luogo ove; e per l'analogia del luogo col tempo, in tempo che, o sia quando. Dibutto, for. poet., di botto; di repente, di subito. Percuote, perche conviene che sia forte l'impressione; e adoperando questo verbo ci fa intendere la forza, e però il quanto di quella luce. Il viso, la vista, gli occhi. Che fratto guizza, il qual sonno essendo fratto (franto o rotto) serpeggia. Chiama guizzo quel ricorso incerto e però quasi tortuoso, e a poco a poco, dal sonno così rotto all'intera vigilia. Pria che muoia tutto; il sonno tutto è morto, ha finito di essere, quando, dislegatisi da lui i sensi, riede l'anima intera al loro esercizio. Alfieri scrive in margine del suo estratto queste proprie parole: il sonno guizza e muore; cattivo. Mi perdoni Alfieri, e' s'inganna. Non v'ha dubbio che questo intervallo che passa, dal rompersi il sonno al ritorno dell'anima intera ai sensi, è cosa di fatto, e ognuno ne può aver l'esperienza. Ora, se in chi viene si fattamente risvegliato, il ritorno dell'anima al senso non è istantaneo, s'ella ritorna per tempo, e quasi con andar obbliquo, vago e incerto, perchè non si potrà dir quel suo tornare, guizzare o

Così l'immaginar mio cadde giuso

Tosto che 'l lume il volto mi percosse,

Maggiore assai che quel ch'è in nostr'uso. 45

I'mi volgea per vedere ov'io fosse,

Quand'una voce disse: Qui si monta,

serpeggiare? E se l'effetto è della natura stessa che la cagion sua, perchè non s'ha a poter attribuire al sonno quello di cui egli è sola cagione? In quanto all'espressione il sonno muore, se è lecito dire, il sonno viene, comincia, piglia l'uomo, lo lega, ecc., perchè non potrà dirsi che il sonno cessa, finisce, e però muore s'ei cessa di essere? Non disse Virgilio. Eneid. 11, del sonno nel suo principiare: prima quies mortalibus æsonno nel suo principiare: prima quies mortalibus æsgris Incipit, et dono divum gratissima serpit? Ora debbo, a chi da tanta autorità si lasciasse a simile errore trasportare. o fossevi per previo pregiudicio, porre sott'occhio quella onde può chi sottilmente guarda, cavar la ragione di ciò che Dante dice in questo luogo. Parad., xxvi.

E come al lume acuto si disonna
Per lo spirto visivo, che ricorre
Allo splendor che va di gonna in gonna;
E lo svegliato ciò che vede abborre,
Sì nescia è la sua subita vigilia,
Fin che la stimativa nol soccorre.

Aggiungerò che, se tal concetto di Dante non è stato imitato sin ora da niun altro, questo è che ognuno ha conosciuto e conosce che non v'è altro mezzo d'imitarlo, che trapiantarlo di peso, ovvero correr il rischio di far ridere. Così; pon mente a questa voce che ti mette innanzi quanto nei tre precedenti versi si dice. Cadde gluso; ricorditi che ha detto di sopra, vers. 25, all'alta fantasia. — Ch'è in nostr'uso, che siamo noi usati di vedere.

46-48. Fosse, per fossi, lic. poet., e questo verbo è in congiuntivo in virtà del desiderio d'uscir dell'i-gnoranza. Una voce, dell'angelo appie della scala del-

Dante, vol. 11.

50

Che da ogni altro 'ntento mi rimosse;

E fece la mia voglia tanto pronta

Di riguardar chi era che parlava, Che mai non posa se non si raffront a.

Ma come al Sol che nostra vista grava, E per soverchio sua figura vela, Così la mia virtù quivi moncava.

55 Questi è divino spirito, che ne la

Via d'andar su ne drizza senza prego,

E col suo lume sè medesmo cela.

Sì fa con noi, come l'uom si fa sego;

l'altro cingbio. Intento, vero addiettive in origine, usato in senso di intendimento o pensiero, dimostra la fissazione e tensione dell'anima in un oggetto. Il vero costrutto della parola da ogni altro 'ntento, si è da ogni altro atto dell'anima intento in altro oggetto.

49—51. Pronta, suppl. all'atto. — Che mai non posa. Se non vuoi dire stempiatamente, come Lombardi, che mai non posa, è detto per enallage mai posata non si sarebbe; e si raffironta, per si fosse raffrontata, pel quale mutamento una proposizione universale e presente a tutti i tempi, fassi particolare, individuale, e un tempo solo e una circostanza conveniente, tu costruisci così: che, quando fatta è pronta tanto, non posa mai, se non si raffronta (se essa voglia non trovisì a fronte a fronte coll'oggetto che la pone in moto e la fa vaga).

52—54. Ordina così: ma la mia virtù visiva mancava quivi così, come davanti al sole, che grava la vista nostra, e che vela la figura sua per soverchio splendore, la vista nostra manca. — Grava, per l'effetto che ha luogo in chi da troppo lume è percosso.

55-57. Alf. nota questi è divino spirito, e il terzo verso. — Nè la, pronunzia in un sol corpo nela, per cagion della rima. Senza prego, senza nostra preghiera; senz'essere da noi pregato. E col, ecc., e che col, ecc. E questo pieno s'accenna da Alfieri.

58-60, Alf. nota l'ultimo. — Sego, per seco, con

Che quale aspetta prego, e l'uopo vede,
Malignamente già si mette al nego. 60
Ora accordiamo a tanto 'nvito 'l piede:
Procacciam di salir pria che s'abbui,
Che poi non si poria se 'l dì non riede.
Così disse 'l mio Duca, ed io con lui
Volgemmo i nostri passi ad una scala: 65

Volgemmo i nostri passi ad una scala; E tosto ch'io al primo grado fui, Sentimi presso, quasi un muover d'ala, E ventarmi nel volto, e dir: Beati

sè, lic. poet. Che, quale, ecc. Scriviti questa sentenza, che ti potrà in mille incontri sommamente giovare. Che, suppl. per, perchè. Quale (individuo tale quale è colui che); gli puoi contrapporre qualunque, chi, o simile. Malignamente con animo maligno. Già, sin dal momento che ha veduto il bisogno. Al nego. In una sua canzone, Dante, d'Amore: E quei d'ogni mercè par messo al niego. Davanzati: chi vede il cieco andare a cadere in una fossa, e non lo rattiene, vel pinge. Chi può tenere che non si pecchi, e per suo utile chiude gli occhi, il comanda.

É bella la nota del Postill. del Cod. Caet. riportata dal sig. de Romanis a questo luogo facit nobiscum sicut homo cantaturus, alludendo all'Oraziano: Omnibus hoc vitium est cantoribus, ecc. Chi non isganascia adesso, non troverà mai più si bella occasione.

61-63. Alf. not. — Ora accordiamo, ecc. Dice così perchè tosto secondi l'atto la volontà. S'abbui, suppl. Paere. — Che, perchè. Poi, che l'aere s'è abbuiato. Poria, potrebbe, voce poet. intendi salire. — Se'l di non riede. Ricorditi di quello che detto ha loro Sordello, nel vu di questa Cantica.

67-69. Sentimi, ecc., mi sentii presso; sentii presso a me. È ventarmi, e sentii farmi vento. E con que-sto, spento rimane un altro P nella sua fronte, segno del peccato dell'ira, del quale s'è ivi purgato. E dir, e sentii dir. Le parole che profferisce l'angelo sono l'in-

Pacifici, che son senza ira mala.

70 Già eran sopra noi tanto levati Gli ultimi raggi che la notte segue, Che le stelle apparivan da più lati.

O virtù mia, perchè sì ti dilegue? Fra me stesso dicea, che mi sentiva

75 La possa delle gamba posta in tregue.

vito alla virtù contraria all'ira. Quel beati pacifici sono le prime della sentenza del Vangelo: beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. E aggiunge che son senza ira mala (che sono senza quella ira la quale è ira mala), perciocchè v'è pur la buona ira; ed è quella che, ben concetta e a buon fine diretta, è arme vera della ragione; e di questa leggesi in Dio: irascimini et nolite peccare; e chiamasi allora buona ira, ed è quel dritto zelo, che misuratamente in cuore avvampa.

70—72. Als. not. — Già eran, ecc. Dipinge; è vero, che più vanno i raggi serotini perpendicolari, più distende via via l'ombre sue la notte; e quella vista delle stelle, già qua e là apparenti, fa l'immagine più

ridente e più vaga.

73-75. Alf. not, salvo fra me stesso dicea. - Non si può per la notturna tenebra andar su per quel monte; C. v11, v. 43 e seg.; onde, giunti i Poeti in cima della scala, e il di spento affatto, sentesi Dante sorpreso de quella impotenza, della quale Sordello nel precitato luogo avevagli fatto cenno. Dante maravigliato dice fra sè : o virtù mia, ecc. Questa virtù si è la disposizion naturale al montar su come prima, e però la forza o possa singolarmente delle gambe. Dilegue, lic. poet. dilegui. — Che; Alf. scrive ch'i'. — Posta in tregue, ha per equivalente mancata, se non si riguardi che all'effetto. La nota del Postill. del Cod. Caet. applicata dal sig. de Romanis al vers. 58 t'ha fatto sgangherare le mascelle dal ridere; questa ti farà piangere. Eccola: però il detto Postill. crede cagione di tal ispossamento l'avvicinarsi del Poeta al quarto circolo, quia, dice egli, debet tractare de accidiosis,

80

85

Noi eravam dove più non saliva La scala su, ed eravamo affissi

Pur come nave ch'alla piaggia arriva:

Ed io attesi un poco s'io udissi

Alcuna cosa nel nuovo girone;

Poi mi rivolsi al mio Maestro, e dissi:

Dolce mio Padre, di', quale offensione Si purga qui nel giro dove semo?

Se i piè si stanno, non stea tuo sermone.

Ed egli a me: L'amor del bene scemo Di suo dover quiritta si ristora, Qui si ribatte 'l mal tardato remo;

qui sunt pigri lenti. Per Dio! Che armario di belle cognizioni doveva essere quel Postill. di monte C!

76—78. Si not. da Alf. — Noi eravam, ecc. Pon mente che furono quivi prima che Dante si sentisse posta in tregua la possa delle gambe, che, se fossegli ciò avvenuto prima, come con manifesta contraddizione creduto ha il Venturi, non v'era più mezzo di salire un sol grado, e conveniva aspettar giù il nuovo giorno. Affissi, fissi al termine al quale eravamo: adunque questa voce non è lo stesso che fermati, poichè la primiera ti pone un termine o confine in riguardo.

83 e 84. Semo per siamo, voce poet. I piè si stanno, suppl. immobili. Alf. nota questo dire. Non stea tuo sermone, suppl. ozioso; e però non si tenga la tua

lingua dal parlare.

85-87. Alf. nota il terzo. — L'amor del bene, il giusto zelo al ben fare; scemo, seemato, menomato, mancante; di suo dover, nel quanto del dover suo; onde per l'amor del bene scemo, ecc., intendesi l'amor non intero, o sia tiepido al ben fare. Quiritta, credo che sia un compendio della formula qui in via ritta, e però equivalente a qui proprio, qui appunto, o simile. Si ristora, empiendo per penitenza dove colpa vota. Qui si ribatte, ecc. Dalla ciurma delle galce punita a percosse del lento vogare, piglia questo

262

DEL PURGATORIO,

Ma perchè più aperto intendi ancora,
Volgi la mente a me, e prenderai
o Alcun buon frutto di nostra dimora.
Nè crëator, nè crëatura mai,
Cominciò ei, figliuol, fu senza amore,

figurato dire, pel quale significa che ivi punita è la tiepidezza posta nel ben fare, che dicesi peccato dell'accidia. Nel remo mal tardato, s'accenna il rematore tardo al dovere; e ribatte, s'usa nel senso del semplice batte.

89. Volgi la mente a me, perchè si può volger il

volto a uno, e l'animo altrove.

che nel rimanente del canto si comprende, e in parte del seguente, è un vero capo d'opera di morali insegnamenti e di poetiche bellezze; e benchè non sia pane da tutti, ma per quei soli e pochi i quali, penetrando oltre la scorza, possono alla sugosa sostanza della midolla arrivare, nondimeno ogni mediocre ingegno può cavarne pur alcun utile e diletto, ponendo ben mente allo stile, che dal primo all'ultimo tratto sente della possanza del suo creatore. Veniamo alla lettera. Dice che niuno ente qualsivoglia nè fu nè sarà mai senza amore naturale o d'animo. L'amor detto naturale, perchè vegnente in tutte le cose da natura, comprende in sè due amori. Il primo che propriamente istinto s'appella, e del quale il Poeta, Parad. 1:

Questi ne porta 'l fuoco invèr la luna, Questi ne' cuor mortali è promotore, Questi la terra in se stringe ed aduna,

in tutte le cose anche inanimate si ritrova. Il secondo, che chiamasi amor sensitivo, trovasi in tutti gli enti dotati d'anima sensitiva, o sia in tutti gli animali, in virtù del quale, oltre il crescere, nutrirsi, generare, cercano in ogni tempo e luogo ciò ch'è, o par loro profittevole. Adunque di questi due amori presi insieme ne fa uno il Poeta, e lo chiama amor naturale. L'altro amore, lo chiama Dante d'animo, cioè di ra-

O naturale o d'animo, e tu 'l sai. Lo natural fu sempre senza errore;

Ma l'altro puote errar per male obbietto, 95

O per troppo o per poco di vigore. Mentre ch'egli è ne' primi ben diretto,

E ne' secondi sè stesso misura,

Esser non può cagion di mal diletto;

Ma quando al mal si torce, o con più cura, 100

O con men che non dee, corre nel bene, Contra 'l fattore adovra sua fattura.

gione (non già animale, come dietro al Landino chiosa Lombardi), perchè solo negli animali razionali si ritrova. — E tu 'l sai, per la sua etica.

94-96. L'amor naturale è senza errore per essere sempre buono il suo fine, dal quale nulto esser può distolto se non per esterna forza contraria. Adunque non si parli più di questo amore che l'istinto e il sensitivo comprende, e che solo per accidente dal Poeta s'accenna, e s'intenda dell'altro. Dice che in tre modi può questo amore errare; 1.º volgendosi a malo obbietto, a cosa dalle leggi proibita; 2.º per troppo visgore, amandosi oltre il debito i beni di quaggiù; 3.º per poco di vigore, amandosi tepidamente i beni di lassù.

97—99. Egli, quest'amor d'animo. Ne' primi beni, quei di lassù, ne' secondi, quei di quaggiù. Sè stesso misura, adeguando l'ardore al merito della cosa amata. Di mal diletto, di rea dilettazione.

100—102. Al mal, ecc., all'adulterio, per esempio, al furto, ecc. Torce, fa sentir lo sforzo che contro natura fa, declinando dal dritto. O con più cura, ecc. Ordina così: o corre nel bene di quaggiù con più cura che non dee, o corre nel bene di lassù con meno cura che non dee. — Contra 'l fattore, ecc. Spiego: la creatura adopera (opera, procede) contro il suo fattore, torcendo l'animo e l'affetto dal fine ordinatogli da lui.

Quinci comprender puoi ch'esser conviene Amor sementa in voi d'ogni virtute,

105 E d'ogni operazion che merta pene.

Or perchè mai non può dalla salute Amor del suo suggetto volger viso, Dall'odio proprio son le cose tute:

E perchè 'ntender non si può diviso, 110 Nè per sè stante, alcuno esser del primo, Da quello odiare ogni affetto è deciso.

103—105. Alf. nota il secondo e 'l terzo. — La ragione è aperta. L'uomo non può essere senza amor di animo; adunque, siccome volgendosi al bene, è cagione di virtuose opere, e così, torcendosi al male, è

principio di ree operazioni.

106-108. Alf. nota l'espressione per sè stante. -Chiamasi suggetto d'amore l'ente che accende amore; adunque vuol dire: perchè amore (l'animo passionato d'amore), non può torcere il viso dalla salute (non può voler continuamente la salute) del suo suggetto (della persona che l'accende) ne seguita che le cose. sono tute (voce poet. scesa dal lat. tutus, sicuro) dall'odiar sè medesime; sentimento il quale da Boezio, nel terzo della Consolazione, così s'esprime : adeo hæc sul charitas non ex animali motione, sed ex naturali intentione procedit. Dedit enim providentia creatis a se rebus hanc vel maximam manendi caussum, ut quoed possunt naturaliter manere desiderent. Quare nihil est, quòd ullo modo queas dubitare cuncta quæ sunt, appetere naturaliter constantiam permanendi, et devitare perniciem.

odiare il crestore, ed ecco come : e perchè niuno ente si può intendere stante diviso dal primo ente, nè stante per sè solo, ogni affetto è diviso da odiare quello ente primo; cioè, con altro giro di parole : niuno ente creato è, che possa da sè e per sè solo sussistere, diviso dal crestore da cui dipende, come effetto da sua cagione; adunque impossibile è la creatura

odiare la prima cagione delle cose, o sia Dio.

Resta, se, dividendo, bene stimo,

Che 'l mal che s'ama è del prossimo, ed esso Amor nasce in tre modi in vostro limo.

È chi, per esser suo vicin soppresso, 115 Spera eccellenza, e sol per questo brama Ch'el sia di sua grandezza in basso messo:

È chi podere, grazia, onore, e fama Teme di perdere perch'altri sormonti,

Onde s'attrista sì che 'l contrario ama; 120

Ed è chi per ingiuria par ch'adonti, Sì che si fa della vendetta ghiotto, E tal convien che 'l male altrui impronti.

mo, col vers. seg. — Non si potendo odiar sè, nè Dio, resta che l'odio che si può avere si è contro 'l prossimo. Ed esso amor, il male altrui che s'ama dall'uomo, cioè l'odio. In vostro limo, in voi terrestri e misere creature; e dice limo (voce poet. fango) in riguardo all'origine della parte nostra materiale.

maniere, che nasce l'odio in noi; cioè dalla speranza d'innalzarai per l'oppressione d'un altro. Suo vicin, un suo vicino, uno del prossimo. Di sua grandezza,

suppl. dallo stato.

118—120. Alf. not. — Ecco la seconda maniera; il timore di perder favore, grazia, ecc., per l'innalzamento d'altrui, ci attrista si, che desideriamo il contrario; e questo desiderio è odio. Chi, taluno che. Perch'altri sormonti, perchè fortuna vuole che altri monti sopra, cioè s'innalzi di grazia, d'onore, di fama, ecc.

121—123 Alf. nota i primi due. — Per ingiuria, suppl. ricevuta. — Adonti, si sdegni, spiega Alfieri; ma l'espressione del testo ha più forza. Ghiotto, bramoso. Impronti, da improntare, vale propriamente far la impronta d'una cosa, effigiarla, imprimerla, e vuole il Poeta esprimer per questo il premeditare e

Questo triforme amor quaggiù disotto

125 Si piange: or vo' che tu dell'altro intende,
Che corre al ben con ordine corrotto.

Ciascun confusamente un bene apprende,
Nel qual si quieti l'animo, e desira:

Perchè di giugner lui ciascun contende.

O a lui acquistar, questa cornice Dopo giusto pentér ve ne martira. Altro ben è che non fa l'uom felice; Non è felicità, non è la buona

figurare col pensiero, che fa l'uomo di vendetta ghiotto,

prima di venire all'offesa.

riforme amor, queste tre maniere d'amare il male del prossimo; la prima delle quali è superbia; la seconda, invidia; la terza, ira. Di sotto, nei cerchi di sotto. Si piange, perchè il piangere è effetto del tormento. Dell'altro, amore. Intende per intendi o intenda, lic. poet. A due amori è soggetto l'uomo; a quello del male del prossimo, che si chiama odio, e già s'è ragionato; e a quello del bene di sè. Questo bene si distingue in due, il primo si è il sommo, cioè Dio; il secondo, gli onesti piaceri di quaggiù. Con ordine corrotto, cercando il primo bene con poco, e il secondo con troppo ardore.

127—129. Alf. not. — Parla del primo bene, che solo fa l'uomo felice, del quale, Boez., lib. 3: Hunc, uti dizimus, diverso tramite mortales conantur adipisci. Est enim mentibus hominum veri boni naturaliter

inserta cupiditas.

130—132. Adunque parla del peccato dell'accidia, punito nel presente cerchio. Dice in lui veder e a lui acquistar, perocche l'animo, tosto che giunto l'ha, tutto in lui si profonda. Giusto, pentimento voluto da giustizia.

133—139. Alf. li nota, salvo il penultimo. — Altro

#### CANTO XVII.

Essenzia d'ogni ben frutto e radice. L'amor ch'ad esso troppo s'abbandona, Di sovra noi si piange per tre cerchi; Ma come tripartito si ragiona, Tacciolo, acciocchè tu per te ne cerchi.

ben è, ecc., l'ozio, dice Alfieri; per inavvertenza: che intende il Poeta di tutti i beni terrestri, ai quali si sforzano gli uomini di pervenire, secondo l'animo diversamente passionato, siccome il termine oltre il quale niente più desiderare si possa. Però altri s'assatica in acquistar ricchezze; altri, onori; altri, potenza somma; altri, fama. Ma questo bene non è felicità, perchè non esclude ogni altro desiderio; non è la buona essenza (Iddio), radice e frutto d'ogni bene, cioè origine d'ogni celeste grazia, siccome quella che tutti gli altri beni in sè comprende. Ad esso, altro bene. Di sovra noi, nei cerchi di sopra a noi. Per tre cerchi. Sette sono i cerchi del Purgatorio. Hai voduto i superbi nel primo, gl'invidiosi nel secondo, gli iracondi nel terzo; nel quarto, ov'ora sono, gli accidiosi. Rimangono tre cerchi, ove si punisce avarizia, gola e lussuria. Però dice per tre cerchi; e dice si piange, è pianto, per esser questo un effetto della pena che vi si porta. Tripartito si ragiona, è ragionato diviso in tre parti; e però punito in tre cerchj. Tacciolo, acciocche tu, ecc. Così schivando giudiziosamente di dar nel prolisso, e noiare con sì sterile materia, finisce a tempo il Canto, tacendo quello che ognuno può da per sè compire.

# C A N T O XVIII.

### ARGOMENTO.

Sublime e profondo ragionamento di Virgilio su l'amore. Begli esempi d'invito alla virtù avversa all'accidia: incontro d'un'anima degna di nota: suo annunzio, e fatto vero. Altri esempi a freno al vizio dell'accidia: sonno del Poeta.

Posto avea fine al suo ragionamento
L'alto dottore, e attento guardava
Nella mia vista s'io parea contento:
Ed io, cui nuova sete ancor frugava,
Di fuor taceva, e dentro dicea: Forse
Lo troppo dimandar ch'io fo li grava.
Ma quel padre verace, che s'accorse
Del timido voler che non s'apriva,

2 e 3. Alto, in riguardo all'altezza delle cose poc'anzi da lui ragionate. Attento guardava, ecc., atto ben naturale di maestro, che cerca il più pregiato frutto delle verità che dimostra, e mezzo ben proprio al fine propostosi, perciocchè nell'atto della faccia quello dell'anima aperto si dimostra; e Virgilio è uno di coloro,

che per entro i pensier miran col senno.

4—6. Alf. not. salvo il primo. — Nuova sete, di sapere altre cose. Frugava, stimolava forte. Di fuor, da me; cioè in parola e atto. Dentro, da me o in me; fra me. Li grava. Li, gli, a lui; grava, è grave, noioso; forse gli viene a noia il mio troppo dimandare. Dante si ricorda di quello che Virgilio dissegli, Inf. 111, le cose ti fien conte, ecc., le quali gli tinsero il volto di bella vergogna.

7-9. Alf. not. — Che s'accorse del timido voler, ecc., è leggiadrissima maniera. Non s'apriva, ha

| CANTO XVIII.                            | 269 |
|-----------------------------------------|-----|
| Parlando, di parlare ardir mi porse.    | •   |
| Ond' io: Maestro, il mio veder s'avviva | 10  |
| Sì nel tuo lume, ch' i'discerno chiaro  |     |
| Quanto la tua ragion porti o descriva;  | •   |
| Però ti prego, dolce padre caro,        |     |
| Che mi dimostri amore, a cui riduci     |     |
| Ogni buono operare e 'l suo contraro.   | 15  |
| Drizza, disse, ver me l'acute luci      |     |
| Dello 'ntelletto, e fieti manifesto     |     |
| L'error de ciechi che si fanno duci.    |     |

in riguardo all'esser dentro chiuso il desio. Parlando, dicendogli, per esempio, parla pure, ovvero, come Beatrice, Parad. xvii, manda fuor la vampa del tuo desio, ecc.

10—12. Son not. da Alf. — Il mio veder, l'intelletto mio. Nel tuo lume, nella luce della verità da te portami. Chiaro, in modo chiaro. Porti o descriva; pleonasmo in grazia della rima, dice Lombardi; e così ridono di Dante gli stolti, e i savi di lui; questi non si potendo immaginare che un comentatore di Dante possa essere sì digiuno di ragione e di logica; quelli, credendo cavar da quest'oracolo una prova di più a sostegno della falsa loro opinione sul merito del Poeta.

13—15. Dolce padre caro, perchè tale l'ha testè trovato. Che mi dimostri amore, che cosa è amore. A cui riduci, ecc. Ha presente alla memoria ciò che Virgilio nel Canto addietro, vers. 103, 104, 105, gli ha detto. E ognuno vedrà esser vero, ricordandosi che il mal che s'ama, l'ha chiamato di sopra amore. Adunque l'amor del bene è radice del buono operare, e l'amor del male, del male fare. Contraro, contrario.

16—18. Alf. not. — Acute, penetranti. E così deve fare ognuno che desidera profittare delle profonde dottrine; le quali in questo ragionamento, d'uomo non meno filosofo che poeta, si raccolgono. Fieti, ti fie, ti fia, forma poet. ti sarà. — Dei ciechi, degli occhi dell'intelletto. Che si fanno duci, intendi nella via

DEL PURGATORIO,

L'animo, ch' è crëato ad amar presto,

Ad ogni cosa è mobile che piace,

Tosto che dal piacere in atto è desto.

Vostra apprensiva da esser verace Tragge intenzione, e dentro a voi la spiega, Sì che l'animo ad essa volger face.

25 E, se, rivolto, in vèr di lei si piega, Quel piegare è amor, quello è natura Che per piacer di nuovo in voi si lega.

del sapere. E questi ciechi sono individuati dal Poeta nei versi 35 e 36.

19—21. Alf. nota i due primi. — L'animo, la disserenza, fra animo e anima, si è quella che passa fra vivere e sentire; perocchè coll'anima viviamo e coll'animo sentiamo. Ad amar presto, disposto e pronto ad amare. È mobile, è movente sè, e però muovesi. — Tosto che, ecc., formula, in virtù della voce tosto, lat. tostus, caldo, ardente, ch'esprime l'azione così ratta com'è il pensiero. Dal piacere, che lo tira. In atto è desto, è destato in quell'atto del muoversi alla cosa piacente.

22—24. Vostra apprensiva, ecc., la virtù o potenza vostra apprensiva o intellettiva. Tragge intenzion da esser verace, ecc., tira ogni idea o immagine, onde si passiona, da essere o ente di sensibile o reale esistenza, e dispiega l'immagine si astratta dentro a voi, affacciandola, per così dire, all'animo, al che lo fa volger tosto a lui. Adunque l'apprensiva piglia l'immagine dell'obbietto di fuori, la presenta all'animo, e

questo a lei si volge.

25-27. E, se, rivolto, ecc., e, se l'animo che si è rivolto a quella immagine, si piega verso di lei. Quel piegare è amor, quello è natura che, ecc. Le seguenti parole del Convito spiegano questo luogo a maraviglia: E perocchè il suo essere (dell'anima umana) dipende da Dio; per quello che si conserva, naturalmente disia e vuole a Dio essere unita, per lo suo essere sortisicare. E perocchè nelle bontadi

della natura, della ragione si mostra la divina vena, naturalmente l'anima umana con quelle, per via spirituale, si unisce tanto più tosto e più forte, quanto quelle appajono più perfette; lo quale apparimento è fatto secondo che la conoscenza dell'anima è chiara o impedita. E questo unire è quello che noi dicemo amore. Adunque siccome naturale e l'anima desiderare di legarsi a Dio, a sostegno dell'esser suo, così, e per simigliante motivo, naturale è ancora lei unirsi alle bontà di natura, le quali sono uno splendore del sommo bene.

È buon, ancor che buona sia la cera.

28-30. Alf. nota i due primi. — Per la sua forma, ecc. Onde è da sapere che ciascuna cosa... ha il suo speciale amore. È però il fuoco (ascende) alla circonferenza di sopra, lungo il cielo della luna, e però sempre sale a quello. Convito. Quindi il Tasso, Gerusal. Lib. Come va fuoco al ciel per sua natura.

31-33. Alf. nota mai non posa, ecc. - Preso, dal piacere che l'unisce a quel dato oggetto. Ch'è moto spiritale, perche ha luogo nella mente. Fin che, fino al puuto in che.

35 e 36. Avvera, crede e afferma per vero. Cia-

scuno amore, suppl. essere.

37-39. Chiama, co' l'eripatetici, materia d'amore, lo stesso suo essere e il suo genere, e però l'amore

40 Le tue parole e 'l mio seguace ingegno,
Risposi lui, m' hanno amor discoverto;
Ma ciò m'ha fatto di dubbiar più pregno;
Che s'amore è di fuore a noi offerto,
E l'anima non va con altro piede,

Se dritto o torto va, non è suo merto.

Ed egli a me: Quanto ragion qui vede

Dir ti poss'io, da indi in là t'aspetta

Pure a Beatrice, ch' è opra di fede.

Ogni forma sustanzïal, che setta

medesimo. Dice adunque che questa credenza nasce dal parer forse a loro amore sempre buono, benche non sia in genere ne buono ne cattivo; ma siccome, ancorche la cera sia buona, essa può effigiarsi d'un segno disdicevole, così l'amore, quantunque buono in sè, può diventar reo se s'impronti d'un oggetto illecito, vale a dire se a un oggetto disonesto si rivolga.

40—42. Alf. nota 'l mio seguace ingegno, parola che dimostra bene con quanta attenzione ha seguito il Poeta il dire del suo maestro. Lui, suppl. a. — Di dubbiar più pregno, espressione dantesca, la quale, colla forza del dubbio, quella del desiderio d'uscirne manifesta. Ha detto altrove: E più di dubbio nella mente aduno.

43-45. Che, perchè. Di fuore, da oggetti di fuori da noi. Con altro piede, che quello di natura; che è quella naturale mobilità ad ogni cosa che piace. Se dritto o torto va, se va per cammin dritto o per cammin torto, non è suo merto (suo merito); e però non è capace nè di lode nè di biasimo.

46—48. Ragion, umana. Da indi in là, dalla umana ragione in là. Pure, non vuol dir solamente, ma posta è qui per contrapposto ad ogni contrario desiderio. A Beatrice; già sai che quell'anima divina è simbolo della celeste sapienza. Ch'è opra di fede, e però non v'aggiunge la ragione.

49-51. Parla dell'anima umana, che circoscrive nei primi due versi per quattro accidenti che le sono

È da materia ed è con lei unita, Specifica virtude ha in sè colletta, La qual senza operar non è sentita, Nè si dimostra, ma che per effetto, Come per verdi fronde in pianta vita;

propri, primo, forma; secondo, sustanziale; terzo. setta da materia; quarto, unita colla materia. Dice la forma, per esser la parte informante il corpo; sustanziale, per esser tale rispetto al suo e nostro essere; setta (divisa, separata) da materia, perche, quantunque esistente nell'uman corpo, essa è pure scevera da ogni materialità, e sè in sè raggira; e unita con lei, perchè, mentre informa il corpo, ell'è colla materia legata. È ognuna di queste forme, o sia ogni anima umana, ha colletta (raccolta, adunata) in se una viriù specifica, che la differenzia dalle altre forme. Che cosa è questa virtu specifica nell'anima umana? Non altro che quello che dice Dante, cioè l'affetto de primi appetibili, o sia appetito d'animo naturale, del quale il seguente luogo del Convito compiutamente ragiona. Siccome è detto di sopra, della divina bontà, in noi seminata e infusa dal principio della nostra generazione, nasce un rampollo che li Greci chiamano HORMEN, cioè appetito d'animo naturale... E questo appare che ogni animale siccome ello è nato, si razionale, come bruto, sè medesimo ama; e teme e fugge quelle cose che a lui sono contrarie, e quelle odia.

52-54. La qual, virtù specifica. Non è sentita, ma che per effetto; essendo una semplice disposizione virtuale, e però insensibile per se, non può essere sentita se non per l'effetto attuale. Nè si dimostra, ma che per effetto, e per la stessa ragione, non si può mostrar di fuori se non istessamente, come appunto la vita vegetativa si dimostra in pianta per la sua verde fronda. Alf. nota si dimostra come per, ecc. Sul ma che, ripete qui il signor de Romanis l'istessa

sua opinione già da noi falsificata.

Dante, vol. 11.

per purcatorio.

55 Però, là onde vegna lo 'ntelletto
Delle prime notizie uomo non sape,
E de' primi appetibili l'affetto,
Che sono in voi, sì come studio in ape
Di far lo mele, e questa prima voglia
Merto di lode o di biasmo non cape.
Or, perchè a questa ogni altra si raccoglia,
Innata v'è la virtù che consiglia,
E dell'assenso de' tener la soglia.

55-60. Alf. nota dal vers. 57 sino a di far lo mele.

— Lo 'ntelletto delle prime notizie, la conoscenza delle prime notizie, chiamate dai Greci comuni notizie, per essere ingenerate da natura, e non aver bisogno di prove. Sape voce poet. sa. — E de' primi, ecc., e l'affetto dei primi oggetti appetibili. Vedi nel xvi di questa Cantica, dal vers. 88 al 93. In voi, mortali. Studio, istinto in atto, qui semplicemente istinto o inclinazione. Questa prima voglia, questo primo desiderio o moto dell'animo. Non cape (non contiene) non è capace nè di lode nè di biasimo, e

però non merita nè lode nè biasimo.

61-63. Daniello, e dietrogli Venturi, han ben inteso questo luogo, guesto affatto dal Lombardi, il quale volendo che la voce questa si riferisca a quella prima voglia detta di sopra, fa dire al poeta una bestialità, cioè che, per meritare e demeritare, dee l'uomo accôrre in sè amori o affetti, incapaci di Iode come di biasimo. Spieghiamo noi così: ora, perchè ogni altra voglia vi raccoglia a questa (virtù che consiglia), la virtù che consiglia è innata in voi, e questa dee tenere la soglia dell'assenso; o vero, ora, innata è in voi la viriù che consiglia, affinchè ogni altra voglia si raccoglia a questa virtù, e questa dee tenere la chiave dell'assenso. - Perchè, salvo la differenza della relazione, è sinonimo di affinchè. - Si raccoglia, s'accosti, s'unisca, come minore a maggiore. La viriù che consiglia, è la ragione. E dell'assenso, ecc., la quale dee tenere la soglia (la porta,

| CANIO XVIII.                             | 270  |
|------------------------------------------|------|
| Quest' è 'l principio, là onde si piglia | •    |
| Cagion di meritare in voi, secondo       | 65   |
| Che buoni e rei amore accoglie e viglia. |      |
| Color che ragionando andaro al fondo,    |      |
| S'accorser d'esta innata libertate:      |      |
| Però moralità lasciaro al mondo.         |      |
| Onde, pognam che di necessitate          | 70   |
| Surga ogni amor che dentro a voi s'acce  | nde, |
| Di ritenerlo è in voi la potestate.      | ·    |
| La nobile virtù Beatrice intende         |      |

l'entrata) dell'assentire; chiuder la porta a'rei amori, aprirla ai buoni. Il che detto è dal Poeta come da lui

solo si poteva.

64-66. Quest' è 'l principio; questa virtù che consiglia, e che, ecc., è il principio inteso là onde, ecc. Viglia, da vigliare, scernere, scegliere, separando, come si fa col vaglio il grano, le parti buone dalle cattive.

67-69. Color che, ecc.; i filosofi. - Andaro al fondo, i quali specolando e ragionando videro addentro in questa materia. Esta, lat. ista, questa. Moralità, quei principj di morale persuadenti al bene, e ritraenti dal male, i quali inutili affatto sarebbero se non fosse l'uomo libero al bene e al male.

70-72. Pognam, poniamo; supponiamo. Di necessitate, per forza di necessità. Surga, perchè risguarda il nascente amore come una fiamma che s'accende. Po-

testate, voce poet. potestà.

73-75. Volendo dimostrare l'eccellenza del dono fattoci da Dio in questa libertà, Virgilio avverte Dante che, se mai sente dire a Beatrice, quando sarà con lei, la nobile virtù, egli intenda di quella libertà, della quale. Parad. v:

Lo maggior don che Dio per sua larghezza Fesse creando, e alla sua bontate Più conformato, e quel ch'ei più apprezza, Fu della volontà la libertate.

Per lo libero arbitrio, e però guarda
75 Che l'abbi a mente, s'a parlar ten' prende.
La luna, quasi a mezza notte tarda,
Facea le stelle a noi parer più rade,
Fatta com'un secchion che tutto arda;
E correa contra 'l ciel, per quelle strade
Che'lsole infiamma allor che quel da Roma
Tra' Sardi e' Corsi il vede quando cade;

Gli stranieri, i quali vogliono non annoiarsi in queste morali discussioni, v'hanno a ricercare e vedere quello che i dotti d'Italia, cioè la purità, l'eleganza, e la chiarezza del pretto e schietto dire toscano, dove maraviglioso si vede sempre l'ingegno del Poeta. E sieno pur certi che, dalla creazione della lingua nostra insino a qui, non è nato ancora chi, anche in questa parte del dire si divino, sia secondo, non che

pari a Dante.

Spieghiamo il senso, e poi i particolari. Virgilio finì il suo ragionamento presso a mezzanotte, ora che si levava la luna, perché fu piena cinque di prima, Inf., xx, ch'era la quinta notte, l'equinozio di primavera, che si leva ogni sera quasi un'ora più tardi; e mezza notte era allora verso le sei ore. A mezza notte tarda, tarda a levarsi verso a mezzanotte. Facea... parer più rade, velando col suo maggior lume molte delle minori stelle; velut inter ignes luna minores. Orazio. Com'un secchion, come un gran secchio, perch'ella era già scema di cinque dì. Che tutto arda, perchè per gl'interposti vapori più affocata pareva.

79-81. Si not. da Alf. — Contra 'l ciel, che si rivolge, dice il Poeta nel Convito, da occidente in oriente, contro lo movimento diurno, cioè del dì e della notte. Per quelle strade, ecc. Ordina: correndo per quelle strade il sole infiamma le quali allora che (nel tempo in che) quello che (chi) vede da Roma il sole quando cade (cadente, e però in occidente).

lo rede tra i Sardi e i Corsi.

E quell' Ombra gentil, per cui si noma
Pietola più che villa Mantovana,
Del mio carcar disposto avea la soma:
Perch' io, che la ragione aperta e piana
Sovra le mie questioni avea ricolta,
Stava com'uom che sonnolento vana.

85

Cinque di fa, la luna, in opposizione col sole, stante nel·primo grado dell'ariete, era nel primo grado della libra; adunque l'ora e la notte che parla, ell'era al fine dello scorpione, dove, essendo il sole, vedesi da Roma coricarsi fra l'isola de'Sardi e quella di Corsica.

82-84. Quell' Ombra gentil, Virgilio. Per cui, ecc. ordine regolare: per cui Pietola si nomina più che ogni altra città Mantovana, ecc. Ho già detto, Inf. 1, che nacque Virgilio in Andes; così dicevano gli antichi il luogo oggi chiamato Pietola. Scaltrito dal dottissimo signor Ugo Foscolo, che il D. Visi, nella sua Storia di Mantova, combatte questa comune opinione, mi so un debito di farne parte a' miei lettori. Non ho tempo di schiarir questo punto, ma non lascerò d'avvertire, che in quello che dice il Poeta nel primo e nel ventesimo dell' Inferno, e nel presente, parmi travedere essere intendimento suo di combattere l'opinione contraria, e sin d'allora corrente. Del mio carcar, ecc., aveva deposta la soma del carico da me impostogli, supponendo che le questioni da lui proposte a Virgilio fossero un carico, del quale si sgrayo sciogliendole.

85-87. Alf. nota il terzo. — Contentato il desiderio, che lo stimolava, d'uscir dell'ignoranza, cessò pure, all'aspetto della verità, l'inquietudine dell'animo che lo teneva desto e intento al contentamento del suo desiderio. Adunque rivocato l'animo da quel pensiero, nè ad altro fermo oggetto affissandosi, e' si stava com'uomo, il quale, appressandosi il sonno, vana, svanendosi in lui ogni pensiero. Dicesi che vanare sia sinonimo di vaneggiare; a me pare scorgervi pur qualche differenza, credendo che il primo esprima l'esser l'animo vano o voto d'ogni pensiero, e il se-

Ma questa sonnolenza mi fu tolta
Subitamente da gente, che dopo
Le nostre spalle a noi era già volta.
E quale Ismeno già vide ed Asopo,
Lungo di sè di notte furia e calca,

condo vagante qua e là d'uno in altro senza punto affissarvisi.

88-90. Questa sonnolenza, cagionatagli dall'esser cessato lo stimolo dell'anzidetto desio, dall'ora tarda, e dall'aver seco di quello d'Adamo. Che dopo, ecc., che, venendo dopo, o sia dietro le nostre spalle, era già volta a noi. Avverti che l'espressione era volta, non vuol dire, indirizzata, incamminata, come crede il Lombardi; ma si era avendo data la volta, avendo girato l'arco del monte, che a noi la nascondeva. Avverti bene che quando Dante costretto è a dir quello che gli altri, lo dice sempre con un accidente o idea si nuova, che tutto pare istessamente. Qui, con questa forma nuova e sua propria maniera, ti raddoppia il diletto moltiplicando le idee, e ti costringe a veder insieme la circolare strada, e quel voltare ti dà la precisa distanza dei luoghi, e ti mostra perchè poscia più sotto, vers. 97, ei dice, tosto fur sovra noi, del che non accenna se non una ragione, figurandosi che l'altra ti sia presente. Ciò avverato, si conchiude che i comentatori, e' traduttori, che tolgono al Poeta questa sua caratteristica originalità, tolgono Dante a Dante. Ma ei pur vive, e vive glorioso, siccome l'Ente sommo, malgrado le bestemmie di chi niega la sua divinità, in ogni parte dell'universo sfavillante.

gr-96. La folla delle vegnenti anime, e il correr loro, non si possono meglio ritrarre che per queste parole. Ismeno... ed Asopo, fiumi di Beozia, lungo i quali andavano di notte correndo in folla e furia i Tebani, invocando Bacco, lor Dio, nei loro bisogni. Lungo di sè, ha per intero nel luogo lungo alle rive di sè. — Furia e calca; la prima di queste voci mostra il furioso trascorrere di quelle genti; la seconda la gran turba. Lombardi, dicendo che furia vale qui

. . .

Pur che i Teban di Bacco avessero uopo;
Tale per quel giron suo passo falca,
Per quel ch' io vidi di color, venendo,
Cui buon volere e giusto amor cavalca.
Tosto fur sovra noi, perchè, correndo,
Si movea tutta quella turba magna,
E duo dinanzi gridavan piangendo:

moltitudine, shaglia all'ingrosso. Tale, ecc., ordina così: per quel ch' io vidi, tale furia e calca di coloro cui buon volere e giusto amor cavalca, venendo verso noi, falca il passo suo per quel girone. -Falca. Nel Dizionario dell'Accademia francese, alla voce faucher, leggesi: terme de manège. Il se dit d'un cheval qui traine en demi-rond une des jambes de devant. Cette manière de botter paraît plus au troi qu'au pas. Cela arrive aux chevaux qui ont été entr'ouverts, ou qui ont fait quelque effort. Ora non v' è dubbio che questo vocabolo falcare non l'abbia tolto il Poeta dal francese, e impostogli il sentimento medesimo; ed è possibile che siasi detto a'suoi tempi dell'andar si fattamente il cavallo si disposto. E qui costrette sono quelle anime andar con passo falcato, per esgion del suogo ch'è circolare.

98. Questo verso mostra certa dignità pur in quella furia e calca, al che giova, coll'andamento suo grave e dignitoso, la voce magna, appartenente a stile nobile.

99—102. Alf. nota il primo. — In ogni cerchio s'odono le parole invitanti alla virtù contraria al vizio quivi punito, e quelle che deon tener l'uomo dal lasciarsi al vizio stesso trasportare; invito a virtù e freno al vizio. Adunque due anime precedono quella gran folla, gridando esempli che sono stimolo alla virtù opposta all'accidia; e due altre che chiadono quella gran moltitudine, vers. 133 e seg., quelli che ci hanno a rimuovere dal vizio medesimo. E duo dinanzi, ecc. Con molta arte è fatto questo verso, esprimendo, per l'accento in su la settima, la fatica e l'affoliata lena

E Cesare, per suggiugare Ilerda,
Punse Marsilia e poi corse in Ispagna.

Ratto ratto che 'l tempo non si perda

Per poco amor, gridavan gli altri appresso, 105 Che studio di ben far grazia rinverda.

O gente, in cui fervore acuto adesso Ricompie forse negligenza e 'ndugio Da voi per tiepidezza in ben far messo,

di quelle anime. Maria... con fretta, ecc. Questo primo esempio è di Maria Vergine, che andò a visitare S. Elisabetta cum festinatione. — Cesare, ecc. Il secondo, del gran Cesare, il quale corse da Roma a Marsilia, l'assaltò, ma non la potendo così tosto espugnare, lasciò Bruto all'assedio, volando all' impresa più importante in Ispagna, ove vinse Afranio Petreio pompeiano, e un figliuolo di Pompeo. Suggiugare. A questa forma più vicina all'originale subjugare, s' è sustituito soggiogare, di miglior suono. Ilerda, oggi Lerida, città di Spagna.

103-105. Alf. not. - Ratto, cioè rapido; e la ripetizione dimostra meglio la fretta dell'animo, e l' in-

tero si è vadasi con passo rapido rapido.

Dell' inestimabile prezzo del tempo dice nel suo Convito: tutte le nostre brighe, se ben venimo a cercare li loro principj, procedono quasi dal non conoscere l'uso del tempo. — Che suppl. a fine. — Per poco amor; il poco amore o ardore nel bene è accidia. Che studio, ecc., perchè buon volere e ardore di ben fare, rinverda (lic. poet. per rinverde) la divina grazia. Rinverdire, rifar verde, rinvigorire, o, come spiega Alfieri, ci rinovella la grazia.

compie, perchè ha detto, vers. 85, l'amor del bene scemo di suo dovere. — Tiepidezza, è difetto riguardo all'esser caldo. Ritorna al vers. 130 e seg. del preced. Canto. Lombardi dice che messo, per zeugma, si riferisce espressamente a indugio, e tacitamente a

115

Questi che vive (e certo io non vi bugio)

Vuole andar su, purchè I Sol ne riluca; 110

Però ne dite ond'è presso 'l pertugio.

Parole furon queste del mio Duca:

E un di quegli spirti disse: Vieni

Diretr'a noi che troverai la buca.

Noi siam di voglia a muoverci si pieni, Che ristar non potem; però perdona

Se villania nostra giustizia tieni.

I' fui abate in san Zeno a Verona,

negligenza. Io non so che si voglia dire; però basti avvertire, che qui, siccome in innumerabili altri luoghi, tace la ellissi l'aggiunto messa, appartenente a

negligenza.

dente, e ognuno se lo vede. Non vi bugio, non vi dico bugia. Bugiare, propriamente significa forare, e dal vano o voto che produce il foro, s'è detto bugiare del dir cosa vana o vota; quindi bugiardo, chi la dice, e bugia, la cosa detta. Perchè'l Sol ne riluca. Ricordati di quello che Sordello, nel settimo, detto ha a Virgilio, vers. 44, 53 e 54. Ne, ci, a noi due. Riluca, voce poet. risplenda. — Pertugio, franc. pertuis; così chiama il calle a salir su, per esser profundo nel sasso.

114. La buca, il detto scavo così fatto. E se avrà a nominarlo anche cento volte, altrettante nuove forme saprà trovare, non a pompa d'abbondanza di parole, ma si di nuove modificazioni e differenze.

115-117. Alf nota sino a ristar non potem; e dice potem per possiamo. — Se villania, ecc., se reputi la giustizia nostra (il giusto nostro volere che ci sprona)

esser villania (discortesia) a tuo riguardo.

118. Mercè alla cortesia dell'egregio signor Gio. Fabbroni, uno de' più cospicui ingegni, e dei più gentili cavalieri di Toscana, anzi d'Italia, al quale io mi rallegro con me medesimo d'essere legato di dolce gratitudine e d'affettuosa divozione e amicizia, si reSotto lo 'mperio del buon Barbarossa,

Di cui dolente ancor Melan ragiona.

E tale ha già l'un piè dentro la fossa,

Che tosto piangerà quel monistero,

E tristo fia d'avervi avuta possa,

Perchè suo figlio, mal del corpo intero,

stituisce alla verità l'onor toltogli in questo luogo dalla negligenza dei comentatori. Ecco la nota favoritami da quel cortese Signore, da lui ricopiata dalle preziose scritture dell'eruditissimo Pelli. Dicono che questo abate fosse un Alberto; ma s'ingannano, perchè un Alberto lo fu a tempi di Federico II, non di Federico I, detto Barbarossa, nel qual tempo governava i monaci un Gherardo II; bensì Alberto della Scala, già vecchio, nel 1292, essendo capitano del popolo di Verona, costrinse i monaci di S. Zeno Maggiore a ricercare per abate un suo figliuolo naturale, per nome Giuseppe, stroppiato di animo e di corpo; e questo Alberto mori nel 1301. Onde si vede che Dante scriveva ciò dopo il 1292, e prima del 1301. Di tutto questo ne garantisce Gio. B. Biancolini nelle sue Notizie Storiche delle Chiese di Verona, lib. V, § 1, pag. 60 e 61.

ma ironia, come dal vers. seg. si manifesta, e ben giusta, perchè oguno sa che quel buon Barbarossa.

distrusse Milano.

detto di sopra Alberto della Scala. Ha già l'un piè, ecc., maniera proverbiale, che dicesi di chi, per vecchiezza, è già presso alla fossa; e il detto Alberto era già tale. Piangerà... e tristo fia, ecc., perchè, per quel lume onde veggono quelle auime il futuro, vede quella già scritta la dannazione di costui, che sarà però di peggior gregge. Alf. nota all'ultimo verso gl'increscerà d'aver comandato, espressione ben debole appetto a quella del testo.

124—126. Alf. nota suo figlio... e della mente peggio. — Ordina così: perchè ha posto, in luogo di E della mente peggio, e che mal nacque, 125 Ha posto in luogo di suo pastor vero.

Io non so se più disse o s'ei si tacque, Tant'era già di là da noi trascorso; Ma questo 'ntesi, e ritener mi piacque.

E quei, che m'era ad ogni uopo soccorso, Disse: Volgiti in qua; vedine due All'accidia venir dando di morso.

Diretro a tutti dicen: Prima fue Morta la gente, a cu' il mar s'aperse, Che vedesse Giordan le rede sue.

135 E quella, che l'affanno non sofferse

suo pastor vero, suo figlio mal intero del corpo, e peggio della mente, e che nacque male. — Perchè ha posto, ecc. Rivedi la nota del Pelli. Mal intero del corpo, espressione dantesca a dimostrar ch'egli era stroppiato o zoppo, o peggio, cioè gobbo; e della mente peggio, e d'animo più sconcio ancora che il corpo. Mal nacque, su muso.

127-129. Alf. not. - Di là, nel luogo di là. E ritener mi piacque, per notarlo di qua di perpetua infamia, e non per altre ciance che fanno torcere il

grifo.

130—132. Alf. li nota. — All'accidia... dando di morso; maniera nuova dantesca, che vale mordendo ovvero trafiggendo l'accidia; il che fanno mostrando, cogli esempli, gli ontosi effetti di al ignobile passione, e correndo com'ha detto.

133-135. Ecco il primo esempio: gli Ebrei ai quali il Mar Rosso s'aperse nell'uscita dell' Egitto. Inviliti per gli steuti del viaggio, impazienti, mormoratori, furono sterminati prima di giugnere alla promessa terra di Palestina che riga il Giordano. Dicen, dicean, diceano, dicevano. Fue, voce poet. fu. - Che, s'appicca col prima del primo verso. Le rede sue, gli eredi suoi; che per tali gli aveva eletti Dio.

136-138. Alf. nota il terzo. - E quella, gente.

Fino alla fine col figliuol d'Anchise,
Sè stessa a vita senza gloria offerse.
Poi quando fur da noi tanto divise
140 Quell'ombre, che veder più non potersi,
Nuovo pensier dentro da me si mise,
Del qual più altri nacquero e diversi;
E tanto d'uno in altro vaneggiai,
Che gli occhi per vaghezza ricopersi,
145E 'l pensamento in sogno trasmutai.

È il secondo esempio, dei compagni d'Enea, i quali, gravi d'anni e di noia pel lungo viaggio dell'eroe, vollero piuttosto rimanere senza gloria in Sicilia, presso Aceste, che seguirlo sino al glorioso termine delle sua fatiche.

139—145 Sono not. da Als. — Poi quando; poi, cioè quando. Potersi, si poter, si potero, si poterono. Nuovo pensier, ecc., mirabile descrizione dello stato in che trovasi l'animo nostro, o certo può trovarsi talora, come ognuno può aver provato, quando sta per sorprenderci il sonno, che va la mente qua e là saltando a gran valichi di pensiero in pensiero, come saltando a gran valichi di pensiero in pensiero, come saltando il raggio che balza da mobile specchio. Alcuni hanno provato di trovare qual sosse il nuovo pensiero sopravvenuto a Dante; ma non è punto necessario il saperlo, e Dante stesso nol sapeva sorse.

## CANTO XIX.

## ARGOMENTO.

Sogno ovvero visione di Dante, e suo risvegliamento.

Arrivo alla scala del superior piano, dove piange
amaramente chi fu avaro. Condizione del tormento:
incontro del quinto Adriano papa: suo ragionar
col Poeta.

Nall'ora che non può 'l calor diurno Intiepidar più 'l freddo della luna, Vinto da Terra o talor da Saturno;

1-6. Volendo figurarci la falsa felicità, che nei tre rimanenti cerchi di sopra si piange, e come l'uomo da lci si disbriga, ritrovamento sublime e parto di pobilissima fantasia; e non potendo per altra miglior via, che veggendola egli stesso in sogno, così finge essergli apparita; e, perchè piglisi il sogno piuttosto per una celeste visione che altrimenti, sceglie l'ora in che la carne nostra, più dal senso scevra, Alle sue vision quasi è divina, come altrove s'è veduto; la quale si è l'ultima della notte, o là intorno. E quest'ora appunto in questi versi descrive il Poeta; ma a modo suo, cioè diversamente da ogni altro, mostrandoci, quanto allora si poteva essere, filosofo e astronomo, e, quanto altri non fu mai, poeta. Ecco la lettera. Nell'ora, ecc. Ordina così: nell'ora in che il calore diurno, vinto da Terra, o talor da Saturno, non può più intiepidare, ecc. Il calor diurno, il calore diurnale (del giorno), del qual calore rimane più o meno tempo l'aria impressionata. Vinto da Terra, dal freddo che vapora la terra, e dice vinto, perch'egli in fine prevale. Così il Boccaccio, in fine della giorn. V, la reina sentendo già il caldo del di esser vinto dalla freschezza della notte. — O talor da Saturno. Dice talor, perciocchè non sempre la notte ci sta sopra Quando i geomanti lor maggior fortuna
Veggiono in oriente, innanzi all'alba,
Surger per via che poco le sta bruna;
Mi venne in sogno una femmina balba,
Con gli occhi guerci, e sovra i piè distorta,
Con le man monche, e di colore scialba.

l'orizzonte questo pianeta, creduto dagli antichi di freddissima natura per la sua gran distanza dal sole. Intiepidare, far tepido riscaldando. Della luna, della notte. Quando, ecc. Determina l'anzi detta ora. Geomanti; chiamavansi così coloro i quali, nelle loro divinazioni, segnavano le loro figure su la terra, fra le quali appellavano maggior fortuna quella che alla disposizione delle stelle, in quell'ora nascenti tra l'aquario e i pesci, era simigliante. Onde si ricava primicramente che i geomanti facevano i loro sperimenti e osservazioni poco innanzi l'alba e a lume di luna; secondamente, che quella combinazione di stelle componendo il fine dell'aquario e 'l principio dei pesci, ed allora il sole essendo in ariete, uscito era già dall'orizzonte tutto l'aquario e 'l principio dei pesci. Surger per via che, ecc.; i geomanti veggiono lor maggior fortuna surger (uscir dell'orizzonte) per via (per quella via) che le sta bruna poco (la quale è oscura a essa maggior fortuna per poco tempo); perocche il sole stando in ariete, segno che vien dietro ai pesci, egli è presso al nascere, e per conseguente l'alba che precede il giorno, rischiara tosto quella via, quel picciol tratto del cielo.

7—9. Alí. nota questa e le tre seguenti terzine. — Per l'orridezza di questa femmina figura della falsa felicità, sì guasta del corpo, dimostra i tre vizi, i quali nei tre cerchi di sopra si purgano, avarizia, gola e lussuria. Balba, scilinguata. Monche, manche, mancanti, tronche. Di colore scialba, pallida, spiega bene Alfieri. Scialba (scialbato) valse propriamente intonacato, e dicevasi dell'intonico fatto a parete o muraglia. Avutosi poi in riguardo la superficie sola, si disse di quello sbiancaticcio dei muri imbiancati; e in fine

15

Io la mirava; e, come 'l Sol conforta, 10

Le fredde membra che la notte aggrava,

Così lo sguardo mio le facea scorta

La lingua, e poscia tutta la drizzava

In poco d'ora, e lo smarrito volto,

Come amor vuol, così le colorava. Poi ch'ell'avea 'l parlar così disciolto, Cominciava a cantar sì, che con pena

Da lei avrei mio intento rivolto.

Io son, cantava, io son dolce sirena,

figuratamente, di colore simigliante, e d'ogni artata

apparenza.

10-15. Ha dipinto la falsa felicità quale ella è, e quale odio ed abbominazione desta in chi ben vede la sua bruttezza: ora eccola quale, dalla passione accecato, l'uomo se la figura. Come 'l sol, ecc. Il sole toglie alle membra degli animali l'intirizzamento cagionato loro dal freddo della notte; così il suo guardare toglieva a quella femmina la storpiatura, e quel livido, rifacendola dritta, e avvivandola di bel colore. Conforta, ristora, col ravvivar in loro il proprio vigore. Aggrava, perchè, dal freddo intirizzite e prive di vigore, non si posson reggere, e cascan giù. Scorta, presta al parlare, come dice altrove il Poeta. La drizzava, raddrizzava, faceva star bella e dritta sui piedi tutta la persona. In poco, suppl. spazio. - Smarrito, perchè nello smarrimento degli spiriti vitali pallido si fa il viso. Come amor vuol, ecc.; glielo coloriva di quel vivace colore, del quale amor vuole che sia colorato il volto di chi è, o fa l'innamorato, per innamorare altrui.

r6—18. Così, com' ha detto. Disciolto, perch'era prima come legato. Sì, modifica rispetto alla dolcezza del canto; tale che, ecc. Mio intento, mia attenzione, dice Alfieri; ma convien che appari lo studioso, che questa voce intento, addiettivo vero, s'usa a modo di nome in virtù del sottinteso animo, l'intera formula essendo l'animo mio intento.

Tanto son di piacere a sentir piena.

Io trassi Ulisse del suo cammin vago Al canto mio; e qual meco s'aúsa Rado sen parte, si tutto l'appago.

25 Ancor non era sua bocca richiusa,

Quando una donna apparve santa e presta Lunghesso me per far colei confusa.

O Virgilio, Virgilio, chi è questa? Fieramente dicea; ed ei veniva

20. Dismago, da dismagare, disviare, far uscis

della presa via.

- 22—24. Alf. nota e qual meco s'ausa, col seg. vers.

   Io trassi Ulisse, ecc. Ulisse fu sviato da Circe, come ognuno sa, e s'è veduto nel xxvi dell'Inferno. Però, dicono i comentatori, esser questa una bugia della falsa felicità del mondo, della quale proprio è il mentire. Il Lombardi, accortosi forse che non ella, ma i comentatori qui mentono, pensa che, per lo sviamento del quale costei si vanta, si abbia a intendere quello che soffri Ulisse da Circe. A me basta dire a chi intende, che in qualunque forma quest'idolo del cieco mondo si dimostri, e però con qualsivoglia nome s'appelli, egli è pur sempre lo stesso. Vago, perchè conforme all'animo d'Ulisse a niun fisso termine indiretto. S'ausa, s'assuefà; Alfieri. L'appago, lo contento.
- ancor finito di parlare. Una donna ... santa; è la nemica di ciascun crudele; quella stessa Lucia, della quale nel 11 dell'Inferno, e nel 1x di questa Cantica detto è simbolo della verità, per cui sola puossi la falsità riconoscere. Lombardi l'intende come me. Lunghesso, come composto di due pezzi lungo e esso, che vale rasente, e però appresso.

28-30. Chi governa il senso non ha a permettere ch'ei si rivolga un solo istante a quello che, veduto

Con gli occhi fitti pure in quella onesta. 30 L'altra prendeva, e dinanzi l'apriva

Fendendo i drappi, e mostravami 'l ventre:

Quel mi svegliò col puzzo che n'usciva,

Io volsi gli occhi, e 'l buon Virgilio: Almen tre Voci t'ho messe (dicea): surgi e vieni; 35 Troviam l'aperto per lo qual tu entre.

Su mi levai, e tutti eran già pieni

Dell'alto di i giron del sacro monte, E andavám col Sol nuovo alle reni.

dal lato lusinghevole, può seco travolgere l'uno e l'altro. Questo vuol dimostrare lo sdegnoso parlare di Lucia, e il fisso guardare di Virgilio in lei sola. Ma non creda Venturi che Virgilio guardasse sì fattamente l'onesta donna perche fosse stordito, ma sì per la forza del subito ardore che la sua vista gli accese.

31—33. A voler conoscere il vizio e abbominarlo, basta vederlo nudo nudo, senza i lusinghevoli colori, sotto i quali nasconde la sua difformità. Però Lucia piglia la bugiarda donna, le straccia davanti i belli vestimenti, onde scoprire il sozzo ventre, la cui vista spira odio e abbominazione, e l'orrendo puzzo che n'esce è tanto,

che Dante si risveglia.

34—36. Buon Virgilio. A che quest'aggiunto? perchè, quantunque per ben tre volte l'avesse chiamato, era pur tuttavia il suo parlare tutto dolcezza e bontà. Almen tre voci t'ho messe, è maniera del dire leggiadra molto, che vale t'ho chiamato per almen tre volte. — Surgi, levati su; perchè quando lo prese il senno, si coricò. L'aperto, sottintendi luogo. — Entre, lic. poet. entri.

37-39. Alf. nota questo col terzo seg. — Maraviglioso in ogni particolare, vuole il Poeta che si ponga
sempre mente al luogo e al tempo; e questi due accidenti ripete, perchè non isfuggino al lettore. Tutti
eran già pieni, ecc. Il sole era di poco levato, ma pur
alzato sì che tutta l'oriental parte del monte illumi-

Dante, vol. 11.

290 DEL PURGATORIO,

40 Seguendo lui, portava la mia fronte Come colui che l'ha di pensier carca, Che fa di sè un mezzo arco di ponte, Quando i'udi': Venite, qui si varca; Parlare in modo soave e benigno,

Qual non si sente in questa mortal marca.

Con l'ale aperte che parén di cigno,

Volseci in su colui che sì parlonne,

Tra i duo pareti del duro macigno.

Mosse le penne e poi ventilonne,

nava, ed essi andavano da oriente verso occidente, e

però avevano il sole dietro.

40—42. Dante andava pensando alla visione poc'anzi avuta, ed è ben naturale. In tale atto, perchè non sia l'animo dagli oggetti di fuori distolto, natura ti fa piegar giù il capo; e quest'atto dipinge qui ora, in tale l'hai a vedere, e ammirare che, nelle idee che ripete, sempre nuovo si dimostra, e solo a sè simigliante. Questo concetto è l'istesso che quello già veduto, Inf., xxiii, Come i frati minor vanno per via, che nessun comentatore aveva sin qui capito.

43-45. Alf. li nota salvo li primo. — Si varca, suppl. il varco o passo. — Qual, in modo tale quale. Marca, contrada, regione, paese; mortale, perchè

stanza di noi mortali.

46-48. Colui che ne (ci) parlò sì (così) ci volse in su tra i duo (due) pareti del duro macigno, e ci volse con l'ale aperte che paren (pareano, parevano) di cigno, riguardo alla loro bianchezza. Volseci, indirizzando le ali verso l'aperto, e non già, come dice il Lombardi, impedendoci coll'apertura della il più oltre camminare su di quel piano, ne costrinse a salire. Queste spiegazioni fanno ridere i forestieri, ma disgraziatamente non del comentatore, si di Dante. Tra i duo pareti, ecc., ricorditi che quella scala è cavata nel duro sasso.

49-51. Poi, che ci ebbe volti in su. Mosse le penne, agitò le ale. Ventilonne, mi ventilò, mi sece

Qui lugent affermando esser beati,
Ch'avran di consolar l'anime donne.
Che hai, che pure in vèr la terra guati?
La guida mia incominciò a dirmi,
Poco amendue dall'angel sormontati.
Ed io: Con tanta sospeccion fa irmi
Novella vision ch'a sè mi piega,
Sì ch'io non posso dal pensar partirmi.
Vedesti, disse, quella antica strega,

vento, come fece l'angelo della scala di sotto, xvii, v. 67, e che s' ha a supporre che facesse negli altri passi, ove, purgato il peccato, cancellava l'angelo uno dei sette P, descritti in fronte a Dante dall'angelo che siede su la porta del Purgatorio. Qui lugent. A ogni passo sentono i poeti profferire una parola di virtù contraria al vizio, che in quel luogo si purga. Qui si punisce l'accidia: il suo contrario si è proprio il sentimento della parola beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur; perocchè chi fa suo donno il travaglio, s'affanua, si consuma, si scarna; e le vigilie, le fami, e gli stenti sono i suoi diletti. Gli altri comentatori ristringono il senso del qui lugent al piangere i suoi e gli altrui peocati, ma credo che siano ingannati. Ch'avran, eco., vuol dire, avranno poi le anime loro signore di consolazione, e però potranno aver poi abbondante consolazione; o sia saranno poi l'anime loro largamente consolate dei soffriri del corpo.

52-54. Dante, assorto ancora nella visione della falsa felicità, va tuttavia con bassa fronte, il che da luogo alla dimanda di Virgilio, e alla risposta che siegue. Pure, non vuol dir ancora, ma sta in contrapposto alle nuove cose, che avrebbero potuto da quel pensiero distrarlo. Sormontati, suppl. essendo.

55-57. Alf. nota il secondo e'l terzo. — Con tanta sospeccion, ecc., con l'anima in tanta dubbiezza e paura sospesa. Mi piega, mi tira l'anima tutta, da ogni altro intento rimovendola. Dal pensar, suppl. a ciò che m'è apparito.

58-60. Vedesti, ecc. Virgilio, che per entro ogni

Che sola sovra noi omai si piagne?

Vedesti come l'uom da lei si slega?

Bastiti, e batti a terra le calcagne,

Gli occhi rivolgi al logoro, che gira

Lo Rege eterno con le ruote magne.

Quale il falcon che prima a'piè si mira,

Indi si volge al grido, e si protende,

Per lo desio del pasto che là il tira;

Tal mi fec'io, e tal, quanto si fende

La roccia per dar via a chi va suso,

N'andai 'n fino ove 'l cerchiar si prende.

pensiero mira col senno, sa la visione che Dante ha avuto, e gliene parla per affissargli il pensiero al modo che l'uomo da lei si disbriga. Antica, perchè nata colluomo o cinque o sei ore dopo. Strega, perchè con false apparenze tira i cuori. Che sola, ecc., dice che sola si piange (che sola è pianta o punita) nei tre restanti cerchi di sopra, perciocchè le tre passioni che restano a purgarsi, avarizia, gola e lussuria, in quelli si puniscono. Come ... da lei si slega? cioè considerandone la bruttezza.

61-63. Bastiti, aver veduto come l'uomo da lei si alega. Batti a terra, ecc., va via forte. Al logoro che gira, ecc. Logoro, è propriamente quel segno con che richiama il falcone il cacciatore; qui vale richiamo in genere, individuato da quello che segue. Le ruote magne, le celesti sfere, la bellezza delle quali, mostrandoci quelle del loro motore, a lui ci richiamano.

64—69. Si not. da Alf. — Chiamato dal cacciatore, il primo atto che fa il falcone è di mirarsi ai piedi, atto naturalissimo, essendo avvezzo ad averli legati; e poscia rivolgesi al grido del cacciatore. Si protende, allunga le membra, dice Alfieri. Tal mi fec' io. Lo spiega in questo verso del xii: Dritto, si com'andar vuolsi, rifémi. — E tal, e così dritto. Quanto si fende, per quanto spazio si fende. N'andai; ne, dal luogo ove gli parlò Virgilio. Ove il cerchiar si prende,

| 293 |
|-----|
| 70  |
| •   |
|     |
|     |
|     |
| 75  |
| •   |
|     |
|     |
|     |
| 80  |
|     |
|     |

su la cornice, nella quale si prende l'andare in cerchie o giro, andando sul piano paralello alla base.

70-72. Alf. not. - Dischiuso, ti ricorda il vers. 48:

Fra i duo pareti del duro macigno.

73. Sono puniti in questo cerchio gli avari, simigliantemente ai veduti in inferno, e per simile cagione; vale a dire, perchè la pena sia non solo al
peccato conforme, ma si ricordi per essa, a far doppia
l'angoscia, la sua cagione. E vedrai questa conformità
aperto poco più sotto, vers. 118 e seg., e la parola
adhæsit pavimento, ecc. (l'anima mia s'attaccò alla
terra, cioè alle cose terrene) lo dimostra per sè abbastanza.

76-78. Soffriri, plur. di soffrire, pena attualmente patita. Giustizia e speranza fan men duri; questa, per la successione che promette; quella, col mostrar loro esser giusto la pena andar del pari col peccato. Saliri, plur. di salire, significa propriamente l'azione in atto; ma qui, per analogia, il luogo dove succede.

79. Dal giacer sicuri; franchi o liberi dalla pena del giacer così volti in giù a terra. Così risponde una

di quelle anime alla domanda di Virgilio.

81. Di furi, lic. poet., di fitori. Adunque, deono, come hanno fatto sin ora, continuare a man destra.

Così pregò 'l Poeta, e sì risposto Poco dinanzi a noi ne fu; perch'io Nel parlare avvisai l'altro nascosto;

85 E volsi gli occhi agli occhi al signor mio; Ond'elli m'assenti con lieto cenno Ciò che chiedea la vista del disio.

Poi ch' io potei di me fare a mio senno, Trassimi sopra quella creatura,

90 Le cui parole pria notar mi fenno,

83 e 84. Perch' io avvisai (scorsi, mi accorsi) nel parlare (dalla risposta di quello spirito) l'altro mistero esserli nascosto. Vuol dire che, dalla risposta di quell'anima egli capì bene ch'ella s'era accorta che i due Poeti venivano sicuri dal giacere, ma non già dell'altro mistero, cioè lui essere ancor vivo. Però desideroso d'informarla di questo, ne chiede a Virglio il consenso, e tosto gli manifesta quel mistero d'esser ivi in prima vita; solo mezzo d'impegnar quell'anima a dargli di se notizia.

85—87. Alf. not. — Questo linguaggio è proprio quello della natura, e però d'eloquenza ad ogni altro dispari. Nota quel volger Dante gli occhi in quelli del suo duce, là dove il sembiante più si ficca, in atto di chiedergli la licenza di parlare; nota l'assentir lieto di Virgilio con cenno a ciò confacente; nota in fine quel desiderio dipinto sul volto di Dante, più caldo assai che per parlare espresso. Già s' è veduto, e vedremo sucora in più luoghi, quanto eccellente sia il Poeta nostro in questo visibile parlare, il quale colpisce l'animo doppiamente, potendosi dire allora che per due sensi, non che per uno, riceve l'anima le sensazioni. La vista del disio; il disio veduto dipinto sul mio volto.

88—90. Si not. da Alf. — Al mio senno (giusto mio volere mosso dal proprio senno) a voglia mia. Trassimi, mostra per questa forma quanto fu presto a corrervi. Sopra, per giacer quelle anime a terra all'ingiù; e vuole il Poeta che non si perda di vista cotal modo. Le cui parole, ecc., le parole della quale

Dicendo: Spirto, in cui pianger matura

Quel senza 'l quale a Dio tornar non puossi,

Sosta un poco per me tua maggior cura.

Chi fosti, e perchè volti avete i dossi

Al su, mi di', e se vuoi ch'i' t'impetri 95

Cosa di là ond' io vivendo mossi.

Ed egli a me: Perchè i nostri diretri Rivolga 1 cielo a sè, saprai; ma prima, Scias quod ego fui successor Petri.

Intra Siestri e Chiaveri s'adima

Intra Siestri e Chiaveri s adima

100

mi fenno (fecero) pria notare ciò che nel vers. 84 s'è detto, vale a dire l'altro nascosto, l'ignoranza di

quell'anima ch'egli era vivo.

91—93. Alf. nota il terzo. — In cui pianger masura quel, ecc. Quello, senza il quale non si può tornare a Dio, si è l'intera purgazione; e questa si matura ( si conduce a quel termine al quale pervenuto
il frutto si coglie) col piangere, effetto del soffrire.
Adunque maturare significa condurre l'azione al fine
al quale s' intende, Sosta, da sostare, lat. substare,
fermare, soffermare, e però sospendere, interrompere, ecc. Tua maggior cura, quella di maturar col
pianto il tuo ritorno a Dio.

95 e 96. Alf. nota vuoi ch' i' t' impetri, col vers. seg. — Al su, al luogo di su, o di sopra; al cielo. E se, e dimmi se. Di là, nel mondo di là dalla riva che l'uno dall'altro divide; cioè nel mondo dei vivi. Ond' io... mossi, suppl. me, vuol ben dire, come spiega Alfieri, donde partii; ma conviene osservare che il Poeta accenna l'azione coll'accidente ehe l'ac-

compagna, ch' è il moto.

97—99. Alf. nota perchè i nostri diretri rivolga 'l cielo a sè, saprai. — Scias, ecc. Sappi ch'io fui successore di S. Pietro, cioè Pontefice, e lo dice con pasole latine, perchè pare ch'allontanandosi dal volgare, sieno più convenienti alla dignità della cosa.

100-102. Alf. nota il primo, e una fiamma bella.

— Siestri e Chiaveri, sono due terre della Liguria da

Una fiumana bella, e del suo nome Lo titol del mio sangue fa sua cima.

Un mese e poco più prova'io come

Pesa 'l gran manto a chi dal fango 'l guarda, 105 Che piuma sembran tutte l'altre some.

La mia conversione, omè! fu tarda; Ma, come fatto fui Roman Pastore, Così scopersi la vita bugiarda.

Vidi che li non si quetava 'l cuore,

Levante. S'adima, scorre a imo, a basso, e però, come dice Allieri, scorre nella valle. Questa fiumana chiamasi il Lavagno. Del suo nome, del nome di questo fiume. Lo titol del mio sangue. Titolo, vale demominazione con distinzione. Fa sua cima; significa questa voce cima, la più alta parte di cosa eminente; onde l'espressione Lo titol di mio sangue fa sua cima, vale quanto, la mia famiglia fa sua prima denominazione il nome di quel fiume; ovvero, onde piglia la prima sua denominazione. Lo spirito che parla si è papa Adriano V di casa Fieschi; quei della sua famiglia s'intitolavano conti di Lavagno.

visse, fatto che su papa, più d'un mese, e nove giorni. A chi dal fango il guarda. Vedi C. xvi i versi 127, 128, 129. Chiama gran manto, siccome, Inf. xix, il manto papale. Che piuma, ecc., che tutte l'altre some,

appetto a questa, sembrano una piuma.

106—108. (Imè, interiezion mista, composta del grido inarticolato o, segno di dolorosa ricordazione, e dell'elemento della proposizione compiangi me. — Come, così tosto come. Bugiarda, perchè ogni sua promessa è vana.

109-111. Alf. nota il primo. - Vidi che Il, ecc.

... Dum abest quod avemus, id exuperare videtur Cætera; post aliud, cum contigit illud, avemus, Et sitis acqua tenet.

E, come dice Cesare: communi fit vitio natura, us

| . CANTO XIX.                           | 297 |
|----------------------------------------|-----|
| Nè più salir potési in quella vita;    | 110 |
| Perchè di questa in me s'accese amore. |     |
| Fino a quel punto misera e partita     | • , |
| Da Dio anima fui, del tutto avara;     |     |
| Or, come vedi, qui ne son punita.      |     |
| Quel ch'avarizia fa, qui si dichiara   | 115 |
| In purgazion dell'anime converse,      |     |
| E nulla pena il monte ha più amara.    |     |
| Sì come l'occhio nostro non s'aderse   |     |
| In alto, fisso alle cose terrene,      |     |
| Così giustizia qui a terra il merse.   | 120 |
| Come avarizia spense a ciascun bene    |     |
| Lo nostro amore, onde operar perdési,  |     |
| Così giustizia qui stretti ne tiene    |     |
| Ne' piedi e nelle man legati e presi;  |     |
| Freeze a management by the second      |     |

invisis, latitantibus, atque incognitis rebus magis

confidamus.

É perche non può quietare il cuore in alcuna delle cose di quaggiù, vedine la ragione in Boezio, lib. 2, prosa quarta, più che a mezzo. — Potesi, potessi, potessi, potessi. Di quessa, vita.

115—117. L'esser noi converse (coi dorsi al su) dimostra quello che avarizia fa, cioè che, assissandoci del tutto ai terrestri beni, ci fa voltar le spalle a

quelli del cielo.

118. S'aderse, da adergersi; s'alzò.

120. Merse, da mergere, dice la Crusca, tuffare; ma qui significa semplicemente il contrario di ader-

gere, cioè abbassare.

bene, a ciascun desiderio di bene. Operar, conforme al virtuoso amore. Perdési, perdessi, si perdè, lic. poet. Ogni amore del bene spegnendosi, ogni opera, al fine intesa, cessa necessariamente; perocchè cessando la cagione, cessa anche l'effetto. Stretti ne tiene, ci tiene costretti, cioè come spiega nel seguente verso.

E quanto fia piacer del giusto Sire,
Tanto staremo immobili e distesi.
Io m'era inginocchiato, e volea dire;
Ma com'i' cominciai, ed ei s'accorse,
Solo ascoltando, del mio riverire:

130Qual cagion, disse, in giù così ti torse?
Ed io a lui: Per vostra dignitate
Mia coscienza dritta mi rimorse.
Drizza le gambe, e levati su, frate,
Rispose: non errar, conservo sono

135 Teco e con gli altri ad una potestate.

Quanto fia, per quanto tempo sarà. Tanto, per tanto tempo. Immobili, per essere si fattamente legati e presi:

distesi, a terra col dosso in su.

Poeta di ricordarci, che morte adegua tutte le nostre disuguaglianze, e perviene al suo intento per quella via che più gli pare, ed è qui più opportuna. E questa sua intenzione si manifesta più giù, vers. 136 e seg. Io m'era inginocchiato; dice il perchè vers. 131 e 132. Ed ei s'accorse, ecc.; e come egli, solo ascoltando, s'accorse del mio riverire. Dante inginocchiatosi, e però avendo più appressato all'anima giacente le sue parole, quell'anima, dal suono di quelle, che lo colpi forte, s'accorse dell'atto suo. E nota quanto naturale e ingegnoso è questo modo. Così; pon mente a questo accidente, perchè poteva pur esser piegato stando in piedi; ed era naturale. Ti torse, Dante sta inginocchione e a capo chino.

131 e 132. Alf. not. — Dritta, sottintendi in questa parte, in quest'atto. Lombardi con la Nidobeatina scrive dritto, in vece di dritta, e ci canta sopra questa zolfa: è bene che astengasi il Poeta dal millantar giusta la propria coscienza. Ognuno può far la rispo-

sta da per sè.

133-135. Alf. nota salvo non errar, conservo sono.

— Conservo sono, ecc., son servo con te, e come
te e gli altri, ecc., parola dell'angelo a S. Giovanni,

140

Se mai quel santo evangelico suono,

Che dice Neque nubent intendesti,

Ben puoi veder perch'io così ragiono.

Vattene omai; non vo'che più t'arresti, Che la tua stanza mio pianger disagia, Col qual maturo ciò che tu dicesti.

Nepote ho io di là ch' ha nome Alagia, Buona da sè, pur che la nostra casa Non faccia lei per esemplo malvagia;

E questa sola m'è di la rimasa.

145

che gli s'atterrò ai piedi per adorarlo: vide ne feceris, conservus enim tuus eum, et fratrum tuorum. Apoc. E tanto bastar deve ad escludere la lezione del Lombardi, tolta dalla Nidob. che servo sono.

136—138. Ai Sadducei, che credevano essere pur pell'altra vita i matrimoni, disse Gesù Cristo, a trarli d'inganno, neque nubent, neque nubentur, ecc.: finiti sono dopo morte i matrimoni. Ora, quello che fa qui il papa tanto reverendo, si è l'essere sposo della chiesa. Morte discioglie il venerando legame; adunque di là non si dee più loro alcuna distinzione. E questo che dice dei papi, s'intende d'ogni altra sovranità; e però disse bene della morte il Petrarca: Che le disuguaglianze nostre agguaglia.

139—141. Alf. nota i primi due. — La tua stanza, il tuo star qui meco. Il Boccaccio: temendo non la troppa stanza gli fosse cazione di volgere l'avuto diletto in tristizia, si levò. — Disagia, scomoda, interrompendo, ecc. Maturo ciò che, ecc., conduco al

suo fine la purgazion mia.

ritato questo vanto, perch'era moglie dei marchese Marcello Malespini, amico del Poeta. Buona da sè, per sua indole e natura. Per esemplo, della mala condotta di quei della casa paterna. Questa sola. Benchè avesse altri parenti, dice questa sola, perciocchè, di quei di sua famiglia, da lei sola poteva sparare, e raccorciargli il suo tormento quella preghiera, la quale, perchè adoperi, conviene Che surga su di cuor che 'n grazia viva

## CANTO XX.

## ARGOMENTO.

Dipartita da quell'ombra: cari esempi della virtù contraria all'avarizia: incontro d'un'anima illustre: suo racconto e predizione. Improvviso tremar del monte, e canto con esso: sorpresa e curiosità del Poeta.

Contra miglior voler, voler mal pugna;
Onde contra 'l piacer mio, per piacerli,
Trassi dell'acqua non sazia la spugna.
Mossimi, e 'l Duca mio si mosse per li
Luoghi spediti, per lungo la roccia,

volere o desiderio qualunque, pugnando contro miglior volere o desiderio, pugna (combatte) male, perchè vince il migliore o più giusto. E vuol dire che di due desideri, che muovono a un tempo l'anima nostra, vince il migliore, il che avviene infallibilmente quando la maggior bontà dell'uno si discerne. Adunque, mosso Dante a un'ora dal desiderio d'ubbidire a quello spirito, e da quello di saper da lui altre cose, vinse il primo; e però, compiacendogli contra il piacer suo, lo lasciò senza aggiugner verbo, reprimendo in sè la punta del desio, il che s'esprime da lui in suo stile con la frase trassi dell'acqua la spugna non saziata ancora, che vale: prima che il desiderio mio di saper altre cose fosse contentato.

4-6. Mossimi; par che col lattilo voglia esprimere il suo pronto ubbidire, malgrado la sete che lo stimo-lava ancora. Per li; in grazia della rima, pronunzia perli, coll'accento su la prima. Spediti, dove si può apeditamente camminare, per non essere occupati dalle snime distese a terra, come tosto dirà. Pur, dimostra il desiderio contrario per meglio vedere. Lungo

Come si va per muro stretto a' merli; Che la gente che fonde a goccia a goccia

Per gli occhi'l mal che tutto'l mondo occupa, Dall'altra parte in fuor troppo s'approccia.

Maladetta sie tu, antica lupa,

Che più che tutte l'altre bestie hai preda,

la roccia, rasente col sinistro lato la parte del monte che si leva. Come si va, ecc., per essere stretto assai il calle tra la roccia e le anime giacenti a terra. Merlo, lat. pinna, è la parte superiore delle muraglie inter-

rotta con distanze uguali.

7-9. Alf. nota i due primi. — Ecco perche devevano andar così. Dalla parte della cornice ove confina
il vano, le anime sono tanto vicine all'orlo, che non
hanno alcuna via. La gente che, ecc. Il male che occupa tutto 'l mondo è l'avarizia, pessimo di tutti i
vizj; e ad esprimere che quella gente si purga, piangendo, di questo vizio, dice con forza e modo tutto
suo, ch'essa spande fuori a goccia a goccia per gli occhi il male, supposto occupare il loro dentro. Occupa,
per òccupa, lic. poetica. Dall'altra parte, dalla circonferenza maggiore del circolar piano; parte che
avrebbero prescelta i Poeti se avessero potuto; il che
spiega il sentimento della particella pur del quinto
verso, dal Lombardi malamente interpretata, e dagli
altri comentatori troppo schivi tralasciata. Approcciare,
frane. approcher.

10—12. Slancio opportuno contro così ignobil vizio, e pur sì comune, ove il vigore dell'espressione quanto ne fosse quel magnanimo alieno apertamente dimostra.

Sie, sii. Antica lupa; sigura in quell'ingordo animale l'avarizia, come nel primo dell'Inferno: Ed una lupa che di tutte brame, ecc., e la chiama antica, perchè, perduta l'uomo l'innocenza, l'invidia dell'avversario nostro la trasse tosto d'Inferno, là onde invidia prima dipartilla. — L'altre, bestie, ecc., sigurando in tanti animali o bestie i vizj; però nel primo dell'Inferno, della lupa: Molti son sli animali a cui

Per la tua fame senza fine cupa!
O ciel, nel cui girar par che si creda
Le cendizion di quaggiù trasmutarsi,

5 Quando verrà per cui questa disceda? Noi andavám co'passi lenti e scarsi, Ed io attento all'ombre ch'i'sentia Pietosamente piangere e lagnarsi:

E per ventura udi': Dolce Maria,

20 Dinanzi a noi chiamar così nel pianto, Come fa donna che 'n partorir sia.

E seguitar: Povera fosti tanto,

s'ammoglia. — Per la tua fame, attribuendo alla bestia l'insaziabile appetito nostro. Senza fine cupa (profonda in infinito), non v'era espressione nè più giusta ne più forte; perocche ell'è quella: che dopo il pasto ha più fame che pria. Non mi ricordo chi, disse alcuno della speranza: che pasciuta mai non sfama.

13—15. Alf. nota i due primi. — Nel cui girar, ecc. Opinione degli astrologi, dalla quale non era il Poeta nostro punto alieno, ch'abbiano gl'influssi celesti gran parte dei mutamenti fisici e morali di quaggiù. Per cui questa disceda, quando verrà quell'eroe (figurato nel veltro del primo dell'Inferno) per cui conviene che questa bestia si parta del mondo, e sia rimessa

nell'inferno. Disceda, parta, voce poet.

il Petrarca: a passi tardi e lenti; e chi lo critica ha gran torto. I passi di Dante sono piccioli e lenti; quei del Petrarca tardi, per l'intervallo tra un passo e un altro, e lenti, perchè ogni passo è fatto con lentezza. Ed io, sottintendi andava. — Ch'io sentia, ecc.; non lascia sfuggire nessuno affetto, per picciolo che sia, e ti diletta sommamente perchè a tutto dà nuova luce il suo dire.

21. Che 'n partorir sia, cioè presso al partorire, o sia nei dolori del parto.

22-24. Si profferiscono esempi atti ad alienar gli

| CANTO XX.                                                                    | 303 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Quanto veder si può per quell'ospizio,<br>Ove sponesti 'l tuo portato santo. |     |
| Seguentemente intesi: O buon Fabbrizio,<br>Con povertà volesti anzi virtute, | 25  |
| Che gran ricchezza posseder con vizio.                                       |     |
| Queste parole m'eran si piaciute,<br>Ch'io mi trassi oltre per aver contezza | _   |
| Di quello spirto onde parén venute.<br>Esso parlava ancor della larghezza    | Зо  |
| Che fece Niccolao alle Pulcelle,<br>Per condurre ad onor lor giovinezza.     |     |
| O anima che tanto ben favelle,                                               |     |
| Dimmi chi fosti, dissi, e perchè sola                                        | 35  |
| Tu queste degne lodi rinnovelle?<br>Non fia senza mercè la tua parola,       |     |

animi da avarizia, sacri e profani, perchè a un fine adoperanti. Sponesti, esponesti, deponesti. Portato, il santo parto portato nel verginal tuo seno. 25-27. Alf. not. — Fabbrizio ricusò le ricchezze

molte offertegli dai Sanniti e dal re Pirro, se voleva tradir la patria. Di lui nel suo Convito il Poeta: E chi dirà che sosse senza divina spirazione Fabbrizio infinita quasi moltitudine d'oro rifiutare, per non volere abbandonare la patria? Ma più sublime ancora è la virtù d'Epaminonda, ricusante le ricchezze offertegli da fortuna per via legittima, per aver da combattere contro la povertà, nella quale si mantenne sino a morte.

31-33. S. Niccolò dotò segretamente tre giovinette,

le quali altrimenti erano per capitar male.

34-36. Alf. not. - Queste degne lode, questi esempi di lode. Rinnovelle, lic. poet. rinnovelli, co-

me di sopra savelle per savelli.

37-39. Alf. not. - Non fia, non sarà. Senza merce; potrà ricambiarnelo rivelando come l'ha visto, pregando per lui, e facendo ch'altri similmente preghi.

S'io ritorno a compiér lo cammin corto Di quella vita ch'al termine vola.

40 Ed egli: lo ti dirò, non per conforto
Ch'io attenda di là, ma perchè tanta
Grazia in te luce prima che sie morto.

I' fui radice della mala pianta,

Che la terra cristiana tutta aduggia,

45 Sì che buon frutto rado se ne schianta.

Ma, se Doagio, Guanto, Lilla e Bruggia
Potesser, tosto ne saria vendetta;

Ed io la cheggio a lui che tutto giuggia.
Chiamato fui di là Ugo Ciapetta:

S'io ritorno, ecc., aveva sentito dir a Virgilio di sès ch'ei vive, e lunga vita aspetta ancora, Se 'nnanzi tempo grazia a sè nol chiama. Inf. xxxII. Ch'al termine vola. Il Petrarca: Ma perchè vola il tempo e fuggon gli anni. E altrove: E veggio ben che 'l nostro viver vola. E non mi ricordo chi: Prima, que vitam dedit, hora carpsit.

40-42. Non per conforto, ecc., parola maligna, a dimostrare non esser da sperare in alcuno di sua casa.

Sie, for. poet. sia.

43—45. Si not. da Alf. — Radice, perchè figura in una pianta la nuova stirpe regnante; la quale dice mala, perche tale l'odio contro di quella gliela fa giudicare, e le discordie di Filippo il Bello con Bonifazio VIII gliene danno apparente cagione. Aduggia. Da uggia, ombra, formasi aduggiare, far ombra, e pigliasi in mala parte. Se ne schianta, se ne coglie; ma il Poeta adopera malignamente la voce schianta, che fa proprio sentir lo sforzo che s' ha a fare, a trarne anche quel poco buon frutto.

46—48. Intende per questa vendetta l'espulsione dei Francesi dalla Fiandra, circoscritta per quelle sue terre principali, avvenuta due anni dopo quello della sua visione. Cheggio, è voce poet. chieggo o chiedo. — A lui che, ecc., a Dio, giudice supremo. Giuggia, da giuggiare, franc. juger, giudicare, è forma poetica.

**50** 

Di me son nati i Filippi e i Luigi, Per cui novellamente è Francia retta. Figliuol fui d'un beccaio di Parigi,

49 Alf. nota sino a la sua rapina del vers. 65. — Tanta si è la confusione messa dal Poeta, per malizia o incuranza rea, nelle cose che dice, che non v'è via nè verso da poterne uscir con qualche soddisfazione. Fortuna, ch'ogni discreto lettore può da sè agevolmente rintracciar la verità, dietro la fedele scorta della storia, come che sconcia dal Poeta e stravolta sia del tutto.

Dante fa parlar l'ombra d'Ugo Magno, soprannomianto ancor egli Cappatus, Capeto, che su padre d'Ugo Capeto. Quest'Ugo Magno ricusò la corona nel 923, Carlo, detto il Semplice, vivente ancora, cedendola, ovvero facendola dare a Raoul suo cognato. La ricusò poi di nuovo nel 936, morto il detto Raoul, richiamando la stirpe dei Carolingi nella persona di Luigi IV, soprannominato d'Oltramare, figlio di Carlo detto il Semplice, che sece tornar d'Inghilterra.

50. Per quasi tre secoli, da Dante in là, s'erano coll'uno o coll'altro nome appellati i re di Francia.

52. È forse impossibile scoprire ond'abbia tolto il Poeta questa favolosa originazione; ma vero è che non ne su egli inventore, quantunque l'odio gliela sacesse per avventura accettare, senza però crederla vera; onde Francesco I, nel legger questo luogo, soleva dir con ragione che il Poeta Toscano mentiva per la gola. Rintracciando dietro gli avvenimenti di quel tempo, si può supporre che le discordie tra Filippo il Bello e Bonifazio VIII, se non surono cagione di questa stravagante imputazione, contribuirono certo ad avvalorarla in Italia. Oggi che l'autorità dei poeti è nulla affatto, in fatto di genealogia, si può ridere egualmente e del cruccio con che il P. Daniello, nella sua. Storia di Francia, combatte questa ingiuriosa parola, e dell'ingegnosa, ma crronea invenzione dell'Accademia della Crusca, e d'altri interpreti, per affievolir l'oltraggio fatto alla verità. Ma fa pur gran specie che Dante abbia ignorato che l'espressione figliuol d'un

Dante, vol. 11.

# Quando li regi antichi venner meno

beccaio, non si poteva in alcun modo applicare a Ugo Magno, figlio di Roberto, il quale era stato incoronato a Rheims, nipote d'Eude, che regnò da circa 10 anni, dall' 888 all' 898, infine pronipote di Roberto il Forte, il più famoso guerriero del suo tempo, che morì nell' 867. La genealogia dei re di Francia della terza stirpe, più gloriosa d'antica nobiltà d'ogni altra d'Europa, si rappicca, senza intervallo e oscurità, sino a Roberto il Forte, vale a dire sino a più di 180 anni prima dell'epoca in che Cominciar di costor Le sacrate ossa. Vero è che di là da Roberto il Forte. non si può se non congetturare, e, se l'adulazione si è prevalsa in tante guise del silenzio della storia, per dare a questo Roberto i più illustri antenati, l'odio solo, o vero la sola malignità, ha potuto osar di affermare ch'ei su figliuolo d'un beccaio di Parigi Ma ciò che precede dimostra evidentemente che questa asserzione ripetuta da Dante, e che, perche fosse ingiuriosa, doveva almeno esser probabile, non si è mai potuta riferire se non a Roberto il Forte, ch'è il ceppo vero e indubitatamente avverato dei Capetingi. Adunque, per dare un senso storico all'espressione figliuol d'un beccaio, siccome a quasi tutto il principio di questo discorso, s'ha a supporre che il Poeta ha consuso, e sorse a sciente, il personaggio di Roberto il Forte con quello d'Ugo Magno, capo della storia riconosciuto della famiglia, col padre del primo re, nella serie non interrotta che abbiamo. E tanto meno è da maravigliarsi che sia stato indotto in questo errore, o a confondere così i fatti, che Roberto il Forte, nonno d'Ugo Magno, trovasi essere stato, come lui, padre di re; poiche, Eude su proclamato, incoronato e consacrato re nell'888, siccome Ugo Capeto nel 987. Poco importava a Dante, e non era di nessun interesse pel racconto che fa, che nell'intervallo di queste due epoche la stirpe de' Carlovingi avesse dato alla Francia alcuni re, e sovente piuttosto fantasmi di re, prima che sparissero del tutto dal trono.

53 e 54. Li regi antichi, quelli della seconda razza,

Tutti, fuor ch'un renduto in panni bigi. Trovàmi stretto nelle mani il freno

55

Del governo del regno, e tanta possa Di nuovo acquisto, e più d'amici pieno, Ch'alla corona vedova promossa

La testa di mio figlio fu, dal quale Cominciar di costor le sacrate ossa.

60

che dice antichi, perch'era durata da tre secoli. Venner meno, mancarono, finirono. Fuor ch'un, ecc. Posto che l'anima parlante sia Ugo Magno, il monarca accennato per queste parole non può esser altri che Carlo il Semplice, che morì prigione nel 922, nel castello di Péronne, ovvero Luigi d'Oltramare, suo figlio, che fu condotto in Inghilterra, e rimenato in Francia nel 936 da Ugo Magno. Luigi regnò dal 936 al 954, ed ebbe per successore suo figlio Lotario. Ugo Magno morì nel 956, il secondo anno di Lotario, durato per in sino al 986; e su nel 987, 31 anno dopo la morte del padre, che Ugo Capeto s'impadroni del trono, ed era allora in età d'anni 45. Questa semplice esposizione dei fatti mostrar debbe quanto malagevol sia d'accordarli col racconto di Dante. Certo coloro i quali intendono di Carlo duca di Lorena, s'ingannano d'assai, e basta, a far conoscere il loro inganno, ri-·flettere che già erano anni 31 che Ugo Magno era morto quando questo figlio di Luigi d'Oltramare si trovò aver alcuna ragione alla corona.

L'espressione in panni bigi dimostra, per analogia, bassezza, schiavitù, caduta in minor fortuna; e simili; e dico per analogia, poichè il grossolano e rustico vestire dei contadini poveri è di panni rozzi e bigi, dicendo il gran Buonarroti della povertà: Scevra nei campi in panni rozzi e bigi; e chiamasi bigello un grosso panno bigetto, di che si vestono i

contadini.

ß

60. Sacrate, perchè consacrati e unti sono i re. Ed ha gran torto il Lombardi di sospettare che l'anima che parla dia a questa voce il senso di esecrando, Mentre che la gran dote Provenzale

Al sangue mio non tolse la vergogna,
Poco valea, ma pur non facea male.
Li cominciò con forza e con menzogna
La sua rapina; e poscia, per ammenda,

siccome maledicendo e imprecando odesi dalle impure

bocche della canaglia.

61. È cusa evidente, ed è non meno manifesto l'inganno del Lombardi e di chi pensa come lui, che per la gran dote Provenzale, il Poeta accenna il matrimonio di Carlo primo di Francia, conte d'Angiò, fratello di S. Luigi, colla figliuola ed erede di Beren-

gero III, conte di Provenza.

L'acquisto della contea di Provenza nel 1245 fu principio alla fortuna di questo Carlo, capo della prima casa d'Angiò. Nel 1269 fu investito del regno di Sicilia e di Puglia. Perdè la Sicilia, è vero, nel 1282, epoca del famoso Vespro Siciliano, ma si conservò il trono di Napoli, che fu occupato dalla prima casa d'Angiò sino al 1382, anno della morte della sventurata Giovanna di Napoli. Adunque, se non può chiamar la Provenza per sè gran dote, la può dir tale pei grandi acquisti, ai quali essa spri la strada alla sopraddetta casa.

62 e 63. Non tolse la vergogna. Chiama vergogna il natural ritegno o freno a far il male, per tema di onta, rotto il quale, e preso l'avviamento in sinistro, non v'è più riparo. Poco valea, era poco potente. Ma pur; Lombardi cogli altri spiega, ma almeno; ma io credo che sieno ingannati, e voglia dire ma, malgrado il suo valer poco, sentimento pel quale ci dimostra il Poeta che la picciola sovranità si e quella che non sa tenersi dentro a sua meta, aspirando, per

fas per nefas, a farsi grande e possente.

64-66 Li, nello stato ch'erano le cose. Con forza e con menzogna, si riferisce alle cose successe poi. La sua rapina; così, per odiosità, qualifica le conquiste fatte poscia dalla casa reale di Francia, e ogni suo passo alla grandezza ch'era giunta. Per ammenda,

Ponti e Normandía prese, e Guascogna.
Carlo venne in Italia, e, per ammenda,
Vittima fe' di Curradino, e poi
Ripinse al ciel Tommaso, per ammenda.
Tempo vegg'io, non molto dopo ancòi,

70

solita ironia. Ponti (Ponthieu, nella bassa Picardia), e Normandia, ecc. Chiama ancora rapina la riconquista di quelle terre, che la forza aveva prima spiccate dal corpo della Francia, e giustizia e valore ricuperate.

67-69. Carlo, il sopraccennato duca d'Angiò, che tolse Sicilia e Puglia a Manfredi, il quale n'aveva prima dispogliato Currado e Curradino di lui figlinolo, e legittimo erede, facendolo ammazzare. Di lui l'Ariosto:

Vedete un altro Carlo che, a' conforti
Del buon pastor, foco in Italia ha messo,
E in due fiere battaglie ha due re morti,
Manfredi prima e Corradino appresso.
Poi la sua gente, che con mille torti
Sembra tenere il nuovo regno oppresso,
Di qua, di là per la città divisa,
Vedete a un suon di vespro tutta uccisa.

Per ammenda, come anche più sotto, detto è con ironia. Ripinse al ciel, ecc. Non gli par vero di proclamar la non ben fondata opinione d'alcuni, i quali tengono che, trasferendosi Tommaso d'Aquino al concilio, convocato in Lione da papa Gregorio X, il detto Carlo per opera d'un suo medico lo facesse avvelenare. Il senso della voce ripinse viene spiegato dal seguente luogo nel xvi di questa Canzone:

Per tornar bella a colui che ti fece.

70-72. Non molto dopo ancoi, non molto dal presente giorno o dalla presente ora lontano. Vedi la spiegazione della voce ancoi nel xiii di questa Cantica. Parla di Carlo di Valois, venuto in Italia un anno dopo quello in cui finge aver fatto il suo viaggio nel

Che tragge un altro Carlo fuor di Francia, Per far conoscer meglio e sè e i suoi.

Senz'arme n'esce, e solo con la lancia

Con la qual giostrò Giuda, e quella ponta Si, ch'a Fiorenza fa scoppiar la pancia; Quindi non terra, ma peccato e onta Guadagnerà, per sè tanto più grave, Quanto più lieve simil danno conta.

L'altro, che già uscì preso di nave,

secolo immortale. Il Poeta dice tragge, a studio, perchè si sa che, stimolato da M. Corso, Bonifazio papa chiamò Carlo in Italia.

73-75. Carlo si parti di Francía, giunse in Italia senz'esercito, andandovi qual pacificatore in apparenza, ma in realità per secondar le mire di Bonifazio, che erano d'abbassare la parte Ghibellina, come fece. E solo con la lancia, ecc. Forse non su tale l'intenzione di Carlo; ma fatto sta, ch'entrato in Firenze la mattina d'Ognissanti, dell'anno 1301, ivi a cinque giorni, già ben fornito a danaro dal papa, Carlo si mise a far gente e armi. Quindi i sospetti, le tenzoni, le gare, sangue, esili e morti. Onde tutto il contrario avvenne di quello che Carlo promesso aveva, cioè, come dice il Villani, di mantener la città in pacifico e buono stato. E il Poeta che, giusto o ingiusto, non lascia occasione di sfogar l'odio suo, attribuisce ogni male alla rea intenzione di quel principe, la cui venuta fa veramente disastrosa alla sua patria. Con la lancia, ecc. Il Tasso, Gerusalemme Liberata: Impugneransi in te l'armi di Giuda.

76-78. Si not. da Alf. - Non (guadagnerà) terra, stato, di cui era senza. Si parti Carlo con grata forza di gente e danaro alla conquista di Sicilia, ma non gli riusci. Tanto più grave, quanto, ecc. Lo vuol mostrare, a maggior odio, insensibile al rimorso e alla vergogna dei mali che gli attribuisce.

79—81. Alf. not. l'altro, col secondo e 'l terzo. — L'altro che già usci; Carlo II, figlio di Carlo I, re

85

Veggio vender sua figlia, e patteggiarne 80 Come fan li corsar dell'altre schiave.

O avarizia, che puoi tu più farne, Poi ch'hai il sangue mio a te sì tratto, Che non si cura della propria carne?

Perchè men paia il mal futuro e 'l fatto,

Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso, E nel Vicario suo Cristo esser catto.

di Sicilia e Puglia, il quale, diciotto anni prima di quello del dantesco viaggio, uscì di Francia per riacquistar la Sicilia. Preso di nave; fu fatto prigioniero nella battaglia navale ch'ebbe con Ruggieri d'Oria, ammiraglio del re Pietro d'Aragona. Veggio vender sua figlia; dice che vendè la figliuola, perciocchè, maritata ad Azzo VI da Este da Ferrara, questi dette al padre buona somma di danaro.

82-84. Che puoi tu più farne, perocchè, veduto quel matrimonio qual vendita, è certo il maggior eccesso, al quale questo pessimo di tutti i vizi può l'uomo condurre. A te sì tratto; nota forza d'espressione. Della propria carne. I parenti dicono dei figli, le carni mie, il mio sangue. Però quel re, a cui il figlio da lui dannato a morte diceva: io son pur tuo sangue, e' rispose: quand' ho sangue cattivo, io mel cavo.

85-87. Alf. nota il primo e'i terzo. — E perchè, ecc., un lume maggiore fa il minore eclissare, un maggior male il minore ricuopre. Però, Inf., xix :

Che dopo lui verrà di più laid'opra Di vèr ponente un pastor senza legge, Tal che convien che lui e me ricuopra.

E nel xxxII: E aspetto Carlin che mi scagioni. — In Alagna entrar lo fiordaliso. Bonifazio VIII s'era ritirato e fatto forte in Anagni, città in campagna di Roma, dove Sciarra Colonna, crudelmente dal detto papa perseguitato, introdottosi per ordine del detto re; col Nogareto di lui confidente, e però coll'insegna

Veggiolo un'altra volta esser deriso; Veggio rinnovellar l'aceto e 'l fele,

90 E tra vivi Ladroni esser anciso.

Veggio 'l nuovo Pilato sì crudele, Che ciò nol sazia, ma, senza decreto, Porta nel tempio le cupide vele.

O signor mio, quando sarò io lieto

A veder la vendetta che, nascosa,

Fa dolce l'ira tua nel tuo segreto?

dei gigli d'oro, fecero prigione il papa il giorno innanzi a quello che fissato aveva di scomunicare il re Filippo, onde sciorre i suoi sudditi da ogni vincolo d'ubbidienza, e cedere il regno al primo che l'occupasse. Catto, dal lat. captus, preso, fatto prigione.

88—90. Esser deriso; allude allo strazio fatto al papa dai ministri del re. L'aceto e 'l fele; gli amari disgusti del papa. E tra vivi Ladroni, ecc. Liberato il quarto giorno della sua cattività, dal popolo d'Anagni, Bonifazio tornò a Roma, dove di rabbioso dolore si mori.

91—93. Alf. not. salvo senza decreto. — Noti il lettore come il Poeta va rincalzando le cose con sentimenti a più a più di maggior forza ed espressione, il che, salvo la verità, fa dei due terzi di questa parlata un capo d'opera d'eloquenza. Il nuovo Pilato; intende Filippo il Bello, al quale, siccome cagion prima, pone addosso anche gl'insulti fatti al papa dai suoi esecutori. Senza decreto; quell'ordinazione che dalla sola apostolica sede poteva farsi. Porta nel tempio, ecc. Lo spiega Alfieri: spoglia la chiesa.

of e of. La vendetta. In Dio, vendetta è lo stesso che giustizia, e però lo chiamiamo Iddio delle vendette. — Che nascosa, ecc., la quale, essendo nascosa nel tuo segreto consiglio, fa dolce, rattempera, fa contenta l'ira tua; e vuol dire che, in vista della vendetta, già da lui a tale o tal tempo nel profondo suo segreto deliberata, l'ira sua contenta si sospende. È questo può avvenire a chiunque, deliberato di ven-

Ciò ch'i'dicea di quell'unica sposa Dello Spirito Santo, e che ti fece Verso me volger per alcuna chiosa,

Tant'è disposto a tutte nostre prece,

100

Quanto 'l di dura; ma, quando s'annotta, Contrario suon prendemo in quella vece.

Noi ripetiam Pigmalione allotta, Cui traditore e ladro e patricida Fece la voglia sua dell'oro ghiotta;

105

E la miseria dell'ayaro Mida,

dicare un affronto, e fissato già il come e il quando, ritiene sino a quel termine l'ira sua, quasi già appa-

gats della speranza.

97—102. Di quell'unica sposa, ecc. Torna al v. 22 e seg. Per alcuna chiosa, per aver da me alcuna chiosa, ch'è la risposta alle dimande fatte dal Poeta nei vers. 35 e 36. Prece, lic. poet preci, preghiere. Prendemo, voce poet prendiamo. Il signor de Romanis, in vece di tanto è disposta, legge tanto è risposta; e non v'è più senso; e chi notò in margine nel cod. Caet. precibus quas facimus cantando, quibus respondent alii spiritus, non sapeva quello che si dicesse.

103—105. Gli esempi seguenti, che si ripetono da quelle anime per quanto dura la notte, tempo più conveniente nelle triste immagini, sono il freno che dee fare star l'uomo dentro a sua meta, cioè tenerlo dall'essere avaro. Traditore e ladro, ecc. Pigmalione, per rea sete di ricchezze, tradi Sicheo suo zio e cognato, e tolsegli colla persona l'avere. La voglia sua dell'oro ghiotta, è parlare espressivo molto.

106—108. Alf. nota i primi due. — E la miseria, ecc. Mida chiese agli Dei che quanto toccasse si convertisse in oro: fu esaudito, e pane e vino e vestimento e

tutto, gli si converti in oro; onde:

Attonitus novitate mali, divesque, miserque Effugere optat opes, et, quæ voverat, odit. Che segui alla sua dimanda ingorda, Per la qual sempre convien che si rida.

Del folle Acam ciascun poi si ricorda,

110 Come furò le spoglie, si che l'ira Di Josuè qui par ch'ancor lo morda.

Indi accusiam col marito Safira:

Lodiamo i calci ch'ebbe Elïodoro, Ed in infamia tutto 'l monte gira.

1 15 Polinestor ch'ancise Polidoro

Ultimamente ci si grida: Crasso,

E però chi ode e legge di Mida non può far che non rida. Per questo Socrate non chiedeva agli Dei se non quello che sapeva essergli salutevole, e il vero Cri-

stiano dice a Dio: sia fatto il voler tuo.

per essersi, contra il comandamento di Dio, appropriata parte della preda di Gerico. È nota di Venturi. Ch'ancor lo morda, è bellissima espressione, e vale, lo fieda, lo trafigga, rimproverando il delitto e percotendo così il reo.

112. Nota del Venturi: col marito Anania, che ritennero contra il voto fatto di povertà, parte del prezzo delle vendute possessioni, e caddero morti alla

riprensione di S. Pietro.

113. Nota del medesimo: costui fu mandato da Seleuco, re di Siria, in Gerusalemme, per torre i tesori del tempio; ma, appena posto il piede sulla soglia di quello, gli comparve un uomo armato sopra un cavallo, che con i calci lo percuoteva; e così umiliato ritornò addietro colle mani vôte.

Polinestore) gira con infamia per tutto il monte; essendo da tutte quelle anime in tutto il giro l'infame suo nome proferito. Polinestore, re di Tracia, ammazzo Polidoro figlio di Priamo, mandatogli ad averlo in custodia, con parte dei regi tesori, durante l'assedio di Troia.

116 e 117. Alf. nota Crasso, dicci, ecc. - Crasso,

Dicci, che 'l sai, di che sapore è l'oro. Talor parliam l'un alto e l'altro basso,

Secondo l'affezion ch'a dir ci sprona

Ora a maggiore ed ora a minor passo. 120 Però al ben che 'l dì ci si ragiona,

Dianzi non er'io sol, ma qui da presso Non alzava la voce altra persona.

Non eravam partiti già da esso,

E brigavam di soverchiar la strada 125 Tanto, quanto al poder n'era permesso;

Quand' io senti', come cosa che cada,

Marco Crasso, di cui si legge appresso Cicerone, lib. 111, De officiis. La sua avarizia su cagione che perdè l'esercito e la vita, essendosi satto uccidere per non cader vivo nelle mani de'nemici, i quali, trovato il cadavere, e spiccatogli la testa, su posta in vaso d'oro sonduto, e dettogli: aurum sitisti, aurum bibe. E

però dice ch'ei sa di che sapore è l'oro.

liam, ecc., l'una delle domande di Dante a quell'ombra si è, vers. 35 e 36, e perchè sola tu queste degne lode rinnovelle; alla quale risponde per queste parole. Alto, in suono alto; basso, istessamente. Ora a maggiore, ecc., l'andare a maggiore o minor passo nasce da più o meno vigore di chi va. Adunque, ponendo l'effetto per la cagione, spiega in questo verso perchè parlano nel modo che dice il verso 118. Al ben, a ripetere quei degni esempi di povertà. Non alzava la voce, ma ripetevan basso quelle degne lodi. E questo è una prova di più che la spiegazione da me data del vers. 120 è la sola vera.

124—126. Alf. nota questa, e le tre seg. terzine. — Brigavam; ricorditi che la strada è impacciata da quella gente che giace a terra, tutta coi dossi alla 'n su. Soverchiar, perchè ha già in mente il cerchio di sopra. Tanto, sollecitando tanto. Quanto al poder, ecc., quanto era permesso al poter nostro.

127-129. Son pur belli questi versi, e sorpreso

Tremar lo monte; onde mi prese un gielo, Qual prender suol colui ch'a morte vada.

13oCerto non si scotea sì forte Delo,

Pria che Latona in lei facesse 'l nido,

A parturir li du' occhi del cielo.

Poi cominciò da tutte parti un grido

Tal, che 'l Maestro inver di me si feo,

135 Dicendo: Non dubbiar mentr' io ti guido. Gloria in excelsis, tutti, Deo.

Dicean, per quel ch'io da vicin compresi,

Onde intender lo grido si potéo.

Noi ci restammo immobili e sospesi,

rimane il lettore sin dal primo, come su Dante stesso sorpreso e spaventato. Vada, non vuol dire va, ma sorza è che vada.

130—132 Delo, isola dell'Arcipelago; fra le maraviglie che di lei predicano i Poeti, una è il tremare forte e continuo che faceva, prima che Latona vi partorisse Apollo e Diana, che dice il Poeta i due Occhi del cielo, cioè i due primi occhi del sole, per quello che Platone chiama le stelle occhi del cielo, in quell'epigramma tradotto dal Tasso come segue:

Mentre, mia stella, miri
I bei celesti giri,
Il cielo esser vorrei,
Perchè negli occhi miei
Fiso tu rivolgessi
Le tue dolci faville,
Io vagheggiar potessi
Mille bellezze tue con luci mille.

134. Feo, voce poetica, fe', fece.

136—138. Costruisci così: le voci dicevano: Gloria in excelsis Dec, per quello che io compresi dal luogo vicino, onde il grido si potè intendere. Vedremo tosto la ragione di quel tremar del monte e del canto.

139-141. Immobili e sospesi ; aftissa i Poeti mel-

145

Come i pastor che prima udir quel canto, 140 Fin che 'l tremar cessò, ed ei compiési.

Poi ripigliammo nostro cammin santo,

Guardando l'ombre che giacén per terra, Tornate già in su l'usato pianto.

Nulla ignoranza mai cotanta guerra

Mi fe' desideroso di sapere

Se la memoria mia in ciò non erra, Quanta parémi allor pensando avere;

l'atto che si dipingono. I pastor, di Betlemme. Prima, di noi che l'udiamo tuttodi. Fin che 'l tremar cessò; stettero i Poeti immobili e sospesi per quanto durò il tremar del monte e il canto. Ed ei, ecc. E quel canto. Compiesi, per lic. poet. in luogo di compiessi, si compiè.

142-144. Poi, che cessò il tremare e il canto. Santo, perchè stanza degli eletti di Dio. Giacen, giaceano, giacevano. Già, perchè tutte le anime cantano quel canto, e, compitolo appena, tornano tutte al piangere e lagnarsi detto di sopra. In su, in vece di al, dice spropositatamente Lombardi col Cinonio, e pur v'è tanta differenza, quanta fra uno che va incontro

a una spada, e chi già è passato fuor fuora.

145—148. Dice non esser mai stato travagliato da si forte stimolo di saper la cagione d'un evento, quanto fu allora di conoscer quella del tremar del monte e del canto. Cotanta guerra Questa guerra che, non si sapendo la cagion d'un qualsivoglia effetto, fa l'ignoranza di quello, è stimolo, l'impazienza del desiderio tanto maggiore, quanto più nuovo è l'evento. Il Lombardi con millanta MSS. alla mano, vuol che leggasi con tanta, in vece di cotanta. A noi, senza mutare dove necessità nol richiede, basta sapere che la forma cotanta suona appunto quanto contanta, formata essendo dal congiungimento della preposizione co o con coll'addiettivo tanta. — Parémi, for. poet., pareami, parevami, mi pareva. Quanto, ecc. Grande si è l'arditezza di questo costrutto, la quale, se debbesi per-

Nè per la fretta dimandare er'oso,

150 Nè per me lì potea cosa vedere:

Così m'andava timido e pensoso.

donare al Poeta, certo si biasimerebbe in qualsivoglia altro. A qual nome s'ha a riferire questo correlativo quanto? a quello, mi si risponderà, ch'è l'oggetto d'avere. E dov'è questo nome? in mente del Poeta; perciocchè l'esser desideroso di sapere suppone l'aver il desiderio di sapere. Benissimo, ma chi non è Dante, non insurga a tanto. Il Lombardi con la Nidob. vuol che leggasi pariemi. Scommetterei buona cosa che se la Crusca leggesse pariemi, la Nidob. porterebbe l'altra forma; tanto il desio di novità in lei predomina! Pensando, alla cagion detta.

149—151. Per la fretta, perchè Virgilio andava forte, ed ei lo seguitava similmente. Oso, sincop. di osato, ardito. Cosa; suppl. alcuna, la quale m'aiutasse a indovinare. Timido, di dimandare, spiega Lombardi; ma io credo che fosse tale per un resto della paura ch'ebbe al subito tremar del monte, vers. 127, 128, 129. E pensoso, perche stavagli pur fisso

il pensiero alla sopraddetta cagione.

## CANTO XXI.

#### ARGOMENTO.

Apparizione d'un'ombra di gran fama, da cui apparano i Poeti la cagione di quel tremare e del canto. Incidente notabile: maraviglia di quell'anima in riconoscer Virgilio da lei sommamente amato.

La sete natural che mai non sazia,
Se non con l'acqua onde la femminetta
Sammaritana dimandò la grazia,
Mi travagliava, e pungémi la fretta
Per la 'mpacciata via retro al mio Duca, 5

1-6. Alf. not. sino a mi travagliava. - La sete natural. Dice il Poeta in principio del Convivio: tutti gli uomini naturalmente desiderano di sapere, acciocchè la scienza è ultima felicità dell'anima nostra; e ciascuna cosa, siccome ogni grave al centro, alla perfezion sua contende. E più sotto, dei sapienti: essi sono quasi fonte vivo, della cui acqua si rifrigera la natural sete, che di sopra è nominata. Adunque per questa natural sete s'intende il desiderio di sapere. Alfieri dice la curiosità. - Non sazia, suppl. si v se. — Se non, sottintendi si sazia. — Con l'acqua, ecc. L'acqua della quale la femminetta Samaritana dimandò la grazia a Gesù Cristo, poichè dissele qui biberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in æternum, è quella che dall'eterno fonte del vero si deriva; cioè la verità stessa, che per la scienza s'acquista; dal desiderio della quale era allora il Poeta travagliato, per non saper la cagione del tremar del monte e del canto, di che s'è detto di sopra. Pungemi, pungeami, o pungevami, ha più forza e bellezza che il contrappostogli sollecitavami. - La fretta, per seguitar Virgilio che andava forte. Impacciata,

E condolémi alla giusta vendetta.

Ed ecco, si come ne scrive Luca,

Che Cristo apparve a' duo ch'erano 'n via,

Già surto fuor della sepulcral buca,

Dappiè guardando la turba che giace;
Nè ci addemmo di lei, si parlò pria,
Dicendo: Frati miei, Dio vi dea pace.
Noi ci volgemmo subito, e Virgilio

Poi cominciò: Nel bëato concilio

ritorna al vers. 4 e seg. del preced. Canto. Retro, suppl. andundo. — Condolémi, mi condolea o condoleva. Alla giusta vendetta, pensando alla giusta vendetta, con la quale vendica Dio i torti di quelle anime.

7-9. Ed ecco, forma che accenna subito avvenimento con sorpresa. Luca, cap. 24, descrive l'apparizione di Cristo risorta ai due discepoli ch'andavano in Emmaus. Già surto, ecc., è bel verso d'espressione.

10-15. Si not. da Alf. i primi tre. - Un'ombra; non debbo dir chi ell'è, perchè non cessi la curiosità che già desta il Pueta in chi legge. Dietro a noi, non perder di vista questa circostanza. Dappiè; giacendo a terra le auime. Nè ci addemmo di lei. L'espressione addursi di uno, graziosa molto, ha per intero, addare (dare a) se alla vista di uno, e però vale accorgersi di lui, cioè ch'egli è presente, e così trat-tandosi d'altro. Si parlò pria, ho già detto che il pieno di questo parlare credo che sia, si (cosi) ella parlò pria che noi ci addessimo di lei. Dea, forma poet. dia. - Lui, a lui. Il cenno che, ecc., si è: e così a voi; parola accompagnata dal gesto conveniente, che c'insegna natura in simili incontri. Conface, lic. poet. confà, conviene. Il Petrarca, del partirsi: Ch'appena gli potei render salute, cioè accomandarlo a Dio. 16-18. Poi, che gli ebbe reso quel cenno. Nel

Ti ponga in pace la verace corte, Che me rilega nell'eterno esilio.

Come, diss'egli, e perchè andate forte,

Se voi siete ombre che Dio su non degni? 20

Chi v' ha per la sua scala tanto scorte?

E'l dottor mio: Se tu riguardi i segni Che questi porta e che l'angel proffila,

Ben vedrai che co' buon convien ch'e' regni.

Ma perchè lei che di e notte fila, 25 Non gli avea tratta ancora la conocchia,

beato concilio, nel concilio dei beati, e però nella celeste aula. Verace, di verità. Corte, onde vengono i giudici dell'infallibile giustizia. Che me, ecc. Se, in luogo di me, leggasi mi, ogni sentimento è distrutto.

Nidob. fa qui un guasto enorme, scrivendo in vece e parte andava forte; e la favoletta che ci conta su, per dar vigore a sì fatto mutamento, è proprio da chi non ha lasciato ancora il pappo e 'l dindi. L'ombra, vers. 10, seguita Virgilio e Dante che vanno l'un dopo l'altro. Adunque perch'ella potesse andar forte, conveniva che Virgilio, detto l'ultima parola, gli avesse villanamente voltato le spalle, e fossesi rimesso a andar come prima. Oibò! L'ombra dice così, perchè i Poeti avanti di fermarsi, andavan forte, vers. 4 e 5. Su non degni, non degni accoglier lassù. Scorte, dicendo scorto, l'azione sarebbe finita; mentre la prima forma dimostra che la dipendenza dell'oggetto dal suo suggetto ancor dura.

22-24. Alf. nota il terzo. — I segni, ecc. I P descrittigli in fronte dall'angelo che siede su l'entrata del purgatorio. Profsila, da proffilare, delineare a proffilo, o sia, trascurando, come fassi in tanti altri, quest'ac-

cidente, delinea, descrive.

25-27. Lei che, ecc., colei che fila, la Parca, detta Lachesi; e soggiunge di e notte, perchè il tempo non s'arresta un sospiro per le sue vie. Tratta. Dice, Pa-Dante, vol. 11.

Che Cloto impone a ciascuno e compila, L'anima sua, ch'è tua e mia sirocchia, Venendo su non potea venir sola,

Perocch'al nostro modo non adocchia.
Ond'io fui tratto fuor dell'ampia gola
D'inferno per mostrarli, e mostrerolli
Oltre quanto 'l potrà menar mia scuola.

Ma dinne, se tu sai, perchè tai crolli.

35 Die' dianzi 'l monte, e perchè tutti ad una

radiso xv, L'ultra traendo alla rocca la chioma, perchè filando, tirasi giù a tratte il lino che si fila. La conocchia, cioè tutta la conocchia, o sia tutto il lino della conocchia. Impone... e compila: il primo di questi verbi esprime il primo atto di soprappor leggermente su la rocca il lino; il secondo, quello di

comprimervelo su, perchè resti unito e stretto.

28-30. Ch'è tua e mia sirocchia, perchè uscita di mano allo stesso creatore; e dice questo, non come crede Lombardi per conciliare a Dante l'amor di quell'ombra; ma sì per farle intendere che, quantunque sirocchia d'entrambi, essa non poteva andar su da sè, per esser fitta ancora nel mortal suo corpo; il che si accenna per la differenza del principal senso, quello del vedere, tanto più acuto nelle ombre che in noi, quant'è più lieve la seconda loro spoglia che la prima. Il Postil. Cas., ci avvisa il signor de Romanis, nota propter artem poeticam, ma lo fa per ridere.

31-33. Alf. not. — Dell'ampia gola; accenna per

31-33. Alf. not. — Dell'ampia gola; accenna per questa espressione, ch'egli non è de'rei che Minos lega, ma sì di quelli che perduto hanno il cielo per non aver avuto fede. Quanto 'l potrà menar mia

scuola; si spiega dai seguenti versi del xviii:

Dir ti poss' io; da indi in là t'aspetta Pure a Beatrice, ch' è opra di fede.

35 e 36. Dianzi (nel tempo di anzi), poco fa. Tutti, gli spiriti. Ad una, suppl. voce. — Parver

40

Parver gridare infino a'suoi piè molli? Sì mi die' dimandando per la cruna

Del mio disio, che pur con la speranza,

Si fece la mia sete men digiuna.

Quei cominciò: Cosa non è che sanza

Ordine senta la religione

Della montagna, o che sia fuor d'usanza.

Libero è qui da ogni alterazione;

gridare, cantando insieme il gloria in excelsis Deo, vers. 136 del passato Canto. A' suoi piè molli, ai piedi del monte, molli (fatti molli) per le acque che lo circondano; considerata la sola cagione, senza riguardo

all'effetto; e però bagnati.

37-39. Costruisci così : Virgilio dimandando questo, mi diede per la cruna del mio disio sì, che la mia sete si sece meno digiuna pur con la speranza. La forza del mi diede per la cruna, ecc., si sente, ma non vi è linguaggio che possa altrimenti ritrarla; e, contrapporgli colse puntualmente nel mio desiderio, è lo stesso che dar un baiocco per un bel fiorin d'oro. Pur; attendi bene a questa particella; non è pleonasmo, non è superflua, ella è congiuntiva della proposizione sottintesa, opposta a quella che la segue. Lombardi dice che la particella si serve ad amendue i membri del parlare che seguita, ma s'inganna d'assai. perchè la si modifica soltanto il verbo die'... Il Boccaccio, imitando e creando tutto il suo stile su quello di Dante, il che l'ha fatto inarrivabile, fa dire alla Fiammetta: oh quanto cotale dimanda mi diede per lo mio disio!

40-41. Qui non è, nè può esser cosa alcuna, che la religione della montagna (che il santo monte) senta (provi) senz'ordine, o che sia fuor d'usanza, e però fuori dell'ordinario o straordinario; vale a dire, quanto avviene in questa santa montagna, procede da immutabil ordine, e nulla è qui fuor di sua usanza. E dice così, perchè non creda Virgilio esser quell'avvenimento cosa nuova o casuale.

43. Libero, suppl. il luogo. — Da ogni alterazione,

Di quel che 'l cielo in se da sè riceve

15 Esserci puote, e non d'altro, cagione
Perchè non pioggia, non grando, non neve,
Non rugiada, non brina più su cade,
Che la scaletta de' tre gradi breve.

Nuvole spesse non paion nè rade,

Nè corruscar, nè figlia di Taumante
Che di là cangia sovente contrade.

Secco vapor non surge più avante

intendi, di quelle che fuori di là hanno luogo negli elementi nostri, tremuoti, tempeste, nebbie, ful-

mini, ecc.

44 e 45. Di quel che 'l cielo in sè da sè (da sè in se, legge Lombardi con la Nidob.; ve' profondità di pensare!) Tante ciarle si fanno, tanto romore per questo da se, che mai non sentii altrettanto da mia nonna quando rompeva la gatta il pentolino del pancotto. Il Poeta, quasi indovino delle intenzioni de comentatori, si compiacque di spiegar questo da sè nell'ultimo verso del xxIII di questa Cantica, colla parola Lo vostro regno che da se la sgombra. Dico che lo spiega per questa parola, perchè per essa ci dà il mezzo di ridur questo ellittico parlare al suo pieno, il quale si è : cagione di quello che, la montagna sgombrandolo da sè, il cielo riceve in sè, può esser qui, ma cagione d'altro avvenimento non ci può essere. Ora vedi quello che ne dicono gli altri; e fammene poi motto, che gongoleremo un poco insieme.

46—48. Perchè, per che ragione, per conseguenza del qual ordine. Grando, voce poet. grandine. — La scaletta... breve, quella che dice più giù, v. 53 e 54. 49—51. Non paion, non appariscono, non si vedono.

Corruscar, di baleno o altro simile. Figlia di Taumante; Thaumantias Iris, arco baleno, ovvero l'I-ride, figliuola di Taumante, cioè dello stupore. Di là, nel mondo di là. Cangia... contrade, muta luogo,

secondo l'opposizione del sole.

52-54. Secco vapor, generatore di venti. Al sommo,

55

Ch'al sommo de' tre gradi ch'io parlai, Ov'ha ' vicario di Pietro le piante. Trema forse più giù poco od assai; Ma, per vento che 'n terra si nasconda, Non so come, quassù non tremò mai: Tremaci quando alcuna anima monda Si sente, sì che surga, o che si muova Per salir su, e tal grido seconda.

60

suppl. grado. — Ch'io, suppl. di; di che io parlai. Le piante, dei piedi; e però i piedi. La ragione che, dalla porta in su, il monte è libero da ogni alterazione, la dice Matelda a Dante nel xxviii, ed è, non tanto per divin volcre, quanto perchè questa superior

parte del monte si dislaga tutta nell'aere vivo.

55-57. Trema, il monte, e ciò per vento che vi si nasconde. E dice forse, perche non sa se sia anche il di sotto così privilegiato. Poco od assai, modificano più giù, e non già trema. — Ma, per vento, ecc., perchè da tali venti, giusta l'opinion del suo tempo, generansi i tremuoti. Non so come, suppl. ciò av-

venga. - Non tremò, il monte.

58-60. Tremaci, il luogo trema qui. Monda, mondata, è detto figuratamente, purificata. - Si che surga (per salir su), o che si muova per salir su. -Che surga, rispetto alle anime giacenti a terra, atto che precede il salire; che si muova, riguardo a quelle degli altri cerchi, ch'è pur l'atto che quello del salire precede. Così spiego io, e istessamente il Vellutello, da cui tutti gli altri erroneamente si scostano; ma più e con più biasimo Lombardi, il quale si maraviglia che il Daniello e il Vellutello non siausi avveduti che il muoversi per salir su può dirsi ugual-mente di chi, sui piedi essendo, muovesi per salire, quanto di chi, giacendo, s'alza per salire; nel che dà egli anzi da maravigliarsi non poco, poichè volendo accennare la maniera di muoversi di chi giace, come è intendimento del Poeta, quello ch'ei dice non è vero, som'egli è vero, nell'altro riguardo, in ogni qualsivoglia

Della mondizia il sol voler far pruova,
Che, tutta libera a mutar convento,
L'alma sorprende, e di voler le giova.
Prima vuol ben; ma non lascia 'l talento
Che divina giustizia contra voglia,
Come fu al peccar, pone al tormento.
Ed io che son giaciuto a questa doglia

azione. E tal grido, ecc., e grido tale, quale sentito bai, gloria in excelsis Deo, seconda quel tremare; e dice seconda, perchè il tremare precede e finisce pri-

ma, benchè d'un istante.

61-66. Della mondizia, ecc. Prova certa d'esser l'anima monda si è la volontà a mutar convento (stanza, luogo), la qual volontà, libera affatto, perchè non più combattuta dalla voglia contraria di sdebitarsi con Dio, sorprende l'anima, e la fa contenta nel suo volere, perch'egli è libero affatto. Prima vuol ben. Virgilio poteva dire: com'è possibile che non abbia anche prima la voglia di cambiar quel luogo col cielo? Però lo previene. Ma non lascia I talento. Ordina così: ma il talento, che la divina giustizia pone al tormento contro la voglia di mutar convento, come fu al peccare, non lascia libera essa voglia di mutar convento. Vuol mutar luogo, ma vuole anche, e più forte, mondarsi prima; così il primo volere, dal secondo combattuto, non è libero. Come fu al peccar. Due voleri, si e no, combattono l'uomo innanzi al peccare; l'uno si è quello che lo spinge al male; l'altro men forte che lo ritiene. E se non fossero questi due pugnanti voleri, necessario sarebbe eosi il male come il bene, e ingiusto ogni premio e egni pena. Lombardi scrive con tal voglia, in luogo di contra voglia, e vi dice al solito cose per lo meno inutili, non pensando, cred'io, ch'una forza contrazia può essere minore di quella che oppugna; e buon per l'uomo che così sia, che altrimenti cesserebbe ogni movimento, e tutto sarebbe inerzia, anzi morte.

67-69. Alf. nota i due estremi. — Son giaciuto,

70

Cinquecento anni e più, pur mo sentii Libera volontà di miglior soglia.

Però sentisti 'l tremoto, e li pii

Spiriti per lo monte render lode

A quel signor, che tosto su gl'invii.

Così gli disse, e però che si gode

Tanto del ber quant'è grande la sete, Non saprei dir quant'e mi fece prode.

E 'l savio Duca: Omai veggio la rete

75

sono essendo stato giaciuto; e non v'è altro modo di renderne ragione. Cinquecento anni e più. Dei mille dugento e più anni, scorsi dal 96 di Gesù Cristo, che l'ombra parlante morì, sino al supposto anno del dantesco viaggio 1300, se n'ha passati in questo cerchio cinquecento e più, certo è ch'egli ha passato il rimanente nei cerchi di sotto, fra i quali, nel quarto, più di 400 anni, com'egli dice ne' versi 92 e 93 del seg. Canto. Pur mo, adesso adesso. Libera, cessata essendo l'anzi detta contra voglia. — Di miglior soglia, d'entrata a stanza di questa migliore.

70-72. Tremoto, quel tremar del monte. Per lo monte, ti fa trascorrere da cima del monte, infino a' suoi pie' molli. — Che tosto su gl'invii, cui pregano ch'egli gl'invii su tosto. Questo parmi il sentimento vero; ma può stare anche ch'io priego ch'egli gl'invii su tosto. Lombardi, dietro al Venturi, lascia

scegliere al lettore l'uno o l'altro senso.

73-75. Alf. nota si gode, col vers. seg. il cui sentimento si è, che il contento d'un desiderio soddisfatto è uguale alla intensità del desiderio medesimo: e siccome ci ha dichiarato Dante, che quel desiderio suo era sommo, altrettanto fu il piacere ch'ebbe di vederlo contentato. Prode, in vece di pro (profitto, guadagno) è maniera degli antichi, i quali dicevano suo prode.

76-78. La rete che qui vi piglia, figurato modo, pel quale intende quello star ivi ne' piedi e nelle man

Che qui vi piglia, e come si scalappia, Perchè ci trema, e di che congaudete.

Ora chi fosti piacciati ch'io sappia,

80 E, perchè tanti secoli giaciuto
Qui se', nelle parole tue mi cappia.
Nel tempo che 'l buon Tito con l'aiuto
Del sommo rege vendicò le fora,

legati e presi, ch' ha detto del xix, essettuando ciò la divina giustizia per mezzo del talento contra voglia che pone al tormento. — E come si scalappia, e come uno si scioglie dal calappio. E questo come, o maniera di scalappiarsi, si è il compimento del maggior desiderio, quello della soddissazione della divina vendetta. Perchè ci trema, perchè il monte trema qui. Congaudete (godete l'uno coll'altro, vi congratulate) sia pur più latino, come pane e vino, ha miglior

suono che congodete, forma sgraziata.

79—81. Alf. nota il primo. — E perchè, ecc. Ordina: e fa che mi cappia nelle tue parole, perchè sei giaciuto qui per tanti secoli. — Cappia, da capere, esser contenuto; adunque la forma cappia nelle tue parole suona quanto, si contenga nelle tue parole; e la particella mi, accenna l'oggetto o causa in riguardo; e chi volesse tradur quest'espressione in altra più comune, direbbe: ch'io comprenda per le tue parole; non già, come si crede Lombardi, che nelle sia lo atesso che per le, ch'è falso, falsissimo; ma sì perchè, per più d'una via, al luogo stesso si può pervenire, senza che però esse sieno una cosa, che anzi è impossibile. Questo parlare s' imita dal Boccaccio così sio son contento che così ti cappia nell'anima. E altrove: e però nel mio giudicio cape, ecc.

82-87. Alf. nota della seconda terzina sino a famoso assai. — L'ombra soddisfa alla dimanda di Virgilio, e si scuopre con parlare e circostanze che dilettano e fermano l'attenzione. Buon pigliasi qui nel
primo suo sentimento. Tito, Vespasiano. Vendico, ecc.

Ond'uscì 'l sangue per Giuda venduto, Col nome che più dura e più onora **85**. Er' io di là, rispose quello spirto, Famoso assai, ma non con fede ancora. Tanto fu dolce mio vocale spirto, Che Tolosanó a sè mi trasse Roma,

Dove mertai le tempie ornar di mirto.

90

Dice, Parad. vi, che la distruzione di Gerusalemme fu vendetta della vendetta del peccato antico; e la vendetta del peccato antico fu la morte del giusto. Fora, o fori, coll'o grave, ferite. Ond'uscl'il sangue, ecc., è detto dal Poeta in forma nuova e bella. Col nome che, ecc., quello di poeta. Delle prime tre arti anche il Buonarroti dà la preminenza alla poesia. Il Petrarca, la prima gloria all'armi:

E leggeasi a ciascuno intorno al ciglio Il nome al mondo più di gloria amico.

Di là, nel mondo di là.

88—90. Alf. not. — Mio vocale spirto; chiamasi così quello che in suoni articolati per gli organi della parola si dischiude; e però si può intendere del parlare e del cantare. Qui, del secondo ch'è il poetico canto. Tolosano, per patria. L'ombra che parla, come tosto si scuopre, si è Stazio Papinio, che, non Tolosano, ma Napoletano fu veramente. Adunque come lo confuse Dante con Stazio rettorico, chiamato Surculo, che fu di Tolosa? Cagione di quest'errore del tempo di Dante su, come ci sa sapere il Landino, Placido Lattanzio, il quale ne' suoi comenti della Tebaide e dell'Achilleide, questa sua erronea opinione. lasció scritta. E ancora durerebbe sì fatto inganno, se le Selve di Stazio, state tanto tempo smarrite, e dove egli si dichiara Napoletano, non si fossero poi trovate, il che, secondo che dagli eruditi s'avvera, fu dopo la morte del Poeta nostro da circa cent'anni. E che Dante non abbia avuto cognizione delle Selve di Stazio lo mostra chiaro più sotto, vers. 92. Ornar di Stazio la gente ancor di là mi noma: Cantai di Tebe, e poi del grande Achille, Ma caddi 'n via con la seconda soma.

Al mio ardor fur seme le faville

95 Che mi șcaldâr della divina fiamma, Onde sono allumati più di mille;

mirto. Anche del mirto si coronavano i poeti, come i trionfatori; ma siccome questi avevano la corona del mirto nel minor trionfo, e quella dell'alloro nel magiore, pare che questa fosse, per gli uni come per gli altri, di più gloria.

Parlando di Stazio nel Convito, Dante lo chiama il dolce Poeta, onde, siccome da quanto dice qui di lui, e più dall'occasione si opportuna che coglie di parlarne si fattamente, si vede chiaro ch'egli lo aveva

in grande stima e affezione.

91—93. Alf. not. sino al vers. 108. — Di Tebe, suppl. la guerra; ch'è nella Tebaide. Del grande Achille, sottintendi il valore; s'accenna l'Achilleide che, sorpreso da morte, lasciò imperfetta, e però dice esser caduto in via sotto quella seconda soma, figurato modo anche dal Petrarca adoperato, quando, riconosciuta maggiore dell'ingegno suo l'impresa di lodar Laura, dice non esser soma da' suoi omeri.

94-96. Ordina così: le faville che mi scaldarono, dico le faville della divina fiamma, onde più di mille sono allumati, furono seme al mio poetico ardore. Chiaro così riesce il senso di questi maestosi versi, stravolto da Lombardi per aver a sproposito voluto por tra due virgole la proposizione che mi scaldar, equivalente affatto a un semplice addiettivo, che l'intenzione stessa potesse ritrarre.

Non tralasci il lettore d'ammirar l'artificio, pel quale il Poeta va a riuscire a quello onde tante nuove bel-

lezze veggonsi sfavillare.

97-99. Bell'elogio e ben naturale che, per bocca di Stazio, sa il Poeta a colui, che per suo maestro

Dell' Eneida dico, la qual mamma Fummi, e fummi nutrice poetando; Senz'essa non fermai peso di dramma.

E, per esser vivuto di là quando 100 Visse Virgilio, assentirei un sole Più ch' i' non deggio al mio uscir di bando.

Volser Virgilio a me queste parole Con viso che, tacendo, dicea: Taci;

e signore riconosce. Mamma fummi; mi su madre, mi sece Poeta; fummi nutrice, e mi su poi maestra nell'arte.

100-102. Dichiarazione di sommo affetto, per troppo schiva e delicata coscienza dal Venturi ripresa. Ma chi non vorrebbe star mille anni in inferno, dico io al Venturi, per aver fatto questi versi? Non altri, se non chi merita starvi senza tempo, e di qua dal mal fiume. Il Rosa Morando ci mette troppo per confondere il Venturi, che non porta il pregio; e Lombardi, per dargli il resto, ne dice una si grossa che, se non s'apre lo scaricatoio, non so donde farla passare. Dice che parrebbegli la più spedita di rispondere, che suppone Dante essere quest'anime ancor soggette a passioni ed errori, e tali perdurare fin che non sieno eccitate al pentimento, e lavate nel fiume Lete. Delle mille cose che si potrebbono opporre all'inganno del Lombardi, basti ricordargli che Guido Guinicelli, C. xxvi, dice a Dante: Ove poter peccar non è più nostro. - Assentirei un sole più ch'i non deggio; consentirei star un anno più che non debbo, e dice al mio uscir di bando, perchè la patria vera si è il cielo, e chi n' è fuori è come in bando, in esilio. Alfieri spiega starei un anno o un giorno di più; ma qui sole, come nel sesto dell'Inferno, vale un giro annuale del sole.

103-105. Mira come nel linguaggio di natura sa il Poeta, non dico vincer gli altri, ma pur lei! Quanto eloquente si è quel parlare del viso che, tacendo,

105 Ma non può tutto la virtù che vuole; Che riso e pianto son tanto seguaci Alla passion da che ciascun si spicca, Che men seguon voler ne'più veraci. Io pur sorrisi, come l'uom ch'ammicca: Perchè l'ombra si tacque, e riguardommi Negli occhi, ove il sembiante più si ficca.

dice: taci! dove in un sol atto, quanto nei sottoposti versi disse Ovidio, tutto dal Poeta s'esprime i

Me specta, nutusque mens, vultumque loquacem, Excipe furtivas et refer ipse voces; Verba superciliis sine voce loquentia dicam.

Ma non può tutto, ecc., bella verità da notarsi bene. La virtù che vuole, si è la volontà. Il Petrarca: E chi discerne è vinto da chi vuole.

106-108. Versi divini, non meno per la lingua, che per le sentenze. Son tanto seguaci, sieguono tanto dappresso e agevolmente. Da che ciascun si spicca. Il riso si spicca da letizia, il pianto da tristezza d'animo. Nota che, per la voce spicca, rincalza l'idea dell'espressione son tanto seguaci. - Che men seguon voler, ecc., spiega Alfieri: tradiscono i più sinceri, e tanto più, si può aggiungere, quanto

la sincerità è maggiore.

109-111. Alf. nota il secondo e 'l terzo. - Ammicca. Nell' Ercolano: Solemo ancora, quando volemo essere intesi con cenni senza parlare, il che si chiama far d'occhio, o vero fare l'occhiolino, che i Latini dicevano nictare, cioè accennare cogli occhi, il che diciamo ancora noi con una voce sola, usandosi ancora oggi frequentemente il verbo ammiccare in quella stessa significazione che l'usa qui Dante. Perchè, pel qual mio sorridere. Il sembiante, dell'anima, il presente suo atteggiamento; la quale, dice il Poeta nel Convito, dimostrasi negli occhi tanto manifesta, che conoscer si può la presente sua passione, chi bene la mira. Nota la forza dell'espressione si ficca.

E, se tanto lavoro in bene assommi,
Disse, perchè la faccia tua testeso
Un lampeggiar d'un riso dimostrommi?
Or son io d'una parte e d'altra preso;
L'una mi fa tacer, l'altra scongiura
Ch' i' dica; ond' io sospiro, e sono inteso.
Di', il mio Maestro, e non aver paura,
Mi disse, di parlar; ma parla, e digli
Quel ch'e' dimanda con cotanta cura.

112-114. Alf. nota perchè la faccia tua...un lampeggiar d'un riso, ecc. — Costruzion piena: E disse: se io desidero che tu assommi in bene tanto lavoro, dimmi, perchè, ecc. Nota bene tutto questo visibile parlare. Stazio ha detto che, per esser vissuto quando visse Virgilio, starebbe un anno di più a quel tormento. Virgilio, con viso che parla in silenzio, dice a Dante di tacere. Egli pur sorride. Stazio se n'accorge, e, per indovinar la cagione, lo riguarda fisso negli occhi; poi lo scongiura di parlare; e Dante, fra l'uno che gl'impone silenzio e l'altro che lo scongiura a parlare, si tace e sospira; finchè Virgilio che intende solo il suo sospirare, lo libera da si penosa irresoluzione. Tutto questo è detto si naturalmente, e con si pellegrina grazia ed evidenza, che, chi più sa, più n'é maravigliato. Assommi, da assommare, condurre a sommo, e però compire ovvero finire; e assommare in bene, finir bene. Lavoro, impresa; quella del presente viaggio. Testeso, for. poet. testè. — Un lampeggiar d'un riso. Il Petrarca: E'l lampeggiar dell'angelico riso. E altrove: Ch'io vidi lampeggiar quel dolce riso.

da Stazio, quindi da Virgilio. L'una, questi; l'altra, quegli. Ond'io sospiro, essetto di quel contrasto che lo sa irresoluto e inquieto. E sono inteso, da Virgilio.

118—120. Ordina: il mio maestro mi disse: di'quel ch'e' dimanda con cotanta cura, e non aver paura di parlare, ma parla, e digli quel, ecc. Vir-

Ond' io: Forse che tu ti maravigli, Antico spirto, del rider ch'i' fei; Ma più d'ammirazion vo' che ti pigli.

Questi, che guida in alto gli occhi miei,

Forte a cantar degli nomini e de' Dei. Se cagione altra al mio rider credesti,

Lasciala per non vera; ed esser credi Quelle parole che di lui dicesti.

130Già si chinava ad abbracciar li piedi

Al mio dottor; ma e' gli disse: Frate, Non far, che tu se' ombra, e ombra vedi. Ed ei surgendo: Or puoi la quantitate

gilio ripete e rincalza, per torre a Dante ogni sospetto,

e che parli franco.

121—126 Si not. da Als. — Forse che, suppl. avviene. — Gli occhi miei, me, a veder le maraviglie di lassù. Forte a cantar, ecc. Costruzione vera: l'ingegno a cantar forte (in tuono forte). le gesta degli uomini e le imprese degli Dei. Nella gramatica s'insegna che s'ha a dire, con miglior suono, degli Dei, ma il Poeta non bada a queste minuzie.

127-129. Quanto è semplice, schietto ed elegante

questo parlare!

130—136. Alf. li nota. — Inteso Stazio esser Virgilio che si vede dinanzi, quel Virgilio da lui sì desiderato, preso è da tanta maraviglia, che, dimentico l'esser suo, già s'inchina a quell'atto di rispetto che a maggior di sè si suol fare, se Virgilio nol faceva ravvedere. Già, a pena sentì il glorioso nome. Ad abbracciar li piedi; disse di Sordello: ed abbracciollo ove, ecc. Quest'atto di rispetto, che fa un'anima del purgatorio a una del limbo, si biasima dal P. d'Aquino e dal Venturi. Ma, se la maraviglia di quello spirito fu tanta che lo fece dimenticare ch'era ombra, come potè badare allo scrupolo di costoro? Veramente così fatte critiche sono troppo puerili. La quantitate...

Comprender dell'amor ch'a te mi scalda, Quando dismento nostra vanitate, 135 Trattando l'ombre come cosa salda.

dell'amor ch'a te mi scalda, bel dire e forte. Dismento, è forse sincope di dismentico. — Nostra vanitate, Inf. vi:

Sopra lor vanità che par persona.

Trattando, vale quanto, ma lo dice Lombardi, trattar volendo scioccamente. Tu, lettore, leva via questo scioccamente, gittalo a un cane, e lo vedrai fuggire come se lo portasse via il diavolo.

## CANTO XXII.

### ARGOMENTO.

Procedimento dei tre Poeti insieme: entrata loro nell'altro calle. Ragionamento di Stazio con Virgilio. Arrivo al sesto girone dove si piange il peccato della gola. Incontro d'un albero con pomi soavi e buoni. Esempi d'invito a sobrietà.

Gia' era l'angel dietro a noi rimaso, L'angel che n'avea volti al sesto giro, Avendomi dal viso un colpo raso; E quei ch'hanno a giustizia lor disiro

1-6. Giusta l'Oraziano, et in medias res, non secus ac notus auditorem rapit, tace come pervennero al passo del perdono, come videro l'angelo, il suo celeste fulgore, il ventilargli la fronte a torre via il segno del peccato testè purgato, e altre circostanze nei passati luoghi leggiadramente toccate, accennando pure, assinche non rimanga troppo tempo sospesa la curiosità del lettore, vago di cose nuove. Già era l'angel, ecc. Adunque salgono già le scale del sesto giro. Un colpo, l'impressione fattagli in fronte nel descrivergli l'angelo l'uno dei sette P, e per conseguente una di quelle lettere. E quei che hanno, ecc., vale a dire e quei che hanno il lor desiro inteso a giustizia, cioè gli angeli, poichè, giunto al passo del perdono, al volgersi per salire, chi va su, sente cantar, dall'angelo a guardia del passo stesso, la virtù direttamente opposta al vizio purgato nel giro che lascia. Ma perchè se uno è l'angelo che sta all'entrata, dice Dante che si cantò da quei che hanno, ecc., e non da quel che ha? La ragione si è che, nel regno di quelle prime liete creature e degli eletti, le voci mio e tuo suonano quanto nostro e vostro; e però quei ch' hanno a giustizia loro desiro, vale da uno di quei ch' hanno, ecc.

33<sub>7</sub>

#### CANTO XXII.

Detto n'avean: Beati, in le sue voci, Con sitio, e senz'altro ciò forniro: Ed io, più lieve che per l'altre foci, M'andava sì, che senza alcun labore Seguiva in su gli spiriti veloci. Quando Virgilio cominciò: Amore,

Acceso di virtù, sempre altro accese, Pur che la fiamma sua paresse fuore. 10

La parola che si canta è: beati qui esuriunt et sitiunt, tacendo il seguente nome justitiam, che finisce la sentenza, il letteral sentimento della quale, beati chi hanno fame e sete di giustizia e non d'altro, spiegasi dalle parole che finiscono il ventesimoquarto di questa Cantica, le quali sono:

Tanto di grazia che l'amor del gusto Nel petto lor troppo disir non fuma, Esuriendo sempre quanto è giusto.

Se i comentatori avessero posto mente a questo luogo, sarebbero a lieto fine riuscite le loro fatiche, rese più che vane per sì fatta trascuraggine. Adunque l'oggetto del beati qui esuriunt et sitiunt è la parola quanto basta.

7—9. Più lieve, per quello che detto ha nell'ultimo verso della prima terzina del Canto. Per l'altre foci. Chiama foce, per certa similitudine, l'entrata della scala nel duro sasso profonda. Labore, fatica, non l'usiamo più, ma può farne uso francamente chi è poeta. Montaigne, fra gli altri antichi scrittori francesi, ha pur adoperato questa voce in prosa. Gli altri spiriti, Virgilio e Stazio; veloci, perchè senza l'incarico di quel d'Adamo.

10—12. Bella sentenza e vera, con somma grazia ed eleganza espressa; e significa che se uno che ami un altro per sue virtù, faccia conoscere l'amor suo all'amato, questi riama lui. Ma pon mente che dice amore acceso da virtù; che, se tu ami alcuno per

Dante, vol. 11.

Onde, dall' ora che tra noi discese Nel limbo dello nferno Giovenale,

Mia benvoglienza inverso te fu quale
Più strinse mai di non vista persona,
Si ch'or mi parran corte queste scale.

Ma dimmi, e come amico mi perdona

Se troppa sicurtà m' allarga il freno,

E come amico omai meco ragiona:

Come poteo trovar dentro al tuo seno

altro fine, non essendo riamato, non hai a lagnarti, e, se ti dei lagnare, lagnati del reo fine dell'amor tuo. E se, amando uno che credi virtuoso, ei non ti ricambia con reciproco amore, segno è che l'apparenza t'ha ingannato, credendolo quelle ch'egli non è; allora rivolgi l'amor tuo a più degno oggetto, o sì te ne sta.

Virgilio l'amor suo a Stazio, e perchè l'ami, e da quanto! Giovenale, fiorito poso dopo Stazio, fu ammiratore dell'uno e dell'altro, come melle sue opere si manifesta. Mia benvoglienza, ecc. Ordina così il resto i fu inverso te tale, quale non strinse più mai (in alcun tempo) alcuno all'amore di persona non vista. — Sì ch'or, ecc., graziosissimo complimento, e tutto affettuoso.

Ora ecco le prove come si possa uno, per sola fama, d' un altro innamorare. Lascio l'amor sensuale, del quale vedi le prove nel Gerbino del Baccaccio, e parlo dell'amore acceso da virtù. Adunque Cicerone De Amicitia: nihil est amabilius virtute, nihil quod magis alliciat homines ad diligendum; quippe cum propter virtutem et probitatem sos etiam, quos nunquam vidimus, quodammodo diligamus. E il Petrarca s

Ma tua fama real per tutto aggiunge; E tal, che mai non ti vedrà nè vide, Col bel nodo d'amor teco congiunge.

19-24. Si not. da Alfieri. - Come poteo, ecc. Inteso

| CANTO XXII.                              | 339        |
|------------------------------------------|------------|
| Luogo avarizia, tra cotanto senno        | <b>3</b> 0 |
| Di quanto, per tua cura, fosti pieno?    |            |
| Queste parole Stazio muover fenno        |            |
| Un poco a riso pria; poscia rispose:     |            |
| Ogni tuo dir d'amor m'è caro cenno.      |            |
| Veramente più volte appaion cose,        |            |
| Che danno a dubitar falsa matera,        |            |
| Per le vere cagion che son nascose.      |            |
| La tua dimanda tuo creder m' avvera      |            |
| Esser ch'io sossi avaro in l'altra vita, |            |
| Forse per quella cerchia dov'io era:     |            |
| Or sappi ch'avarizia fu partita          | •          |
| Troppo da me, e questa dismisura         | 35         |

da Stazio ch' egli era giaciuto tante tempo nel cerchio degli avari, s' immagino ch' avare sosse stato; del che maravigliandosi come di cosa che son su mai, gli sa questa dimanda; ma in modo si cortese e con tanta grazia, che non se ne possa ossendere; ove mira il l'oeta a farci conoscere esser impossibile affatto che in animo gentile, e massime in un letterato vero, possa mai annidarsi avarizia, il più ignobile d'ogni vizio. Tra cotanto senno, fra cotanto sapere. Per tua cura, perchè non s'acquista altrimenti che per istudio, sollecitudine e satica senza fine.

25-27. Alf. nota il terzo verso di si graziosa espressione. — Nota, di questo natural sorridere dell'ombra, per l'inganno di Virgilio, l'espressione un poco, che, s'avesse riso come maestro Scimmione, sarebbe atato villano.

29. Falsa, ingannevole, non vera. Matera, for. poet.

materia, suggetto.

31-33. Tuo creder m'avvera. M'avvera, mi dimostra per fatto vero. Tuo creder... esser, tua credenza esser, o sia che tu credi. Forse; dice così, perchè nol sa certo, benche sia più apparente e probabile motivo di sua falsa credenza l'averlo trovato in quel cerchio degli avari, che tutt'altro.

35 e 36. E migliaja di lunari rivolgimenti o periodi

Migliaia di lunari hanno punita.

E, se non fosse ch' io drizzai mia cura,
Quand'io intesi là ove tu chiame,
Crucciato quasi all'umana natura;

40 Per che non reggi tu, o sacra fame

hanno punita questa dismisura. La dismisura che intende, si è quella ch' è cagione dello essere stato partito da avarizia sino all'opposto estremo, ch' è la prodigalità Se sei curioso di sapere quante sieno queste migliaia di lunari, o sia di mesi, vedi quante si contengono nei cinquecent' anni e più che Stazio è giaciuto.

37-42. Ordina così: E voltando pesi per forza di poppa (Inf. VII), sentirei ora le giostre grame, se non fosse che io drizzai mia cura, quando intesi la parola tua la dove tu, quasi crucciato, chiami contro all'amana natura, dicendo: O sacra fame dell' oro per che non reggi tu l'appetito dei mortali? — Drizzai mia cura, mi ravvidi. Chiame, lic. poet. chiami, esclami. Il sig. de Romanis ha scritto, conforme al Cod. Caet. exclame, in luogo di chiame, e questa barbara forma gli sembra un gioiellino. Buon pro gli faccia. Sacra, esecrabile. Fame, per desiderio smoderato, s' usa pur dal Petrarca: Quella perch' io ho di morir tal fame. Ognuno vede esser questo il Virgiliano: Quid non mortalia pectora cogis, Auri sacra fames? Quand' io lessi la prima volta questo perché, scritto così in un sol corpo, confesso che, non mi riuscì di capirne il costrutto, del quale pur si chiaro scorgesi il sentimento. Ricorsi al Venturi, e fui stomacato della sua presuntuosa ignoranza; vidi gli altri, e non vi trovai se non errori; mi voltai a Lombardi, e, al solito, guasto dannoso o almeno superfluo, e gettai via il libro. Tornai a casa mia, e cominciai l'analisi, spiccando la preposizione per dall'addiettivo che, sapendo che, in qualsivoglia aspetto si presenti, egli è pur sempre addiettivo, e però inerente a nome espresso o sottinteso, e tosto mi venne fatto di riempire il voto, scrivendo per che (per quali) scelleraggini non reggi, ecc., onde si semplice riesce il costrutto,

Dell'oro, l'appetito de'mortali?
Voltando sentirei le giostre grame.
Allor m'accorsi che troppo aprir l'ali
Potén le mani a spendere, e pentémi
Così di quel come degli altri mali.

Quanti risurgeran co'crini scemi,
Per l'ignoranza che di questa pecca
Toglie'l pentér vivendo, e negli stremi!
E sappi che la colpa, che rimbecca
Per dritta opposizione alcun peccato,
50

che più non puossi nè pur da Lombardi desiderare. Accortomi poscia che il Rosa Morando, nel combattere l'inganuo del Venturi, era proceduto per la stessa via, e riuscito allo stesso successo, confesso ancora che ne rimasi tutto sconturbato per più dì; e ciò fu per non troppo bella invidia.

43 e 44. La frase troppo aprir l'ali le mani (allargarsi troppo) è nuova e dantesca. Poten, potean,

potevan, putevano. Pentémi, mi pentii.

46-48. Coi crini scemi (scemati). Inf. vii:

Questi risurgeranno del sepulcro Col pugno chiuso, e questi co'crin mozzi.

Per l'ignoranza che, ecc., per l'ignoranza di questa pecca (di questo peccato) che toglie, ecc., la quale ignoranza, colpevole però, toglie, al reo il pentirsi mentr'egli vive, e quando egli è negli estremi mo-

menti della vita, o sia presso a morte.

49—51. Dice che l'uno e l'altro degli estremi diametralmente opposti, come avarizia e prodigalità, si puniscono insieme nel luogo stesso. Però nel settimo dell'Inferno hai veduto insieme, e nello stesso luogo, gli avari e i prodighi a'un tormento. Lo stesso avviene qui. Rimbecca, da rimbeccare, ritorcer, per esempio, la reazione contro l'azione, colla modificazione che aggiunge il Poeta per dritta opposizione, dimostra nella colpe un'opposizione diametrale, come sono i due

Con esse insieme qui suo verde secca. Però, s' io son tra quella gente stato Che piange l'avarizia, per purgarmi Per lo contrario suo m'è incontrato.

Della doppia tristizia di Iocasta,
Disse'l Cantor de' bucolici carmi,
Per quel che Clio lì con teco tasta,
Non par che ti facesse ancor fedele

60 La fè, senza la qual ben far non basta. Se così è, qual sole o quai candele

estremi d'una retta. Suo verde secca; parlar figurato, tolto dall'erbe e dalle piante, nelle quali, mentre dura il verde, dura quello ch'esse sono; ch'è il termine che ha in riguardo il Poeta. Adunque l'espressione secca suo verde, vale consuma ciò che la fa essere, o sia l'esser suo, e però si consuma.

52-54. Però, se, per purgarmi, io sono stato tra quella gente che piange per l'avarizia, ciò m'è incontrato (m'è avvenuto) per lo vizio suo contrario, cioè

per la prodigalità.

55—60. Alf. not. i due primi e'l sesto. — Quando su cantasti, ecc., accenna la Tebaide. Le erude armi, ecc. Crude, crudeli, massime per averle i due fratelli l'uno contro l'altro rivolte. Della doppia tristizia di Iocasta; de' suoi due figli, dice Alfieri, che il Poeta chiama doppia tristizia, perchè, morti entrambi, furono doppia cagione di tristezza alla madre. Il cantor, ecc. Virgilio, denominato dalla parte in che null'altro gli può stare appetto. Clio, musa che s'invoca in principio della Tebaide. Li, in quel canto. Conteco, perchè Clio spira, e il poeta la seconda. Tasta, nell'accordo della lira col canto. La fè, senza la qual, ecc. La fede cristiana. Alfieri.

61-63. Qual sole, qual celeste lume o grazia, perchè il sole è padre d'ogni altra luce; quai candele, qual terrestre lume, per esser quello dei nostri focherelli un'emanazione di quel maggiore e celeste lume.

Ti stenebraron sì, che tu drizzasti Poscia diretro al pescator le vele? Ed egli a lui: T.u prima m'inviasti

Verso Parnaso a ber nelle sue grotte, 65

E prima appresso Dio m'alluminasti.

Facesti come quei che va di notte,

Che porta il lume dietro, e se non giova,

Ma dopo se fa le persone dotte, Quando dicesti: Secol si rinnuova,

79 Torna giustizia, e primo tempo umano,

E progenie discende dal ciel nuova.

Per te poeta fui, per te Cristiano;

Ma perche veggi me'ciò ch' i' disegno,

Stenebraron, da stenebrare, tor via le tenebre. Al pescator, a S. Pietro. Le vele, della tua navicella, dietro quella di Pietro, che figura la chiesa.

64-66. Tu prima m'inviasti, ecc. Ha detto di sopra, che l' Eneide gli fu mamma e nutrice poetando. Nelle sue grotte, nelle spelonche onde sorgono le fonti

Pegasee. Appresso Dio, per andar appresso Dio.

67-69. Alf. li nota. - I servi, che accompagnano di notte i padroni, precedono, e però portano la lanterna dietro; sicche essi vanno nello scuro. E se, v' ha ellissi della preposizione a. — Dotte, del cammino.

70-72. E la schietta traduzione, e senza alcun discapito, dei seguenti versi della quarta bucolica, ove Virgilio annunzia il compimento della profezia della Sibilla, nella nascita del figlio d'Asinio Pollione:

Magnus ab integro sæclorum nascitur ordo; Jam redit et virgo, redeunt Saturnia regna ș Jam nova progenies eælo demittitur alto.

Lombardi dice che gli accademici della Crusca, scrivendo discende, in luogo di scende, che legge esso con la Nidob. e con una caterva di altri MSS., hanno minorata la grazia del verso. A me par il contrario.

74 e 75. Si not. da Alf. — Il disegno adombra la

cosa, i colori l'ayviyano.

344 DEL PURGATORIO, A colorar distenderò la mano. 75 Già era 'l mondo tutto quanto pregno Della vera credenza, seminata Per li messaggi dell'eterno regno; E la parola tua sopra toccata Si consonava a'nuovi predicanti, Ond'io a visitarli presi usata. Vennermi poi parendo tanto santi, Che, quando Domizian li perseguette, Senza mio lagrimar non fur lor pianti. 85 E mentre che di là per me si stette, Io gli sovvenni, e lor dritti costumi Fer dispregiare a me tutte altre Sette. E pria ch'io conducessi i Greci a' fiumi Di Tebe, poetando, ebb'io battesmo; Ma per paura chiuso Cristian fumi, Lungamente mostrando paganesmo;

78. Gli apostoli.

79-81. Sopra toccata, accennata di sopra; v. 70, 71, 72. Si consonava, era d'accordo col suono, e però col sentimento. Usata, addiettivo in origine, adoperato a modo di nome, lo stesso che usanza.

82-87. Alf. not. - Vennermi, eco., parla dei primi seguaci de' nuovi predicanti. Quando Domizian, ecc., fu fierissima la persecuzione di Domiziano contro i Cristiani. Perseguette, da 'perseguire, in senso di perseguitare. — Mentre che, ecc., mentre ch' io abitai nel mondo di là; mentre ch' io vissi.

88-9e. Pria ch' io conducessi, ecc., dice poeticamente quello che nel parlare sciolto direbbesi, prima ch' io compissi l'opera, nella quale canto l'arrivo dei Greci ai fiumi di Tebe (Ismeno e Asopo), o sia alle mura di Tebe; e dice prima ch' in compissi, e non già prima ch' in cominciassi, per quello che Virgilio gli ha detto di sopra, dal v. 55 al 60. Fumi, for poet, fummi, mi fui.

E questa tiepidezza il quarto cerchio Cerchiar mi fe' più che 'l quarto centesmo. Tu dunque, che levato hai 'l coperchio Che m'ascondeva quanto bene io dico, 95 Mentre che del salire avém soverchio,

Dimmi dov'è Terenzio nostro amico, Cecilio, Plauto e Varro, se lo sai; Dimmi se son dannati, ed in qual vico.

92 e 93. E questa tiepidezza, ecc. Nel decimosettimo di questa Cantica dice Virgilio a Dante:

> Se lento amore in lui veder vi tira, O a lui acquistar, questa cornice, Dopo giusto pentér, ve ne martira.

E questa cornice è il quarto cerchio, dove si piange l'accidia, e dove Stazio dice che ha girato il monte più di 400 anni.

94-96 Alf. not. il terzo. — Il coperchio che, ecc., quello che di sopra ha inteso Virgilio, dicendo ti stenebrarono. — Mentre che, ecc. Alfieri: mentre che

ci sopravanza il tempo per salire.

97—105. Si not. da Alf. — Lombardi, per autorità di maggior numero di MSS., perchè tre palle di piombo pesano più ch' una d'oro, scrive antico, in luogo di amico. Seguitiamo noi la Crusca, non tanto per la sua autorità, quanto per quello che, nel IV dell'Inferno, dice Virgilio a Dante, cioè che tutti quelli, che nello stesso nome si convengono, sono amici, anzi fratelli, come sono tra loro tutti i veri poeti e i letterati. Terenzio, Cecilio, Plauto. — Orazio, ep. 1, lib. 2:

Plautus ad exemplar siculi properare Epicharmi; Vincere Cæcilius gravitate, Terentius arte.

Varro, Varrone, celebre per l'immensa sua erudizione e dottrina.

Vico; modificando il suo proprio significato, ch' è strada stretta, l'applica alle diverse parti, che partono l'inferno in tanti cerchi, ed è lo stesso che nel settimo:

Rispose'l Duca mio, siam con quel Greco, Che le Muse lattar più ch' altro mai,

Nel primo cinghio del carcere cieco. Spesse fiate ragioniam del monte,

105 Ch'ha le nutrici nostre sempre seco.

Euripide v'è nosco, e Anacreonte, Simonide, Agatone, e altri piúe Greci che già di lauro ornar la fronte.

Quivi si veggion delle genti tue 110 Antigone, Deifile ed Argia,

dimmi se vien d'inferno, e di qual chiostra. — Persio, poeta satirico. Siam, noi siamo. Quel Greco che, ecc. E Omero, cui dice le Muse lattar, perchè, come più giù, sono le Muse le nutrici de poeti; e però nel xxiii del Paradiso:

Se mo sonasser tutte quelle lingue, Che Polinnia con le suore fero Del latte lor dolcissimo più pingue.

Nel primo cinghio, nel luminoso castello del primo cerchio, ch' è il limbo. Del carcere cieco; Inf. x:

ch' è l'infernal prigione, ove sono incarcerati i reprobi.

Del monte, Parnaso, soggiorno delle Muse.

106—108. Euripide, contemporaneo di Sosocle, perfeziono l'arte. Nosco, con esso noi, come i Latini nobiscum, i quali, dice Quintiliano, non potevano patire il dir cum nobis. — Inacreonte; Oraz. Anacreonta Teïum. — Simonide, celebre poeta lirico greco. Agatone, antico poeta greco. Piúe, lic. poet. più — Greci, intendi poeti.

109—114. Delle genti tue, delle persone da te nei tuoi poemi celebrate. Antigone, fatta morire da Creonte per aver guidato il cieco Edipo, suo padre, nel suo esilio. Deifile, moglie di Tideo, e figlia d'Adrasto.

115

Ed Ismene sì trista come fue. Vedesi quella che mostrò Langia; Evvi la figlia di Tiresia e Teti, E con le suore sue Deidamia.

Tacevansi amendue già li poeti,

Di nuovo attenti a riguardare intorno,

Liberi dal salire e da pareti;

E già le quattro ancelle eran del giorno Rimase addietro, e la quinta era al temo, Drizzando pure in su l'ardente corno,

un dei sette regi ch' assiser Tebe. - Argia, moglie di Polinice, figlia anch' ella d'Adrasto. Ismene, figlia d'Edipo, dolente ancora della morte di Cirreo a lei fidanzato, e morto da Tideo. Quella che mostrò Langla; Isifile, figliuola di Toante, re di Lenno, la quale, scontrata da Adrasto con alcuni suoi, e da lui pregata a mostrargli una fonte per dissetarsi, posto in terra il figliolino che nutriva, corse nella vicina selva, e lo menò alla fontana chiamata Langla; onde tornata, trovò il fanciullo ucciso da una serpe. La figlia di Tiresia, Dafne, sigliuola di Tiresia, profetessa nel tempio di Delfo, la quale molti credono la stessa che Manto, altra figliuola di Tiresia, di cui s'è detto nel xx dell'Inferno; Diod. 4, Paus. 10, c. 5. Deidamla, figliuola di Licomede, re di Sciro, amata da Achille.

117. Dal salire, per esser già in capo della scala, e per conseguente liberi da' pareti, che sono il rialto

dall'una e dall'altra mano della profonda scala. 118-120. Alf. li nota. - Era l'equinozio di primavera, nel qual tempo spende il sole dall'orizzonte al meridiano sei ore, delle quali dice ch' era già cominciata la quinta; ma lo dice da quel Poeta ch' egli e. Suppone adunque che le ore, che chiama ancelle del giorno, tirino il carro del sole, ognuna per quel tratto d'arco che si compie in un'ora di tempo, delle quali, le prime quattro rimase addietro, atava già la quinta al timone. Drizzando pure in su, ecc., perocche il sole va montando sino al meridiano, ove giunge in fine Quando 'l mio Duca: Io credo ch' allo stremo Le destre spalle volger ci convegna, Girando il monte come far solemo.

Così l'usanza fu lì nostra insegna,

125 E prendemmo la via con men sospetto Per l'assentir di quell'anima degna.

Elli givan dinanzi, ed io soletto Diretro, e ascoltava i lor sermoni Ch'a poetar mi davano intelletto.

130Ma tosto ruppe le dolci ragioni

Un alber che trovammo in mezza strada, Con pomi ad odorar soavi e buoni.

E come abete in alto si digrada

della sesta ora. L'ardente corno, l'ardente cima o

punta del timone. Temo, v. poet. timone.

che ci convenga volger le destre spalle (o sia la man destra) allo stremo (all'orlo stremo; ove confina il vano). Girando il monte come, ecc., com' hanno fatto sin qui colla destra mano di fuori, o sia dal lato non chiuso. Solemo, for. poet. soliamo, siamo soliti.

124-126. Alf. not. il primo. — L' usanza, di girar il monte da man destra. Insegna, indicatrice, indizio. Con men sospetto, d'errare. Per l'assentir, maniera

molto graziosa, mette l'azione in atto.

127-129. Alf. not. - A poelar mi davano intel-

leuo, è detto egregiamente.

130—132. Ruppe, mostra interrompimento più pronto che interruppe. — Le dolci ragioni, i dolci ragionari, ragionamenti, i sermoni di Virgilio e di Stazio. Ragione, adoperato in senso di ragionamento, par che porti seco l'idea d'un ragionar più grave, più evidente e più giusto. In mezza strada, è lo stesso, nel significato, che l'altra ellittica forma in mezzo della strada, che ha per intero in mezzo luogo, ecc. Con pomi, ecc., con frutti di soave fragranza.

133—135. Alf. not. — Dice che, più va su, la

Di ramo in ramo, così quello in giuso, Cred'io perchè persona su non vada.

Dal lato, onde 'l cammin nostro era chiuso, Cadea dall'alta roccia un liquor chiaro,

E si spandeva per le foglie suso.

Li duo Poeti all'alber s'appressaro;

140

E una voce per entro le fronde Gridò: Di questo cibo avrete caro.

Poi disse: Più pensava Maria, onde Fosser le nozze orrevoli ed intere,

chioma di quell'albero si dilata, appunto il contrario dell'abete che va, di giù in su, di ramo in ramo scemando; e questo forse perchè niuno possa montarvi sopra. Si degrada di ramo in ramo, scema di giù in su, divenendo i rami via via più piccioli. Così quello in giuso, così quell'albero si disgrada venendo da cima al piede.

136-138. Alf. not. il secondo e'l terzo. - onde'l cammin nostro era chiuso, da mano manca, dalla quale si va il monte di cerchio in cerchio disgradando. Dall' alta roccia, dall' alta costa del monte che va su.

Per le foglie suso, su per le foglie.

140 e 141. Si not. da Alf. — Avrete caro, avrete earo prezzo, vale a dire a prezzo caro tanto, che non na potrete avere; e però ne sarete privi.

142-144. Siccome avviene in ogni altro cerchio, così in questo odonsi esempi suadenti alla virtù contraria al vizio che vi si piange, ed esempi atti a rimuovere dal vizio medesimo pei tristi effetti che ne derivano. I primi sono amoroso invito, i secondi, freno, e però di contrario suono. Questi gli udirai più lontano, qui gli altri; il primo dei quali si è di Maria Vergine, la quale, nelle Nozze di Cana, più intesa all'onor degli sposi, che alla sua bocca, pregò il divin suo Figlio che mutasse l'acqua in vine, come fece. Ordina il testo così: Maria, che risponde ora per voi, pensava più al mezzo onde le nozze fossero or**350** 

DEL PURGATORIO,

Ch'alla sua bocca, ch'or per voi risponde:

145E le Romane antiche per lor bere

Contente furon d'acqua, e Danïello

Dispregiò cibo e acquistò savere.

Lo secol primo quant'oro fu bello; Fe' savorose con fame le ghiande,

150 E néttare per sete ogni ruscello.

revoli e intere, che non pensava alla sua bocca. -Per voi risponde, facendosi la mediatrice o interceditrice vostra, come l'avvocato, per esempio, fa pel suo cliente in cospetto del giudice che lo chiama a render ragione. Il Petrarca, nella Cauzone alla Vergine:

Invoco lei che ben sempre rispose Chi la chiama con fede.

Orrevoli, onorevoli. Intere, l'interezza, o integrezza o integrità, esclude ogni quantunque picciolo difetto.

145—147. Contente suron d'acqua. Dice Valerio Massimo: vini usus olim romanis sœminis ignotus fuit, ne scilicet in aliquod dedecus prolaberentur. E nota del Venturi. E Daniello, ecc. Alle regali vivande, ordinategli da Nabuccodonosor, preferi Daniello il più semplice cibo, e però diedegli Dio il saper intendere e spiegare i sogni, come dal sacro testo si rileva. 148-150. Alf. li nota. — Quant' oro fu bello.

Aureaque, ut perhibent, illo sub rege fuére VIRG. En. VIII. Sæcula.

Fe' savorose, ecc.

Facili quæ sera solebat Jejunia solvere glande.

Bosz.

E néttare, ecc.

Somnos dabat herba salubres, Potum quoque lubricus amnis. Lo stesso. Mele, salvatiche.

Mele e locuste furon le vivande Che nudriro 'l Batista nel diserto; Perch' egli è glorioso, e tanto grande Quanto per l'evangelio v'è aperto.

scioccamente credono, che sarebbe errore il credere che un tanto santo di cotal cibo si nutrisse; ma intende delle cime tenerine degli alberi, virgulti ed erbe. Così il Daniello, e credo ch' abbia ragione, benchè non so qual disonore potesse fare a quel santo, se avesse pur mangiato scorpioni; ne sarebbe da maravigliarsi, leggendosi in Montaigne..... et la fille qu'Albert récite s'être accoutumée à vivre d'araignée; et en ce monde des Indes nouvelles, on trouva des grands peuples, et en fort divers climats, qui en vivaient, en faisaient provision, les apprétaient; comme aussi des sauterelles, fourmis, lézards, chauve-souris; et fut un crapaud vendu six écus en une nécessité de vivres: ils les cuisent et les apprétent à diverses sauces.

153 e 154. Dice G. Cristo nell' Evangelio: non surrezit inter natos mulierum major Joane Baptista.

# C A N T O XXIII.

#### ARGOMENTO.

Soprapprendimento d'una turba d'anime: loro condizione: riconoscimento di quella di l'orese. Informazione l'un dell'altro dell'esser loro; continuazione del cammino insieme.

Mentre che gli occhi per la fronda verde
Ficcava io così, come far suole
Chi dietro all'uccellin sua vita perde,
Lo più che padre mi dicea: Figliuole,
Vienne oramai, che'l tempo che c'è imposto,
Più utilmente compartir si vuole.
I' volsi 'l viso e 'l passo non men tosto

1-9. Sono not. da Alfieri, e certo non tanto per la semplicità e naturalezza de concetti e delle immagini, quanto per la schiettezza e purità dello stile. Per la fronda verde siccava io. La preposizione per mostra lo sguardo del Poeta per ogni interior parte trascorrente, e la forza del verbo ficcava, quella che fa l'occhio a penetrar l'intreccio de' rami e delle foglie. Come far suole chi, ecc. Di tanti modi, quanti poteva esprimere questo concetto, ha scelto il più opportuno, perchè più naturale; ne meglio poleva dimostrare la fissazione e il travaglio degli occhi, e l'occupazione dell'animo da quella novità cagionata. Figliuole, per figliuolo, non direbbesi fuor di rima. Vienne, vien ne; vieni ne; accennando la particella ne alluntanamento dal luogo attuale. Si vuole, italianismo, significante lo stesso che si dee, perocche ciò che da dovere, da necessità, ecc., voluto è, si debbe fare. Il viso e 'l passo non men tosto. Vuol mostrar non solo la sua prontezza alla voce del caro maestro, ma l'agevolezza di distorsi l'uomo dalle più forti fissa-

10

Appresso a'savi, che parlavan sie, Che l'andar mi facén di nullo costo.

Ed ecco piangere e cantar s'udie:

Labia mea, Domine, per modo Tal che diletto e doglia parturie.

O dolce padre, che è quel ch' i' odo? Comincia' io, ed egli: Ombre che vanno Forse di lor dover solvendo 'l nodo.

15

zioni, quando sieno da cagion lieve prodotte. Che parlavan sie; cioè, com' ha detto nel precedente Canto:

..... E ascoltavà i lor sermoni, Ch'a poetar mi davano intelletto.

Sie, per sl, come piue, giue, e mille altri per più, giù. — Facen, facean, faceano, facevano. — Di nullo costo; tanto l'anima sua preoccupata era, e senza dub-

bio esaltata dai ragionamenti dei due Poeti.

10-12. Un cantar improvviso svolge l'animo del Poeta dai ragionari de' suoi duci, a cui tien dietro. La parola che si canta è quella del salmo: Domine, labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam, per la quale, non solo quelle anime si ricordano la cagione dei loro soffriri, e s'accusano e si rimproverano, ma intende il Poeta a farci avvisati, che questa bocca, sila quale si pensa tanto, avrebbe ad aprirsi più alle lodi del signore che a trangugiar le fortune intere! Udie... parturie, sono forme poetiche per udì, parlori... partori in me. Diletto e doglia; diletto, per cantare, dice Lombardi; ma io credo altrimenti, cioè per quella dolce religiosa sensazione, che nel suo ben disposto spirito quel cantar produceva. Doglia, pel piangere, perchè cantavano come fa donna che n partorir sia.

nente. — Ombre che, suppl. sono. — Di lor dover, ecc. Solvere (sciogliere) il nodo del dovere, à bella maniera figurata, e ben giusta, perchè chi è dal dover costretto, è come legato, sinchè nol compia; e

vale pagar il debito, o sia sdebitarsi.

Dante, vol. 11.

Si come i peregrin pensosi fanno,
Giugnendo per cammin gente non nota,
Che si volgono ad essa e non ristanno;
Così diretro a noi, più tosto mota,
Venendo, e transsando, ci ammirage

Venendo, e trapassando, ci aminirava D'anime turba tacita e devota:

16-21. Alf. not. - Si come i peregrin pensosi, ecc. Suppone, come dalla seconda di queste terzine chiaro apparisce, che questi peregrini pensosi, vadano nella stessa direzione che quelli che incontrano, e però a maggior passo; e ciò per cagione del profondo pensiero che gli occupa, in virtù del quale volgonsi a loro e non s'arrestano; il che è tutto natura. Più tosto mota, mossa con passo più tosto, più ardente, e perciò più sollecito. Turba tacita e devota. Se questa turba veniva in devoto silenzio, com'ha potuto dir poc'anzi ch'udì piangere e cantare? Alcuni comentatori suppongono, che vanno quelle anime continuamente girando e cantando, e che ruppero in quell' incontro it cantare per maraviglia. Lombardi afferma, senza però recar nessuna buona ragione, ch'esse cantano soltanto giungendo a uno di quegli alberi. Ognuna delle parti può aver ragione; ma io m'accosto colla più forte; non già più forte pel numero, che questo nè pon, nè leva, ma si pei luoghi dai quali il parer nostro si rinforza. Il primo si è le anime che incontra, C. v, vers. 22 e seg., per la costa, cantando il miserere, delle quali dices

Quando s'accorser ch'i'non dava loco Per lo mio corpo al trapassar de' raggi, Mutar lor canto in un O lungo e roco.

Il secondo, C. xx, vers. 17 e seg., le anime che sente pietosamente piangere e lagnarsi, dall'una delle quali gli è detto:

Talor parliam l'un alto e l'altro basso, Secondo l'affezion ch'a dir ci sprona, Ora a maggiore ed ora a minor passo. Però al ben che 'l d' ci si ragiona Dianzi non er' io sol, ma qui da presso Non alzava la voce altra persona. Negli occhi era ciascuna oscura e cava, Pallida nella faccia, e tanto scema, Che dall'ossa la pelle s' informava. Non credo che così a buccia strema Erisiton si fusse fatto secco,

25

Terzo, quello che più giù dice un'altr'ombra a Dante :

Tutta esta gente che piangendo canta, Per seguitar la gola oltre misura, In fame e in sete qui si rifa santa.

L'ultimo, quello che fanno gli spiriti del cerchio di sopra. Vedi C. xxvi, vers. 46 e seg. Per le quali cose io conchiudo, che continuo si è il piangere e cantare di quelle ombre, salvo però alcune pause, per la diversione cagionata dal profondo pensiero che le occupa, come avvenne allora in quella turba, e credo ancora che, quando giungono a uno degli alberi, alzino più la voce a tal vista, e non altro.

22-24. Alf. not. — Sfido Michelagnolo, non che quanti ci vivono, e pittori e poeti, a ritrar si vero e forte. Dante imita il sottoscritto luogo d'Ovidio:

Hirtus erat crinis, cava lumina, pallor in ore, Labra incana situ, scabri rubigine dentes, Dura cutis, per quam spectari viscera possent, Ossa sub incurvis extabant arida lumbis.

Bello è paragonarlo coll'imitazione per conoscere dalla differenza il nerbo maggiore e la grandezza del Poeta nostro. Oscura, effetto dell'esser cava; cioè gli occhi, per l'orribile magrezza, in dentro nel concavo. Scema, scemata, sminuita, assottigliata. S'informava, Alf. spiega, prendea forma, e ciò per estremo difetto di carne.

25—27. Alf. not. salvo quando più, ecc. — Ordina eosì: non credo che Erisitone, per digiunar, si fosse fatto secco a così strema buccia, quando n'ebbe più tema. — Erisitone, per aver disprezzato Cerere, fu assalito da sì rabbiesa fame, che, non l'avendo potuta saziare, divorò in fine le proprie carni; al che riguarda

Per digiunar, quando più n'ebbe tema. Io dicea fra me stesso pensando: Ecco La gente che perde Gerusalemme,

30 Quando Maria nel figlio die' di becco. Parén l'occhiaie anella senza gemme. Chi nel viso degli uomini legge omo, Bene avria quivi conosciuto l'emme.

Chi crederebbe che l'odor d'un pomo

quando n'ebbe più tema. — A buccia strema, sino alla prima sottil pelle. Quando più, ecc. Ovidio:

Ipse suos artus lacero divellere morsu Cæpit, et infelix minuendo corpus alebat.

29 e 30. Nell'assedio di Gerusalemme posto da Tito, una ebrea, chiamata Maria, su ridotta da suriosa same a mangiarsi un suo sigliuolino. Nos ancétres, leggo in Montaigne, étant assiégés par César en la ville d'Alexia, se résolurent de soutenir la faim de ce siège par les corps des vieillards, des semmes, et autres, personnes inutiles au combat.

Vascones, fama est, alimentis talibus usi Produzére animas.

Die' di becco, è metafora tolta dagli uccelli, quando affamati s'abbattono al pasto, per la quale dimostra

bene il bestiale e cieco atto di quella femmina.

31—33. Alf. nota il primo. — Le occhiaie, le due cavità ove stanno gli occhi, che, per esser questi tanto in fondo, parevano come casse d'anelli scemi della gemma. Chi nel viso, ecc. Secondo costoro il naso e le tempie fanno la m, gli occhi, l'o di qua e di là. Il Poeta scrive omo, in vece di uomo, perchè quella forma più prossima all'origine sua, homo, quadra più al suo concetto. Il Venturi critica cotal minuzia, ma questa volta lo fa da uomo, bench' io pensi che si possa pur difendere, atteso ch'accenna e passa, sicchè l'anima tutta assorta non ha tempo d'altro riflesso.

34-36. Alf. nota l'odor d'un pomo generando brama.

Sì governasse, generando brama,

E quel d'un'acqua, non sappiendo como?

Già era in ammirar che sì gli affama, Per la cagione ancor non manifesta

Di lor magrezza e di lor trista squama;

Ed ecco del profondo della testa 40

Volse a me gli occhi un'ombra, e guardò fiso, Poi gridò forte: Qual grazia m'è questa?

Mai non l'avrei riconosciuto al viso;

Ma nella voce sua mi fu palese Ciò che l'aspetto in sè avea conquiso.

45

- L'odor d'un pomo ... e quel d'un'acqua. Vedi più giù, vers. 67 e seg. E che l'acqua mandi odore, eccone altra prova poetica, nel seg. luogo della Fiera:

> Nella soavità d'odori e d'acque Sorgenti e mormoranti

St governasse, riducendo quelle anime a così orribite

magrezza.

37. Affama, per affanna, e questo per affannava, dice Lombardi; ma, mozzami l'orecchio, se dice vero. Affama, viene da affamare; e, se fosse uno stravolgimento d'affanna, vorrei che Dante non v'avesse mai pensato.

39. Alf. not. — Squama, pelle; trista, per essere

così inasprita e inaridita.

40-42. Alf. nota i due primi, e del terzo poi gridò forte. - Del profondo della testa (dal luogo profondo della testa) dal fondo delle occhiaie. E guardò fiso (guardo con guardo fiso). Nota bene; pare a quell'anima di riconoscere il Poeta, e, fatta certa, grida forte. E dice forte, non a caso, ma perchè con questa sola voce esprime la sua gran maraviglia. Qual grazia, ecc. Qual grazia è questa che m' è concessa?

43-45. Alf. not. - Ma nella voce sua, in quel grido forte. Ciò che l'aspetto, ecc.; le fazioni, i tratti, i lineamenti, i quali il viso aveva nel modo che l'agQuesta favilla tutta mi raccese
Mia conoscenza alla cambiata labbia;
E ravvisai la faccia di Forese.

Deh non contendere all'asciutta scabbia, 50 Che mi scolora, pregava, la pelle, Nè a difetto di carne ch'io abbia;

giunto conquiso (guasto, distrutto) dichiara. E quest'esempio del participio conquiso, usa addiettivamente; come nelle latine forme: divisum imperium cum Jove Cæsar habet; in tua humanitate positam habemus spem omnem, e simiglianti, è argomento della veracità del principio, intorno all'uso di queste voci, nella Gramatica nostra ragionata da noi posto.

Il Petrarca imita questo luogo così:

Le sue parole e 'l ragionare antico Scoperser quel che 'l viso mi celava.

46—48. Questa favilla, per quello che detto ha nel decimo dell'Inferno: Cotanto ancor ne splende'l sommo duce. E però seguita: mi raccese mia conoscenza. Il signor de Romanis guasta qui una bellezza vera, leggendo facella nel Cod. Caet. in vece di favilla. Non credo che vi sia Italiano che gliel perdoni mai. Alla cambiata labbia, rispetto alla faccia mutata tanto da quello che fu. Forese, fratello di M. Corso Donati, si dichiara nel seguente Canto egli stesso, v. 13, dicendosi fratello di Piccarda, sorella d'entrambi.

49-51. Ordina: egli pregava me così: deh, non contendere all'asciutta scabbia, che mi scolora la pelle, nè a difetto, ecc. Contendere, dice Lombardi, col Vocabolario della Crusca alla mano, è qui lo stesso che attendere, e così se la spiccia. Ma la cosa sta altrimenti. Dante ha riconosciuto Forese; questi nol sa, e lo crede tuttavia inteso a ricercar coll'occhio le confuse sue forme. Adunque Forese vuol dire: deh, non star più a contendere la conoscenza mia a ciò ch'ha l'aspetto conquiso, e ti niega me essere quel desso. Se questa spiegazione non piace a qualcheduno, pigli quella alla quale dà luogo la preghiera che fanno al Poeta le tre ombre famose. Inf. xvi, 28 e seg.

55

Ma dimmi 'l ver di te, e chi son quelle Du'anime che là ti fanno scorta:

Non rimaner che tu non mi favelle.

La faccia tua, ch' io lagrimai già morta, Mi dà di pianger mo non minor doglia, Risposi lui, veggendola sì torta.

Però mi di', per Dio, che sì vi sfoglia;

Non mi far dir mentr'io mi maraviglio, Che mal può dir chi è pien d'altra voglia. 60

52-54. Alf. not. ma dimmi 'l ver di te, col terzo verso. — Dimmi'l ver di te. Questa leggiadra maniera è simigliante affatto, pel significato, alla seguente che leggesti nel quinto di questa Cantica: Di vostra condizion fatene saggi; informami come sei qui, e così. E chi, e dimmi chi, ecc. Du' anime che là, quelle due anime là, che, ecc. Non rimaner che, ecc. Lombardi spiega non istà a negarmi tuo parlare; frase che nè pur credo italiana. Nui gramaticalmente: non rimaner contento mentre che non mi favelli.

55-57. Si not. da Alf. — Sì torta, sì dall'esser suo dritto, cioù regolare, stravolta, per esserne i lineamenti conquisi. Così gli mostra quanto fu di sua morte dolente; e dice la faccia, perch' ivi più ch'altrove si mostra vita e morte, e ogni altro atto dell'a-

nima passionata.

58—60. Alf. not. — Vi sfoglia. Spoglia l'albero delle foglie sue, ond'egli ha ogni sua formosità, e ti par legno inaridito; così l'uomo in carne, così per troppa magrezza estenuato. Mentr'io mi maraviglio; nasceva la maraviglia di Dante dal non veder come quell'effetto di fame e sete non soddisfatta, potesse aver luogo là dove l'uopo di nutrir non tocca, come dice nel xxv di questa Cantica. Che mal può dir, ecc. Dante era stimolato forte dal desiderio di saper che si gli sfoglia. Quindi il Petrarca:

Era si pieno il cor di maraviglie, Ch'io stava come l'uom che non può dire, E tace, e guarda pur ch'altri il consiglie. Ed egli a me: Dell'eterno consiglio Cade virtù nell'acqua, e nella pianta Rimasa addietro, ond'io sì mi sottiglio.

Tutta esta gente che piangendo canta, Per seguitar la gola oltre misura,

In fame e 'n sete qui si rifà santa.

Di bere e di mangiar n'accende cura L'odor ch'esce del pomo, e dello sprazzo Che si distende su per la verdura.

70 E non pure una volta, questo spazzo Girando, si rinfresca nostra pena;

## E il Tasso, Gerusalemme Liberata:

Che, se pria lo stupor da me non parte, Com'esser può ch' io gli altri detti accoglia?

63. Mi sottiglio, per difetto di carne.

of-66. Alf. li not. — Piangendo canta. Ecco la virtù vera del participio presente; ridur due preposizioni in una; ma chi sottilmente mira, scorgevi un' intenzione di più, e questa si è, che il segno dell'idea subalterna si è quello che si fattamente si trasforma. Per seguitar, non vuol dire, per aver seguitato, come si crede; ma sì per lo seguitare, com'ell'ha fatto, ecc. In fame e 'n sete, perchè la pena ha a esser tale che, a farsi maggiore, ricordi al paziente la cagione del presente male.

67-69. Ordina: l'odor ch'esce del pomo, e dello sprazzo che si distende, ecc., n'accende cura (accende in noi la voglia) di bere, ecc. Su per la verdura. Ha detto nel Canto precedente, vers. 136 e seg.

Dal lato, onde 'l cammin nostro era chiuso, Cadea dall'alta roccia un liquor chiaro, Che si spandeva per le foglie suso.

70-72. Alf. nota il terzo. — Non pure una volta; adunque più e più volte, e tante, quante, continuamente girando, s'abbattono in uno di quegli alberi. Si

Io dico pena e dovre' dir sollazzo; Che quella voglia all'arbore ci mena, Che menò Cristo lieto a dire Elì, Quando ne liberò con la sua vena.

75

Ed io a lui: Forese, da quel di

Nel qual mutasti mondo a miglior vita, Cinqu'anni non son volti insino a qui.

Se prima fu la possa in te finita

Di peccar più, che sorvenisse l'ora

80

rinfresca (si fa recente, nuova) si rinnovella. E dovre' dir sollazzo; ha ragione, perchè quel loro desiderio è il più forte, siccome quello che, compito ap-

pena, finisce ogni tormento.

- 73—75. Che, perchè. Quella voglia, quella stessa voglia che menò Cristo a morte, mena noi all'albero. Cristo fu menato alla croce dalla voglia di sdebitar l'uomo con Dio, lo stesso desiderio mena quelle anime alla stessa soddisfazione. Ell, colla seguente parola lammasabacthani, che s'interpetra Dio mio, perchè m'hai abbandonato, prosserì Cristo agonizzante sulla croce. Con la sua vena, col sangue sparso dalle sue vene.
- miglior vita, per ire a vita migliore di quella dell'altro mondo, ove, più si sta, più carico s'acquista. Non son volti, non sono scorsi o passati. Insino a qui, insino a quest'ora, ponendo il segno del luogo per quello del tempo, per essere l'uno misurato, anzi contenuto dall'altro.
- 79—Si. Alf. nota l'ora del buon dolor, ecc. Ordina così: Se la voglia tua di peccar più di quello che peccasti, su sinita in te prima che sorvenisse l'ora, ecc. Dante, intimo di Forese, sapeva ch'era stato geloso sino all'ultimo, e però si maraviglia di vederlo lassù a' martirj, mentre avrebbe a essere dove tempo per tempo si ristora, suori della porta del purgatorio. Ma questa curiosità del Poeta ha un altro sine, sh' è di sar l'elogio della buona e cara vedova di Fo-

Del buon dolor ch'a Dio ne rimarita, Come se' tu quassù venuto ancora? Io ti credea trovar laggiù di sotto, Dove tempo per tempo si ristora.

85 Ed egli a me: Sì tosto m'ha condotto
A ber lo dolce assenzio de' martiri
La Nella mia col suo pianger dirotto.
Con suo' prieghi devoti e con sospiri

Tratto m' ha della costa ove s'aspetta,

90 E liberato m' ha degli altri giri. Tant' è a Dio più cara e più diletta

rese, la quale, per aver meritato da Dante quello che tosto ne dirà, bisognò che lo meritasse da vero. Ne rimarita, ci marita di nuovo, vale a dire ci ricongiunge, com'eravamo prima che ci disunisse da lui il

peccato.

82—84. Alf. nota il secondo e 'l terzo. — Lombardi divide, ponendo il punto interrogativo dopo venuto, e collegando ancora con io ti credea trovar, ecc., e pare esservi condotto dalla torta spiegazione che fanno Volpi e Venturi d'ancora, cui danno sentimento di così tosto. Spiegano male è vero, ma non per questo s' ha a sfigurar il testo, guastare, e storpiare, per render il senso più piano agli sciocchi, e il libro più vendibile. Adunque basta dare all'avverbio ancora il vero suo significato di a quest'ora (ad hanc oram), e però già, e ogni dubbio svanisce. Di sotto, nel luogo di sotto Si ristora, si compensa.

85-87. Ordina così: egli rispose a me : la Nella, mia donna, m' ha condotto sì tosto a ber, ecc., col suo pianger dirotto. — Nella, Annella, Giovanella, oggi piuttosto Annetta, Giovannina. Dolce, ha già detto: lo dico pena, e dovrei dir sollazzo, rispetto

alla successione.

89 e 90. Ove s'aspetta, fuori della porta del purgatorio, com' hai veduto in principio. Degli altri giri; ricordati di quello che ha detto Stazio di sè.

91-93. Alf. not. — Che tanto amai, espressione af-

La vedovella mia, che tanto amai, Quanto 'n bene operare è più soletta; Che la barbagia di Sardigna assai Nelle femmine sue è più pudica Che la barbagia dov'io la lasciai. O dolce frate, che vuoi tu ch'io dica?

95

fettuosa, che guasta barbaramente Lombardi, scrivendo in vece molto omai, che ti gela l'anima. E odi ragione che dice ! leggendo l'altre edizioni tanto amai, non lasciano bene intendere che il quanto del seguente verso 93 corrisponde al tant' è del precedente 91. Ma, per Dio! chi può cadere in così fatta confusione, legga il libretto di Bertoldo e Cacasenno, e nè pur fiuti Dante. E, se pur l'osa, n'avrà in pena il credere e dire, che Dante è un cattivo poeta, e farà rider di sè i savi e i folli.

94-96. Che, io dico questo perchè. La barbagia di Sardigna. Andavano, forse più allora che oggi, in quei monti di Sardegna, detta barbagia, quasi terra barbarica, le donne quasi nude; ma peggio era in Firenze; perciocchè quello che facevano le Sarde per rusticità e salvatichezza, le donne fiorentine d'allora,

per poco zelo d'onestà.

97. Questa frase che vuoi un ch'io dica? è l'espressione d'un'anima che, compresa da subito e forte pensiero che l'attrista, rimane per un istante irresoluta. Adunque chi volesse questo sentimento in altre forme esprimere, potrebbe dire: O dolce frate, che cosa mi fai dire? che cosa m' impegni a dire? Ora, questa espressione di natura, questo sentimento si piano, guasto viene indegnamente dal Lombardi, il quale, levando via il punto interrogativo, per essere, dic'egli, d'invenzione posteriore a Dante: cah, cah, cah! spiega così: che (per il quale, o meglio per da che) vuoi un ch'io dica, scongiurandomi per Dio, odi (quasi aggiunga) anche ciò ch'io preveggo. Come mai potè non riflettere il comentatore che, quand'ancora la forma del punto interrogativo sia posteriore a Dante, l'interrogare, ch'è ciò che fa, è contemporaneo d'A-

Tempo futuro m'è già nel cospetto,
Cui non sarà quest'ora molto antica,
100 Nel qual sarà in pergamo interdetto
Alle sfacciate donne fiorentine
L'andar mostrando con le poppe il petto.
Onai Barbare for mai quai Saracine.

Quai Barbare fur mai, quai Saracine, Cui bisognasse, per farle ir coverte,

Ma, se le svergognate fosser certe
Di quel che il ciel veloce loro ammanna,
Già per urlare avrian le bocche aperte.
Che, se l'antiveder qui non m'inganna,

damo, poichè Eva interrogata su dal diavolo, e Adamo da Dio medesimo? e detto ho quand'ancora, ecc., poiche si sa che Isidoro, nel settimo sccolo, dice della punteggiatura: est sigura propria in litteræ modum posita ad demonstrandum unamquamque verbi sententiarumque ac versuum rationem. E si sa pure che Aristotile dolevasi che non si potevano punteggiare gli scritti d'Eraclito senza tema di guasto nelle sentenze; e si sa insine che Cicerone, nel terzo libro dell'Accento oratorio, accenna il punteggiare col vocabolo inter-pungere, frappor punti.

98—102. Sono not. da Alf. — Cui non sarà quest'ora, ecc. Quest'ora non sarà andata molto innanzi rispetto a cui (al qual tempo); adunque quel futuro

tempo non sarà molto lontano dal presente.

nosse, adoperare. Spiritali, spirituali, ecclesiastiche. O altre, dalle leggi civili imposte. Veramente le donne oneste avrebbero a andar coperte, e lasciar imbiancar la casa a chi la vuole appigionare; e non mostrar quello che, veduto appena, scema anzi, e spegne talvolta il disio.

. 107. Ammanna, ammannisce, prepara, non risguardando che il fine.

<sup>- 109-111.</sup> Alf. nota prima che le guance impeli. --

115

Prima fien triste che le guance impeli 110 Colui che mo si consola con nanna.

Deh frate, or fa che più non mi ti celi; Vedi che non pur io, ma questa gente Tutta rimira là dove 'l sol veli.

Perch' io a lui: Se ti riduci a mente Qual fosti meco e quale io teco fui, Ancor fia grave il memorar presente.

Di quella vita mi volse costui

Che mi va innanzi l'altr'ier, quando tonda

Che se l'antiveder, ecc. Inf., xxviii. Che, se l'antiveder qui non è vano. — Fien, voce poet. Che le guance, ecc. Che colui, che mo si consola con nanna, impeli le guance. La cantilena, con che s'addormentano i bambini in culla, è la ninna nanna. Da quella infantile età alla prima lanuggine v'ha un intervallo di 15 anni incirca.

112—114. Alf. nota il secondo e 'l terzo. — Or fa (in modo) che più non mi ti celi, dicendomi il ver di te, vers. 52. Dove 'l sol reli, dove fai velo, ostacolo al sole, ch'è lo spazio ove stendesi l'ombra sua. Il Poeta riprodurrà pur ancora una volta, e a proposito, la stessa idea, in tanti diversi modi sin qui raggirata.

115—117. Alf. not. — Qual viziosa vita menammo insieme, spiegano i comentatori; ma io sono lontano assai dal creder loro, non avendo trovato un'ombra nelle memorie che ci rimangono di Dante, che sia mai stata la vita di lui viziosa, come s'afferma con diabolica invenzione. Forse s'erano dato insieme un po' di buon tempo con alcune liete cenette, e altre sì fatte ricreazioni, le quali cose, benche leggiere, deon di là esser pur soggetto d'amara ricordazione.

118—123. Alf. nota dalla parola l'altr' ier, sino al fine. — Di quella vita. Per seguenza dell'erronea supposizione della viziosa vita del Poeta, Lombardi spiega di quella vita viziosa; io, di quell'altra vita. — L'altr'ieri, nell'altro ieri. Quando tonda, ecc. La suora

120 Vi si mostrò la suora di colui,

E 'l sol mostrai. Costui per la profonda Notte menato m' ha da' veri morti, Con questa vera carne che 'l seconda.

Indi m'han tratto su li suoi conforti,

125 Salendo e rigirando la montagna, Che drizza voi che 'l mondo fece torti.

Tanto dice di farmi sua compagna, Ch' io sarò là dove fia Beatrice;

o sorella del sole è la luna, la quale è tonda quand'è nel suo pieno. Ritorna, Inf. xx, al seg. luogo:

E già iernotte fu la luna tonda; Ben ten dee ricordar che non ti nocque Alcuna volta per la selva fonda.

E'l sol mostrai. Il Petrarca:

Or dimmi, se colu' in pace vi guide, (E mostrai 'l duca lor).

Per la profonda notte, suppl. d'inferno. — Da' veri morti. Lombardi, non s'accorgendo del qualificativo sottinteso d'inferno, legge de'veri morti, in luogo della lezion vera della Crusca, per la qual forma induce il Poeta chi l'intende a supplire il termine opposto ai veri morti. Nell'viii dell'Inf. dice il luogo de' dannati, lo regno della morta gente. — Che'l seconda, che va secondo a lui, e però che lo seguita.

124—126. Indi, dalla profonda notte infernale. M' han tratto; accenna per questa espressione la malagevolezza della lunga via. Conforti, abbraccia i consigli e gli opportuni aiuti dati dal maggiore, per superiorità di sapere, o altro, al minore. Rigirando, perchè vuol fargli intendere esser passato per ognuno dei sottoposti giri. Che drissa voi, ecc. Ha riguardo alla diritta via della virtù, e alla torta del vizio, che le fallaci illusioni del mondo ci fanno seguitare; e può valere che vi purga delle caligini del mondo.

127. Compagna, per compagnia, lic. poet.

129. Rimagna, per rimanga, in grazia della rima.
131—133. Alf. nota quest'altro, sino al fine. —
Additálo, additailo, lo additai, lo mostrai a dito.
Ogni pendice, ogni costa, ogni parte del monte, il
monte intero; da cima infino a' suoi pie' molli. — Da
sè la sgombra, attribuendo al luogo l'azione ch'è l'effetto dell'essersi quell'anima interamente purificata.

Lo vostro regno che da sè la sgombra.

### C A N T O XXIV.

#### ARGOMENTO.

Vista d'altri famosi spiriti, fra' quali Buonagiunta da Lucca, da cui fassi il ritratto vero del poetico stile di Dante. Predizione e disparizione di Forese. Vista d'un secondo albero simigliante al primo; voce che grida dannosi esempi della gola: arrivo alla seguente scala.

Nè 'l dir l'andar, nè l'andar lui più lento Facea, ma ragionando andavam forte, Sì come nave pinta da buon vento. E l'ombre, che parean cose rimorte, Per le fosse degli occhi ammirazione Traén di me, di mio vivere accorte.

1-6. Alf. li not. - Lui, è oggetto riferente il dire. E lasci pur Lombardi la sua vana paura che questo lui sia suggetto, e riferisca Forese; che, se così fosse, allora si che ci sarebbe d'aver paura, e da vero. Andavam forte; intendi pur noi tre; e lascia dir Lombardi, che quell'andare fosse forte rispetto a Daute, e che, pel contrario, sembrasse lento a Forese, che Dante lo direbbe in modo da farcelo capir chiaro. E poi, chi non si ricorda che ha detto di sopra, xxi, 19, Stazio ai due Poeti : e perche andate forte? Ma anche li Lombardi ha fatto delle sue. Forte, con passo forte. E siccome la forza che si fa andando intende a sollecitare il passo, però puoi tradur forte per presto, veloce, ratto, o simile. Rimorte, morte due volte, per esser così disfatte per magrezza. Per le fosse, ecc. Ordina così: essendosi accorte del viver mio, traevano ammirazione di me per le fosse degli occhi. Con questo parlare di tanta ferza, e si muovo, ti ricorda quanto ha detto nel preced. Canto, vers. 22, 31 e 40.

10

15

Ed io, continuando 'l mio sermone, Dissi: Ella sen va su forse più tarda, Che non farebbe, per l'altrui cagione.

Ma dimmi, se tu sai, dov'è Piccarda:

Dimmi s' io veggio da notar persona Tra questa gente che sì mi riguarda.

La mia sorella, che, tra bella e buona, Non so qual fosse più, trionfa lieta Nell'alto Olimpo già di sua corona.

Sì disse prima, e poi: Qui non si vieta Di nominar ciascun, da ch'è sì munta,

Nota che l'espressione traen di me, è difettiva, e si riempie: traean dalla vista, o dalla considerazione di me.

7-9. Continuando 'l mio sermone, s'appicca collultimo verso del passato Canto; e perciò seguita Dante a parlare a Forese. Ella, l'ombra di Stazio. Per l'altrui cagione, per la cagione d'altrui, cioè della compagnia di noi, senza la quale anderebbe forse più presto.

10—12. Piccarda, sorella di Forese. Di questa valorosa donna si dirà nel terzo del Paradiso. Persona da notar, degna di nota. Che si mi riguarda. Torna ai versi 5 e 6 del presente Canto, e del precedente,

vers. 113 e 114.

13—15. Alf. nota il primo, e del secondo, non so qual fosse più. — Tra bella e buona, tra l'esser donna bella e l'esser donna buona. Il Petrarca: chi, tra bella e onesta qual fu più, lasciò in dubbio. — Trionfa... di sua corona, gode il trionfo di sua corona. Olimpo, cielo di luce e d'amore; accenna la sfera suprema.

16—18. E poi, suppl. soggiunse. — Qui non si vieta, ecc., suona come qui certo non debb'esser vietato, per essere il solo mezzo di riconoscere. — Da che, ecc. Costruisci: da che (poichè) la sembianza nostra è sì munta via per la dieta. — Munta via,

Dante, vol. II.

Nostra sembianza, via, per la dieta.
Questi, e mostrò col dito, è Buonagiunta,
Buonagiunta da Lucca; e quella faccia
Di là da lui, più che l'altre trapunta,
Ebbe la santa chiesa in le sue braccia.
Dal Torso fu, e purga per digiuno
L'anguille di Bolsena e la vernaccia.

cassata, distrutta. Ogni primaio aspetto ivi era casso, ha detto, Inf. xxv. Dieta, regola di vita riguardo al vitto; qui, digiuno: stare a vitto sottile, dicesi stare a dieta.

19-21. Alf. nota quella faccia, col vers. seg. - E mostrò col dito; a tempo s'accompagna qui la parola col gesto. Buonagiunta da Lucca; lo distingue dalla patria, perchè lo sia da altri del medesimo nome. Costui fu compositore di canzoni e sonetti di qualche grido; fu amico di Dante, e si scrissero e risposero più volte in verso; benchè nel libro De Vulgari Eloquio, cap. xiv, lo nomina fra quei Toscani, la pazza opinione dei quali dava la preminenza al patrio vulgare d'allora. Trapunta, oltra punta; come traforato, forato oltre, cioè fuor fuori; ma, spogliandola il Poeta di questo accidente, e allargandone il sentimento, l'usa in quello di smunta, estenuata o simile. E quest'anima è più che l'altre, per magrezza, consunta, non solo perchè più di loro fu golosa, ma sì ancora perchè da tal vizio, siccome da ogni altro, doveva essere più aliena.

22-24. Alf. nota purga per digiuno, col seg. verso. — Ebbe la santa chiesa; ecc. Fu papa Martino IV, e siccome il papa è marito della chiesa, Fin che virtute al suo marito piacque, Inf. xix, però dice che ebbe la chiesa nelle sue braccia. Dat Torso fu, su nativo di Tours, e però francese. Per digiuno, spiega il per la dieta di sopra. L'anguille di Bolsena, ecc., dicono che saceva morire le anguille del lago di Bolsena in quel buon vin bianco, che si chiama vernaccia; ma è sorse una savoletta. Il vero si è che gli pia-

ceva il vin buono, ortolani, sturioni, e sì fatte coserelle, e che morì si grasso, che non si sa come l'ani-

ma potesse scappar di quell'ingombro.

26 e 27. Paren, parean, parevano. Contenti, perche sapevano che poteva Dante dir di loro il vero, se altro si dicesse, e pregare e far pregare per loro. Un atto bruno, bella espressione dello stile di Dante, per la quale s'accenna scontento o sdegno col sembiante o altro gesto. Vuol dire adunque che nessuno fece il minimo segno d'averlo a male. E sai che non era così in inferno, e ti ricordi del solenne pugno che dette il greco Sinone a maestro Adamo, per averlo nominato sì oscuro; e dell'infame traditor Bocca.

28-30. Alf. nota il primo. - A voto usar li denti, spinto a tal atto da fame, e nulla avendo in bocca da rodere. Ubaldin dalla Pila, Ubaldino degli Ubaldini, denominato dalla Pila, luogo nel contado di Firenze. Bonifazio, il quale, a dimostrare che fu arcivescovo di Ravenna, dice che Pasturò col rocco, ecc. Rocco; roccus, ruchus, racchana, vestimenti genus, rocchetto. Amalth. Onomast. Laurent. E nel libro intitolato: Trésor de Recherches et Antiquités gauloises et françaises: rock, une robe, d'où vient le mot roquet.

31-33. Messer Marchese; Marchese de' Rigogliosi cavalier di Forlì, gran bevitore, e a cui narrando il suo canovaio che per città si diceva che non faceva altro che bere; e tu rispondi, disse, che ho sempre sete. È nota di Venturi. Con men secchezza. Che l'imagine lor via più m'asciuga, Inf. xxx. E sì, e

certo.

Ma, come fa chi guarda, e poi fa prezza

Più d'un che d'altro, fe' io a quel da Lucca,

Che più parea di me aver contezza.

Ei mormorava, e non so che Gentucca

Sentiva io là 'v' ei sentia la piaga

Della giustizia che sì gli pilucca.

40 O anima, diss'io, che par sì vaga
Di parlar meco, fa sì ch'io t'intenda,
E te e me col tuo parlare appaga.

Femmina è nata, e non porta ancor benda,

34-36. Fa prezza, fa stima o conto più d'una che dell'altre cose osservate. Fe' io a quel, così feci io rispetto a quello, facendogli più dimostrazioni d'onore,

perché pareva conoscermi più che gli altri.

delle fauci parlar chiaro e forte. E non so che, ecc. Ordina così: e io sentiva profferire non so che Gentucca, o lo sentiva là ov'egli sentiva la piaga che, ecc. Dice che, tra quelle parole che mormotava, gli sentiva profferir questo nome Gentucca; e lo sentiva uscir di là (di bocca), ove quello spirito sentiva l'aspro effetto della cruda fame, con che la giusta vendetta gli pilucca (gli scarna, gli dimagra) si fattamente. Piluccare e propriamente spiccar, l'un dopo l'altro, i granelli o acini dell'uva dal grappolo. Vedi che ne rimane poi. E così con questo sol cenno ci rinnuova quanto di quella loro orribile magrezza ha detto di sopra.

Gentucca, nome d'una leggiadra fanciulla lucchese, della quale l'esule Poeta s'invaghi nel tempo che dimorò in quella città; il che fu l'anno posteriore a quello del suo viaggio nell'altro mondo; e però Buonagiunta profetizza come cosa futura questo innamora-

mento di Dante.

40-42. Nota leggiadro parlare! E me, non mens vago di sentirti parlare.

43. E non porta ancor benda, perchè le fanciulle

| CANTO XXIV.                             | 373 |
|-----------------------------------------|-----|
| Cominciò ei, che ti farà piacere        | 45  |
| La mia città, come ch'uom la riprenda.  |     |
| Tu te n'andrai con questo antivedere,   |     |
| Se nel mio mormorar prendesti errore,   |     |
| Dichiareranti ancor le cose vere.       |     |
| Ma di' s' io veggio qui colui che fuore |     |
| Trasse le nuove rime, cominciando:      | 50  |
| Donne, ch'avete intelletto d'amore.     |     |
| Ed io a lui: Io mi son un che, quando   |     |
| Amore spira, noto, e, a quel modo       |     |

non portavano veli e bende se non quando potevansi

dire matura virgo.

45. Come ch'uom la riprenda. Forse quell'esecrando gobbo, visto nel xxi dell'Inferno, aveva detto all'orecchio ad alcun suo amico di qua, ne' continui viaggi che feceva a portar giù le anime, e questi a un altro, e l'altro all'altro, quello che disse alle Malebranche del suo ponte. Questa voce uom non s'intende già di Dante, come credono gli altri, ma essa accenna indeterminato numero d'individui, e ciò a dimostrare ch'era allora sì fatta opinione quasi comune.

47 e 48. Nel mio mormorar, in quel brontolar che ha detto poc'anzi. Le cose vere, i fatti, perchè vero

e fatto è uno.

49-51. Buonagiunta ha riconosciuto Dante, e già lo conosceva per quel grande ch'egli era; e il Poeta coglie opportuna l'occasione per far di sè il vero carattere, con quell'elogio che, sentito dirsi da un altro, trova più grazioso luogo nell'animo di chi l'ode. Colui che fuore trasse, colui che creò e produsse. Le nuove rime, carmina non prius audita, come dice Orazio. Donne, ecc., principio d'una stupenda canzone del Poeta, che leggesi nella Vita Nuova.

52-54. In queste parole si spiega il più giusto carattere dello stile di Dante, e la cagion vera di sua originalità; ch' è quel sublime amore da lui creato, non che sentito. Quando amore spira, ecc. Dice che,

374 DEL PURGATORIO,
Che detta dentro, vo significando.

55 O frate, issa vegg'io, diss'egli, il nodo Che 'l Notaio, e Guittone, e me ritenne Di qua dal dolce stil nuovo ch'i' odo.

Io veggio ben come le vostre penne Diretro al dittator sen vanno strette,

Che delle nostre certo non avvenne. E qual più a gradire oltre si mette, Non vede più dall'uno all'altro stilo; E quasi contentato si tacette.

quando sente spirargli amore gli alti suoi intelletti, i divini concetti, i sublimi suoi comprendimenti, egli nota; e, senza andar cercando con istudio altri fregi, scrive quello che sente, onde nasce la naturalezza e semplicità che tanto lo sublima. E così è veramente Dante dall'a alla z.

55-57. Alf. nota il nodo che me ritenne, col terzo verso. - Issa, lat. in hac ipsa hora, adesso. Il nodo che, ecc. Questo nodo si è l'avere scritto d'amore quello che non era spirato loro da amore, cioè senza aver sentito amore, senz'essere innamorato. Precetto da notarsi bene da chi vuole scrivere, e aver vita dopo morte. Scrivi di quello che senti e intendi. Se vuoi, per esempio, far bei versi sul tradimento, hai a conoscere l'orrenda sua deformità; e, se v'aggiungi la pratica, avendo per tal via condotto a morte l'amico o il benefattore, le tue parole saranno miracoli, perocchè al tuo natural talento s'aggiunge lo spiro dell'avversario d'ogni bene. Il Notaio, un certo Iscopo da Lentino, notaio di professione, e mediocre rimatore di que' tempi, siccome Fra Guittone d'Arezzo. Ma avevano pure i loro sciocchi partigiani, e però Dante applica loro questa nespola, e ben gli sta.

58-60. Vostre, di voi sommi. Al dittator, ad amore spirante. Diretro... strette, nota bene. Che,

il che.

.61-63. E qual, ecc.; chiunque si mette a voler

Come gli augei che vernan verso 'l Nilo, Alcuna volta di lor fanno schiera, Poi volan più in fretta e vanno in filo;

65

Così tutta la gente che lì era,

Volgendo 'l viso, raffrettò suo passo, E per magrezza e per voler leggiera.

E come l'uom che di trottare è lasso Lascia andar li compagni, e si passeggia Fin che si sfoghi l'affollar del casso;

70

gradire più oltre. Non vede più, suppl. la differenza che passa. — Dall'uno all'altro sulo, dal naturale al ricercato. E quasi contentato, perchè di là le piccole

mostre passioni sono svaporate.

64-69. Alf. not. senza interrompimento sino al 90 inclus. — Si confronta, di questi uccelli, il fare schiera, coll'essersi quelle anime accolte al Poeta; e il volar poi in fretta e l'andar in filo, col modo che si spiccarono quindi le stesse anime, e andar via. Gli augei che, ecc.; sono le gru, le quali, fuggendo il troppo freddo, passano il verno nelle tepide regioni del Nilo. Di lor fanno schiera, adunandosi alla pastura, ovvero come dice, Parad. xviii:

E come augelli surti di riviera, Quasi congratulando a lor pasture, Fanno di sè... tonda... schiera.

Vanno in filo, Inf. v:

E come i grà van cantando lor lai, Facendo in aer di sè lunga schiera.

Volgendo 'l viso. Di Beatrice, Inf. 11: Gli occhi lucenti lagrimando volse. — E per magrezza, ecc. Verso che va volando. Per voler, quello che gli mena all'al-

bero, la voglia di purificarsi.

70-72. Trottare, considerata la sola azione, e non il modo, vale camminar presto. Qui il Venturi dice una sciocchezza tale, che non sarebbe minore il riferirla. Si passeggia, va del natural passo posato. Si

Sì lasciò trapassar la santa greggia Forese, e dietro meco sen veniva,

Dicendo: Quando fia ch'i'ti riveggia? Non so, risposi lui, quant'io mi viva;

Ma già non fia 'l tornar mio tanto tosto, Ch' io non sia col voler prima alla riva.

Perocche 'l luogo, u' fui a viver posto,

Di giorno in giorno più di ben si spolpa,

sfoghi, cessi la foga dell'avvacciata lena. L'affollar del casso, l'oppresso alitare del petto.

75. Quando fia che, ecc. Quando sarà il tempo in

che, ecc.

Quant' io mi viva. Ha detto Virgilio, **76—78.** Inf. xxxi:

> Ch'ei vive, e lunga vita ancora aspetta, Se innanzi tempo grazia a sè nol chiama.

Ma già, ma ti dico già, sin da ora. Il tornar mio. Nel secondo di questa Cantica:

Casella mio, per tornare altra volta Là dov'i son, fo io questo viaggio.

Alla riva. Il gran Buonarroti: E l'alma quasi giunta all'altra riva. Dante aveva la religione nel cuore, e però credeva alle promesse della beatitudine eterna; nella quale se avesse ferma fede il Cristiano, vorrebbe anzi la dissoluzione del corpo per tornar al suo principia. Platone, discorrendo dell'immortalità dell'anima, ebbe forza di spingere più suoi discepoli alla morte, per goder più presto le speranze promesse loro. Cicerone dice: non nasci homini longe optimum esse, proximum autem quam primum mori. E Plinio: multi extitere qui non nasci optimum censent, aut quàm ocyssimė aboleri.

79 e 80. Il luogo u' fui, ecc. Firenze: u', v. poet. ove. - Si spolpa; non vuol dir solamente si spoglia, ma oi vuol far intendere che il ben vivere è, rispetto alla cittadinanza, quello che la polpa all'uomo; cioò

forza e bellezza.

E a trista ruina par disposto.

Or va, diss'ei, che quei che più n' ha colpa
Vegg' io a coda d'una bestia tratto
Verso la valle, ove mai non si scolpa.

La bestia ad ogni passo va più ratto,
Crescendo sempre infin ch'ella 'l percuote,
E lascia 'l corpo vilmente disfatto.

82-87. Ecco la storia e i fatti. Parla il Poeta della fine di M. Corso Donati, capo de Neri, che dice autor

d'ogni male per quello che segue.

Corso adoperò tanto con papa Bonifazio, che l'indusse a chiamar in Italia, per abbattere la parte Bianca, Carlo conte di Valois, ch'entrò in Firenze l'anno 1301, col favor del quale egli tornò dell'esilio con molti amici e fanti a piè, come trionfante, onde seguirono

per parte sua tumulti e violenze.

In principio del 1304, parendo a M. Corso non aver' nella repubblica luogo conveniente ai suoi meriti, occasionò nuovi tumulti, guerra dentro la città, e più altri mali , nei quali M. Corso faceva pur talor vista di starsi di mezzo. Divenuto genero d' Uguccione della Faggiuola, insospettirono molti che volesse farsi signore della città, e l'accusarono di tradimento e di segreta congiura col suocero, e di voler introdurre i Ghibellini nella terra, e col loro aiuto occupar la repubblica. Non comparso alla citazione fattagli, fu tosto condannato a morte, e corsero ad assalirlo il popolo con tutta la gente d'arme della città. Quel valoroso, non isbigottito punto dal vedersi da si fiero torrente assalito, si mette con pochi amici alla difesa, aspettando con gran cuore gli avversari, con pensiero di difendersi sin ch'arrivasse la gente di Uguccione. Incominciata la zussa crudelissima, in breve molti de' nemici suron morti, e sarebbersi ritirati, se non che, spinti da vergogna che uno solo resistesse alle forze di tutta la città, l'assalirono di dietro; quand'egli, vistosi circondato da tanti nemici, s'apri pur la via col ferro, e s'usci della città. Raggiunto da certi Catalani a cavallo,

Non hanno molto a volger quelle ruote,

(E drizzò gli occhi al ciel) ch'a te fia chiaro

Ciò che 'l mio dir più dichiarar non puote.

Tu ti rimani omai, che 'l tempo è caro

In questo regno sì, ch'io perdo troppo

Venendo teco sì a paro a paro.

nè si potendo, per pregare e promettere, liberar da loro, per non esser condotto a Firenze a spettacolo de' nemici, memore in tanta miseria della grandezza della sua virtù, si lasciò cader di cavallo, con animo di l'asciarsi tagliare a pezzi, non avendo armi da difendersi, e preso essendo forte di gotta nelle mani e ne' piedi. Non gli fallì il desiderio, che tosto uno di quegli sgherri gli passò la gola d'un colpo di lancia, e fu lasciato ivi morto o creduto tale. Ora il Poeta, che non è storico, aggiusta la morte di questo illustre cittadino a modo suo, e hanno torto, a me pare, i comentatori di voler aggiustar la storia colla poesia, guastando l'una e l'altra senza alcun pro.

Verso la valle ove. Nel luogo ov'è ora Dante, cioè nel purgatorio, l'anima, per mezzo delle pene si scolpa, cioè si spoglia della colpa; ma nell'inferno, che dice la valle ove, ecc., il dannato non si scolpa, perchè

la pena è eterna; e perciò, Parad. xx:

### .... dallo 'nferno u' non si riede Giammai a buon voler.

88—90. L'anno del dantesco viaggio si è 1300, e M. Corso morì l'anno 1308, però dice che le celesti ruote non hanno a volgersi molto tempo. Più dichiarar non puote. Si oaserva dall'Autore delle Memorie per la Vita di Dante, che il Poeta in nessun luogo del suo poema non nomina mai M. Corso Donati. Ma ognun vede per che onesto riguardo.

91. Caro, prezioso. A paro a paro. Il Petrarca:

Una giovane greca a paro a paro Coi nobili Poeti gla cantando.

| CANTO XXIV. 7                             | 379 |
|-------------------------------------------|-----|
| Qual esce alcuna volta di galoppo         |     |
| Lo cavalier di schiera che cavalchi,      | 95  |
| E va per farsi onor del primo intoppo,    |     |
| Tal si partì da noi con maggior valchi;   |     |
| Ed io rimasi in via con esso i due,       |     |
| Che fur del mondo si gran maliscalchi.    |     |
|                                           | 100 |
| Che gli occhi miei si fero a lui seguaci, |     |
| Come la mente alle parole sue,            |     |
| Parvermi i rami gravidi e vivaci          |     |
| D'un altro pomo, e non molto lontani,     |     |
| Per esser pure allora volto in làci.      | 105 |

94-97. Alf. not sino a tal si parti da noi. — Leggi bene i primi tre versi, che si sente proprio la furia, e, nell'ultima parola del terzo, lo scontro. Valchi, sincope di valichi, passi.

99. Maliscalchi. Spiega il sentimento di questa voce nel xxvII, dicendo di loro: Veggendo i gran maestri

già levati.

vero oltre, e però inoltrato. — Fue, per fu, lic. poet. Che gli occhi... come la mente. Le parole di Forese, delle quali intende, sono le cose in ultimo profetizzate. E come seguiva la mente del Poeta questo parlare? Appunto come quei che ha mala luce, per servirmi delle sue parole, e però non discerne se non debolmente gli oggetti, e quasi in confuso. E poiche gli occhi suoi seguivano similmente Forese, ne risulta che egli era già da lungi, e tanto, ch'era quasi in sul celarsi per la distanza. E questo par tolto da quel di Virgilio: Quantum acie possent oculi servare sequentem. 103—105. Parvermi, m'apparvero. Gravidi, intendi

di frutto. — Vivaci, rigogliosi. D'un altro pomo, d'un altro albero simigliante al già veduto. E non molto lontani, dal luogo dov'io era. Per esser pur allora volto in làci. Tutti i comentatori, a parer mio, spiegano questo verso malamente, ma Lombardi peggio

Vidi gente sott'esso alzar le mani, E gridar non so che verso le fronde, Quasi bramosi fantolini e vani,

Che pregano, e 'l pregato non risponde; 110 Ma per fare esser ben lor voglia acuta, Tien alto lor disio e nol nasconde.

Poi si parti si come ricreduta; E noi venimmo al grande arbore, ad esso Che tanti prieghi e lagrime rifiuta.

di tutti, riferendo il volto all'altr'albero veduto prima; il che quanto sia strano ognuno da per sè lo vede. Adunque, dopo molte e molte meditazioni, sono pervenuto a trovare il vero sentimento, il quale si è: per esser l'arco del monte volto in là pur allora. E per quest'arco s' intende quello il cui sommo nasconde l'oggetto di là. E chiunque vi ponga mente s'accorgerà che gli è occorso mille volte quello che qui dice il Poeta; ma non v' ha posto mente; perciocche le cose più frequenti e fuggitive non s'osservano da tutti; mentre nulla, di quanto per occhio o per mente si gira, sfuggito è al Poeta nostro. E questo che qui dico è una di quelle cose che mostrano chi è Dante, e che da lui solo si dicono.

106—111. Sono not. da Alf.; e chiunque delle bellezze semplici di natura, e del suo proprio liuguaggio vago è, le noterà similmente, e se le chiuderà bene in cuore. Bramosi, dell'oggetto che muove la volontà. Vani, per esser tali gli sforzi loro d'aggiungervi. Acuta, l'acutezza e la forza d'un corpo sopra un altro hanno lo stesso effetto; adunque acuto e forte esser possono sinonimi in riguardo agli effetti. Disio, oggetto desiderato.

ricredere, creder contro quello che si credeva, disingannata. — Ad esso, cioè ad esso istante, al tempo
stesso; senza andar su per le cime degli alberi o cercar d'affogarsi in un bicchier d'acqua. Che tanti prieghi, ecc., bel verso! Ma traducendo quel rifluta per
rende inutili, siuma ogni bellezza.

Trapassate oltre senza farvi presso;

115

Legno è più su che fu morso da Eva, E questa pianta si levò da esso.

Sì tra le frasche non so chi diceva:

Perche Virgilio e Stazio ed io ristretti,

Oltre andavam dal lato che si leva.

120

Ricordivi, dicea, de'maladetti

Ne'nuvoli formati, che satolli Teseo combattér co'doppi petti;

E degli Ebrei ch'al ber si mostrar molli,

116—117. Alf. nota il primo. — Legno è più su, ecc., l'albero del freno, quello del vietato frutto, posto su la cima del monte, dov' è il paradiso terrestre. E questa pianta, ecc., adunque non si tocchi, che guai a voi.

119 e 120. Ristretti, l'uno all'altro: I' mi ristrinsi alla fida compagnà, ha detto nel terzo della presente Cantica. Lombardi spiega ristretti dal lato, ecc., e dice che dal, vale qui al; ma s'inganna. Dal lato che si leva, che avevano da mano manca, al quale s'accostarono, perocchè, dovendo passar oltre, senza farsi presso all'albero, venivano così ad abbreviare il cammino, ed erano più presso alle scale.

vietato frutto, sieguono tosto gli esempi opportuni a rimuover l'uomo dal vizio della gola, i quali sono il freno già più volte detto. Il primo si è dei Centauri formati ne' nuvoli, perchè generati dalla pratica d'Issione colla nuvola che rappresentava l'immagine di Giunone. Che satolli, i quali, caldi di vino e di lussuria, vollero rapir la moglie di Piritoo, ond'ebbero a combattere con Teseo. Co' doppi petti, quello di uomo e di cavallo. E certo ebbe in mira quel luogo d'Orazio, lib. 1, od. 18:

At ne quis modici transiliat munera Liberi, Centaurea monet cum Lapithis rixa super mero Debellata.

124-126. Il secondo esempio si è quello degli Ebrei,

Perchè non ebbe Gedeon compagni, Quando inver Madian discese i colli.

Sì, accostati all'un de' duo vivagni, Passammo, udendo colpe della gola, Seguite già da miseri guadagni.

130Poi, rallargati per la strada sola,

Ben mille passi e più ci portammo oltre, Contemplando ciascun senza parola.

Che andate pensando si voi sol tre,

ceclusi da Gedeone per essersi adagiati a ber ingordamente nella fonte Arad, ritenendo i soli 300 che attinsero spacciatamente l'acqua colla mano. Al ber molli, non vuol dire, come spiega Lombardi, troppo accondiscendenti alla voglia di bere, ma dimostra l'essersi adagiati a quel modo per bere più comodamente, e saziarsi. Dice la Fiammetta: o quanto gli è, a temperar la sete, dolce l'acqua della fonte presa, e del rivo, con mano concava. Non ebbs... compagni, non gli ebbs per compagni, avendoli rimandati. Quel no i volle Gedeone, che legge Lombardi, ha proprio dello svenevole.

127. Se la spiegazione che sa Lomb. dei versi 119 e 120 sosse vera, qui Dante ripeterebbe un concetto di niun momento, che certo non è suo sare. E questo dire ora sì accostati, ecc., prova che il ristretti di sopra si riserisce alle persone, e non al lato del monte che si leva. De' due vivagni, de' due orli della strada;

ch'è quello che ha detto di sopra, vers. 120.

129. Da miseri guadagni, da guadagni di miseria,

che sono danno e vergogna.

130—132. Alf. not. — Rallargati, essendoci rellargati; perchè andavano ristretti, e accostati al lato che si leva. — Contemplando ciascun, ecc. Opportuno silenzio a meditar le sentite cose.

133—135. Alf. nota ond' io mi scossi, col vers. seg.

— Ma nota l'artificio del Poeta d'interpor, come fa, subita voce disse, a voler produr nel lettore l'impressione stessa che senti egli all'improvviso suono;

Subita voce disse; ond io mi scossi, Come fan bestie spaventate e poltre.

135

Drizzai la testa per veder chi fossi;

E giammai non si videro in fornace Vetri o metalli sì lucenti e rossi,

Com'i'vidi un che dicea: S'a voi piace

Montare in su, qui si convien dar volta; 140

Quinci si va chi vuole andar per pace.

L'aspetto suo m'avea la vista tolta;

Perch'io mi volsi indietro a' miei dottori, Com'uom che va secondo ch'egli ascolta.

E quale, annunziatrice degli albori,

145

effetto si naturale, quand' è l'uomo in qualche forte pensiero tutto assorto. Bestie spaventate e poltre. Costruisci bestie poltre e spaventate; e questo solo trasponimento ti terrà dal credere ciò che dice Lombardi con molti altri, pigliando poltre per poledre, come se Dante fosse capace di dire, tutti gli uomini sono mortali, e Pietro, e Paolo, e Antonio. Adunque egli si riscosse come fanno bestie poltrone subitamente spaventate, ch' è proprio quello che detto ha, Inf. 15, Come falso veder bestia quando ombra.

136-139. Alf. not. dal secondo sino a com' i vidi un. - Possi, per fosse, lic. poet. Questo che vede si

è l'angelo, di splendor divino sfavillante.

141. Ordina cost: chi vuol andar per aver pace si va su (si conduce su) quinci (per questa scala).

142—144. Alf. nota il primo. — M'avea la vista tolta, abbagliato essendo da tanto splendore. Mi volsi indietro, ecc.; cioè mi volsi, e andai dietro, ecc. Com'uom, ecc.; dipinge proprio; e significa come uomo che va dietro a non veduta guida, al suono del suo parlare.

145—150. Alf. not. sino a la fronte del 149. — Chi non sente il soave fiato di quest'aura molle, e i soavi odori depredati ai fiori e all'erbe, che spande intorno; chi, voglio dire, allettato non è da sì ridente

384 DEL PURGATORIO, CANTO XXIV. L'aura di maggio muovesi, e olezza, Tutta impregnata dall'erba e da' fiori, Tal mi senti' un vento dar per mezza La fronte, e ben senti' muover la piuma 150 Che fe' sentir d'ambrosia l'orezza.

E senti' dir: Beati cui alluma Tanto di grazia, che l'amor del gusto Nel petto lor troppo disir non fuma, Esuriendo sempre quanto è giusto.

immagine, ha ben ragione di dolersi della comune madre. Olezza, da olezzare, spargere buon odore. Tal, ecc.; io mi sentii un vento tale dar, ecc. La piuma, dell'angelo; le ali sue. D'ambrosia l'orezza, il soave spirito d'ambrosia, la soave sua emanazione; cioè lo spirante odor d'ambrosia. Certo ci voleva la lingua di Dante a ricopiar in sè il Virgiliano Ambrosiaeque comam divinum vertice odorem spiravere. Chiudo la nota con far avvertire che, secondo Platone, quest'aura è una emanazione delle acque; e, secondo

Pacuvio poeta, della terra.

151-154. Beati cui, beati sono coloro cui; e il cui si è l'oggetto del verbo alluma che seguita, che ha per suggetto tanto di grazia. E questo, colle seguenti parole del testo, sono la sentenza contraria al vizio purgato, tolta dal Poeta dalle sacre parole, beati qui esuriunt et sitiunt, declinandole al suo intendimento. Alluma, da allumare, in senso di illuminare, come in un sonetto del Boccaccio: O sol ch'allumi l'una e Paltra vita. — Non fuma, non vapora, non accende, non desta. Esuriendo, desiderando a mangiare. -Quanto è giusto, ch' è il necessario, e non più.

## C A N T O XXV.

### ARGOMENTO.

Salita per la scala del settimo girone. Dubbio di Dante: soluzione fattagli da Stazio. Generazione del corpo umano, e infusione dell'anima razionale. Come, spento il primo, rivestasi l'anima d'un secondo nereo corpo. Arrivo all'ultimo balzo, ove piange chi sommise la ragione al talento. Condizione del luogo e di quelle anime: esempi d'invito a castità.

Ora era onde 'l salir non volea storpio, Che 'l sole avea lo cerchio di merigge Lasciato al Tauro e la notte allo Scorpio. Perchè come fa l'uom che non s'affigge, Ma vassi alla via sua, checchè gli appaia,

1—3. Onde, in che, nella quale scala. Non volca, non sosseriva. Storpio, intoppo, impedimento, e però indugio: S'amore o morte non dà qualche stroppio. Petrarca. Che, perchè. Il sole avea, ecc. Vuol dire che già erano due ore dopo mezzodì; ma lo dice altrimenti; ed ecco come: Il sole era nei primi gradi d'ariete, e per conseguente la notte, ch'opposita a lui cerchia, nella libra. Il toro va dietro all'ariete, come lo scorpione alla libra; adunque, se il sole, trapassando, aveva lasciato il meridiano al toro, come la notte, scostandosi per ugual tratto dal meridiano opposto, allo scorpione, ne seguita che il sole s'era scostato per 30 gradi dal meridiano, e però che l'aveva passato di due ore. Le voci tauro e scorpio, per toro e scorpione, sono poetiche.

4—9. Als. nota non s'affigge, non s'arresta; ma l'espressione del testo, in positivo, porta seco l'idea d'una forte sissazione d'animo, per la quale il corpo dimora. Vassi, si va, si conduce; adoperando il verbo andare a modo di verbo d'azione. Checchè, che che,

Dante, vol. 11. 25

DEL PURGATORIO,

Se di bisogno stimolo il trafigge; Così entrammo noi per la callaia, Uno innanzi altro, prendendo la scala Che per artezza i salitor dispaia.

Per voglia di volare, e non s'attenta
D'abbandonar lo nido, e giù la cala;
Tal era io, con voglia accesa e spenta
Di dimandar, venendo infine all'atto

Non lasciò, per l'andar che fosse ratto,

qualunque oggetto. Se di bisogno stimolo, ecc. Se traduci, come sa Lombardi, quando ha premura, la sorza e bellezza di questo dire svaniscono affatto. Come si ha dunque a tradurre? Sentilo; o non t'impactiar con Dante, e sta ne' tuoi panmi. Così, stimolati dall'ora tarda. Callaia, così chiama il calle cavato nel sasso, per certa similitudine con quell'aperta che sassi nello siepi ond'entrare nei campi. Artezza, strettezza. Dispaia, propriamente dissa il paio, non permette che si vada a due a due.

10—12. Alf. nota questi versi, dei quali non si potrebbe lodar troppo il concetto, per la naturalezza e convenienza sua, come la grazia e l'eleganza dello stile. — Non s'attenta. Nella Vita Nuova: perchè non m'attento d'andar presso a questa donna. — Con voglia accesa... di dimandar; perchè ardeva di domandar quello che dice poi, vers. 20 e 21. E con voglia spenta, ecc., perchè tosto il timor d'essere importuno spegneva in lui quella voglia accesa. E per questo contrasto del desiderio di sapere e della paura di dire, veniva infino all'atto di chi, volendo parlare, atteggia le labbra al suono ch'è per uscirne.

Ordina così i lo dolce padre mio, per l'andare che fosse ratto (per quanto fosse ratto l'andar nostro), non lasciò di darmi animo a parlare. Ma come se

L'arco del dir che 'nsino al ferro hai tratto.

Allor sicuramente aprii la bocca,

E cominciai: Come si può far magro 20 Là dove l'uopo di nutrir non tocca? Se t'ammentassi come Meleagro

n'accorse Virgilio? S' ha a credere che tratto tratto, nell'andar su, si rivolgesse indietro quel dolce padre e maestro, riguardando Dante, del che poteva essere cagione quell'andar così ratto; ovvero per qualche iniziale e imperfetto suono emersogli delle labbra nel venire all'atto sopraddetto. Scocca l'arco del dir. Con questo si bel figurato modo chiaro dimostra quanta fosse la forza del desiderio di Dante. Che insino al ferro hai tratto. Lo credo imitazione di quel di Virgilio: En., lib. zi:

.... cornuque infensa tetendit, Et duxit longe, donec curvata coirent Inter se capita,

e vorrà dire, che le due ferrate punte o estremità dell'arco si tocchino e combacino per la sua gran tesa. Ma potrebbe esser anche quello che seguita:

.... et manibus jam tangeret æquis, Læva aciem ferri, dextra nervoque papillam;

per la qual posizione il ferro (la ferrata punta dello strale) è tratto sino al sommo dell'arco. Preferisco la prima. Il Petrarca, d'Amore che tende sì fattamente l'arco, ma su l'ali in aere, dice : E la corda all'orecchio avea già tesa; che forse imitò da quel luogo di Dante, Fece la barba indietro le mascelle. Ma che dich' io? Il Petrarca non l'intese certo altrimenti che da noi s'è spiegato, benchè in un rozzo rame, di certa edizione, vedasi Chirone in atto di chi sta per iscoccare l'arco.

20 e 21. Come, suppl. uno. — Là dove, ecc., in kuogo dove, non v'essendo se non anime, non è bisogno di cibo.

20-24. T'ammentassi, ti riducessi a mente; ti ri-

Si consumò al consumar d'un tizzo,
Non fôra, disse, questo a te sì agro:
25 E, se pensassi come al vostro guizzo
Guizza dentro allo specchio vostra image,
Ciò che par duro ti parrebbe vizzo;
Ma perchè dentro, a tuo voler, t'adage,

cordassi. Come Melagro si consumò, ecc. Altea di lui madre, sentito che Meleagro aveva spenti i due fratelli di lei, ripose al fuoco, per vendetta, il fatal tizzone, dal quale pendeva la vita del figlio, che mori come esso fu consumato. Ora Virgilio dice a Dante che, siccome in Meleagro era una fatale disposizione a consumarsi la sua vita colla combustione dello stizzone, così dispone quei lievi e aerei corpi delle ombre l'onnipotente virtù a disfarsi allo stimolo della fame non saziata, Che come fa non vuol ch'a noi si sveli. — Non fora, non sarebbe. Si agro, sì penoso o molesto, perchè difficile a capirsi. Il tormento dell' intelletto nasce dalla difficoltà d'intender ciò, a che i suoi vani sforzi diretti sono.

25-27. Alf. nota il terzo. Per quest'altra, comparazione, ove Dante mostra ancora la divinità del suo ingegno; aggiunge nuova luce alla precedente; dicendo che, siccome l'immagine nello specchio muovesi appunto così e quale la persona che si specchia, istessamente l'aereo corpo delle ombre si figura giusta le affezioni dell'anima che lo governa. Vostro, di voi mortali. Guizza. Dice guizza, per aver detto guizzo, perocche il muoversi dell'immagine essendo lo stesso stessissimo che quello della persona, non vi era altra voce conveniente, sapendosi che non v'è sinonimo in nessuna lingua, benchè altrimenti dalla gente grossa si creda. Image per imagine, lio. poet. Ciò che par duro, intendi all'acume del luo intelletto. Vizzo, dicesi dei pomi i quali, giugnendo a maturità, s'ammolliscono. e infine si fanno *mezzi.* 

28-30. Tadage, lic. poet. Ladagi, da adagiarsi, farsi contento; e dice così per quella penosa inquietudiue che disagia, scontenta, inquieta lo spirito in

35

Ecco qui Stazio, ed io lui chiamo e prego Che sia or sanator delle tue piage. 30 Se la vendetta eterna gli dislego,

Rispose Stazio, là dove tu sie,

Discolpi me non potert'io far niego.

Poi cominciò: Se le parole mie,

Figlio, la mente tua guarda e riceve, Lume ti fieno al come che tu die.

Sangue perfetto, che mai non si beve

alcun dubbio intricato. Ecco qui Stazio, lo accenna col dito. Lui chiamo. Virgilio commette tal cura a Stazio, perchè si fatta materia dell'anima appartiene in parte alle cose fuori della ragion nostra. Fia, voce poet. sarà. — Delle tue piage (piage per piaghe, lic. poet.). Dice delle tue piaghe, perchè il dubbio è difetto o maneo di scienza, onde nasce l'errore, ch'è vera malattia dell'anima.

31—33. Quanto è gentile e graziosa questa scusa che fa Stazio di non poter negar cosa alcuna a Virgilio, al quale, secondo lui, s'aspetterebbe a parlare, dimustrando così la preminenza sua per dottrina e per eloquenza! Se la vendetta eterna gli dislego, se li spiego il come della vendetta eterna; ch' è quel dimagramento che cerca Dante come avvenga. Sie, for. poet., sia o sii. — Discolpi me, ecc. Ordina: il non poter io far niego d'alcuna cosa a te discolpi me. La forma poet. far niego, vale quanto negare, ricusare.

34-36. Si rivolge Stazio tutto amorevolezza a Dante, e s'accaparra la sua benevolenza e udienza. Guarda e riceve; l'ordine volgi: riceve e guarda, che non basta farvi attenzione, s' ha loro a dar luogo, e chiu-

derle nella mente.

37—42. Su questo trattato della generazione del corpo umano e infusione dell'anima, il sommo Varchi lesse nell'Accademia Fiorentina una dottissima Lezione (della quale mi son prevaluto in parte, e mi glorio che si sappia), nell'introduzione alla quale dice quel valente scrittore e filosofo queste memorabili parole :

Tacer che dire; e quindi poscia geme

Sovr'altrui sangue in natural vasello.

Ivi s'accoglie l'uno e l'altro insieme,

L'un disposto a patire e l'altro a fare

Per le perfetto luogo onde si preme;

E, giunto lui, comincia ad operare,

smaltito un'altra volta, e però fatto più perfetto. Scende ov' è più bello tacer che dire, ciò) nei vari seminarj. Quindi, da quel luogo, geme (stilla) poscia sovr'altrui sangue (sovra il sangue d'altrui, cioè della femmina, il qual sangue si è il mestruo della donna) in natural vasello, vale a dire nel femminil ricettacolo, ch' è la matrice. Lombardi, virgolando dopo ancor, guasta il costrutto, poichè così, ancor diventa elemento della proposizione io aggiungo ancora, e chi lo niega, può negar anche l'immortalità dell'anima.

46-48. Ivi, in quel ricettacolo. L'uno e l'altro, suppl. sangue; e dice s'accoglie (si congiunge e s'aduna) non perchè sia lecito porre un singulare per un plurale, cioè dar uno per due o tre, ma per la ellissi voluta dalla natura delle cose. L'un disposto a patire, il sangue della femmina, ch' è soltanto passivo. L'altro a fare, il perfetto sangue, o sia l'uman seme, è disposto a fare, essend'egli la parte attiva, come quello che prende nel cuore virtù informativa a tutte membra umane. — Per lo perfetto luogo, ecc., si spiega dai sottoposti versi che sono i 59 e 60:

La virtù ch'è dal cuor del generante, Dove natura a tutte membra intende.

Adunque il persetto luogo è il cuor del generante; e la parola onde si preme, vale dal qual luogo discende.

49-51. E, giunto lui, e quel perfetto sengue avendo giunto lui (l'altrui sangue, quel della femmina). Coagulando prima. Tale è proprio, dice il Varchi, il seme dell'uomo al mestruo, quale è il coagulo, che noi chiamiamo gaglio, ovvero presame, al latte. La coagulazione adunque si è il primo effetto della virtù infor-

#### CANTO XXY.

Coagulando prima, e poi ravviva
Ciò che per sua materia se' constare.
Anima fatta la virtute attiva,
Qual d'una pianta, in tanto differente
Che quest'è in via e quella è già a riva,

mativa. Ravviva, dà vita. Lombardi legge meglio assai colla Nidobeatina avviva, e così, dice il Varchi, hanno i buoni testi, e non ravviva. Io non ho sustituito, perchè pur può stare. Ciò che per sua materia fe' constare; ciò che coagulò come materia necessaria al suo operare. L'edizione della Crusca legge fe' gestare, che nulla significa, e scrive in margine constare, come portano più MSS. da essi Accademici veduti. Ora dice il Varchi: i testi stampati hanno gestare, il che non so io per me quello che si possa voler significare in questo luogo; so bene che i testi in penna sono vari, e che i migliori hanno constare, e così senza dubbio debbe dire, perchè gli scrittori latini, onde lo tolse Dante, usano in questa materia questo verbo, e dicono: Coagulatio est constantia quædam humidi, ecc., et coagulare est facere ut liquida constent, ecc., e simili modi usati da'filosofi; e brevemente significa a noi, fare che una cosa liquida che si spargerebbe, si rappigli e si rassodi in modo, che stia e non si sparga, come si vede nel latte, mediante il presame o il gaglio. Adunque ha ben fatto il Lombardi di scrivere constare, e noi istessamente, anche dietro un'autorità di più, ch' è il Codice Stuardiano.

52-54. Anima futta, suppl. essendo. — La virtute attiva, quella ch' è nel paterno seme. Qual d'una pianta; ecco che anima si fa, qual d'una pianta, cioè anima vegetativa, ch' è la sua prima vita delle tre, vegetativa, sensitiva, razionale. In tanto differente; ha detto qual d'una pianta; ma v'e pure una differenza; e questa si è che l'anima delle piante è giunta tosto a tutta la perfezion sua; mentre quella dell'uomo è in via, cioè avviata alla perfezion sua, o sia all'acquisto dell'anima sensitiva, ch' è quella che i bruti

DEL PURGATORIO, 55 Tanto ovra poi che già si muove e sente, Come fungo marino; ed ivi imprende Ad organar le posse ond' è semente. Or si piega, figliuolo, or si distende

hanno colla vegetativa; e della razionale, che all'uomo solo appartiene, e viengli infusa da Dio, come tosto vedremo. L'espressione in tanto differente, che, eco, ha per suo pieno: differente in tanto in quanto ora dirà, cioè che, ecc. E l'espressione esser a riva significa esser giunto al termine di sua perfezione. Dice nel Convito, che l'anima delle piante consiste nella sola potenza vegetativa; quella delle bestie, nella vegetativa e nella sensitiva; quella dell'uomo, nelle due

dette e nella razionale.

55-57. Tanto ovra poi, intendi l'anzi detta virtute attiva. - Orra, adopera. Poi, ch'è satta anima qual d'una pianta. Già si muove e sente; dice già, perchè, come spiega il Varchi, il passaggio dell'anima vegetativa alla sensitiva è senza meltere tempo alcuno. Si muove e sente, cioè sente e si muove. Ma come ? Come fungo marino, che sono i zoofiti, che hanno moto di costrizione e dilatazione. Ed ivi., e giunta ivi, a quel termine. Imprende, mette mano, incomincia ad organizzase le posse, cioè le einque nostra potenze, visiva, uditiva, ecc. Onde, delle quali. R semente, essa virtute attiva è principio. Gli organi non sono tutti formati nello stesso tempo, poiche la diverse epoche che comincia l'azion loro sono distintissime; che non basta già che una parte esista perchà le funzioni alle quali è destinata si eseguiscano e si vadano sviluppando sino al termine della loro relativa perfezione.

58-60. Alf. nota il terzo. - Si piega. Il Lombardi legge si spiega. Così altri; e così vuole il Varchi; ma, l'una e l'altra forma potendo stare, seguitiamo la Crusca. Adunque, si piega, a questa e a quella parte. Si distende, per ogni verso, secondo il bisogno, poichè le parti del feto non si formano tutte nel tempo stesso, venendo successivamente, a tenore della

La virtù ch'è dal cuor del generante, Dove natura a tutte membra intende:

Ma, come d'animal divegna fante,

Non vedi tu ancor: quest' è tal punto Che più savio di te già sece errante; Si che, per sua dottrina, fe' disgiunto

65

Dall'anima il possibile intelletto, Perchè da lui non vide organo assunto.

Apri alla verità che viene il petto,

E sappi che, sì tosto come al feto

rispettiva loro importanza, a disporsi e organizzarsi intorno al comun centro di gravità, e ad ogni quantunque picciolo aumento o novella combinazione, le parti affine cangiano o si distendono. Ch' è dal cuor, ecc., ch' è derivata dal cuor del generante. Dove, nel quale. Natura, ecc., Natura, intende alla generazione di tutte le umane membra; avendo fatto il

cuore a tal fine, e potenziato di tanto.

61-66. Alf. nota quest'è tal punto, col verso seg-- S'è veduto l'embrione, prima, pianta; poi, animale; resta il razionale, cioè l'essere razionale, ch' è Pultima sua persezione. Fante; dalla distinzione principale d'esprimere il concetto per la parola si defini-sce l'animale ragionevole, ch' è l'uomo. Che più savio, ecc., che già sece errante (sece errare) alcuno più savio di te; e questi su Averroe, il quale pose essere il possibile intelletto una sostanza dall'agente scparata, e cadde in questo inganno, perchè non vide alcun organo proprio destinato alle intellettuali operazioni, come bisogno ha la sensitiva dei diversi organi alle sue proprie, cioè di quello della vista, per vedere, dell'udito, per udire, ecc. Sarà bene far avvertir lo studioso che i filosofi dividevano l'intelletto in due parti. Chiamavano la superiore, agente; e possibile o passibile l'altra parte.

67-69. Il petto, il cuore, e per conseguente l'anima. perche nel cuore l'allogarono gli antichi. Feto, ema

L'articolar del cerebro è perfetto,

70 Lo Motor primo a lui si volge lieto,

Sovra tanta arte di natura, e spira

Spirito nuovo di virtù repleto,

Che ciò che truova attivo quivi tira

In sua sustanzia, e fassi un'alma sols,

Che vive e sente, e sè in sè rigira.

E perchè meno ammiri la parola,

Guarda 'l calor del sol che si fa vino,

Giunto all'umor che dalla vite cola.

E quando Lachesis non ha più lino,

Solvesi dalla carne, ed in virtute

brione. 'L'articolar, non è lo stesso che l'articola-

zione; il primo segno mette la cosa in atto.

70—75. Lo Motor primo. Parad. 1. Colui che tutto muove. — A lui, al feto. Sovra tanta arte di natura, quale è il corpo umano per opera di natura con arte sì maravigliosa perfezionato. E spira. Questo nuovo spirito ripieno di virtù, si è l'anima razionale, la quale tirando a sè, e formandone una sola sostanza, ciò che trova quivi attivo, (e questo si è l'anima vegetativa e la sensitiva) fa di sè e di quello un'alma sola. E sè in sè rigira, potendo per sè scernere e giudicare.

76-78. Alf. nota il secondo. — La parola, ciò che dice ne' versi 73 e 74. Guarda 'l calor del sol, ecc. Non si trova in natura comparazione più conveniente. Il calor del sole, giunto all'umore della vite, ch'egli tira a sè, e fassene una sola sostanza, diventa vino. Così il nuovo spirito spirato da Dio, tirando in sua sostanza la vegetativa e la sensitiva, si fa una sola

anima.

79—81. Lachesis (Lachesi). Cloto ha la rocca inconocchiata, Lachesi fila, Atropo recide il filo. Non ha
più lino; ch'è l'ultima ora del vivere. Solvesi, si
scioglie; si sviluppa. Ed in virtute, ecc., e, partendosi dal corpo, l'anima porta seco virtualmente l'u-

Seco ne porta e l'umano e 'l divino.

L'altre potenzie tutte quante mute;
Memoria, intelligenzia e volontade,
In atto, molto più che prima acute.

Senza restarsi, per sè stessa cade
Mirabilmente all'una delle rive;
Quivi conosce prima le sue strade.

Tosto che luogo là la circonscrive,
La virtù formativa raggia intorno,

mano e il divino; l'umano, quello che ha detto di sopra: ciò che truova attivo quivi tira in sua sostanzia; e'l divino, vale a dire quel nuovo spirito di virtù repleto, che spira al feto lo Motor primo.

82-84. L'altre potenzis, quelle che per mezzo degli organi corporali si dimostrano, della vista, dell'udito, dell'odorato ecc. T'utte quante mute, rimanigono in lei, tutte quante case sono, inoperose, che
l'esser muto accenna difetto e impotenza d'esercizio
dell'organo della voce nè può essere altrimenti, non
avendo organi al loro adoperare conformi. Memoria, ecc.
Ma le potenze spirituali, memoria, intelletto e volontà,
sono in lei in atto, nell'esercizio loro, più acute che
prima; perciocche l'anima fitta e imprigionata nel
corpo, è quasi nelle facoltà sue legata, e più o meno,
secondo ch'esso è organato. Acute, penetranti, e però
più forti e più vive, perocche l'effetto che produce,
per la sua acutezza, un corpo che s' insinua, esser può
proporzionato a quello che viene dalla forza.

85-87. Sciolta appena dal corpo, trovasi l'anima all'una delle due rive, o a quella che detto ha nel secondo di questa Cantica: Dove l'acqua di Tevere s'insala; o all'altra, ove cade, qual si cala verso d'Acheronte. — Quivi, ecc., giunta appena all'una delle due rive, ella conosce, non per esame nè sentenza del divin giudice, ma per subito lume trasfusole, le strade che ha a pigliare; se quella d'inferno a

del purgatorio.

88. Vuol dire: tosto che in quel nuovo luogo si sta. 89 e 90. La virtù formativa, la virtù potcuziata di Così e quanto nelle membra vive; E come l'aere, quand' è ben piorno, Per l'altrui raggio che 'n sè si riflette, Di diversi color si mostra adorno, Così l'aer vicin quivi si mette

95 In quella forma che in lui suggella Virtualmente l'alma che ristette:

E simigliante poi alla fiammella
Che segue 'l fuoco là 'vunque si muta,
Segue allo spirto suo forma novella;
100 Perocchè quindi ha poscia sua paruta,

È chiamat'ombra; e quindi organa poi Ciascun sentire insino alla veduta. Quindi parliamo, e quindi ridiam noi,

formar il nuovo corpo aereo che dirà, e che è nell'anima. Raggia intorno, si spande nell'aere intorno; e dice raggia, per essere tale atto prestissimo qual è quello della luce. Vuol dire che la virtù, che ha l'anima, d'organarsi del vicino aere un nuovo corpo, raggia intorno l'attività sna nell'aere medesimo, formando il nuovo corpo così, e quanto, ecc. Così, rispetto alla maniera; quanto, alla quantità.

91-93. Plorno, piovoso. Altrui, del sole. Di diversi color, ecc., che fanno l'arcobaleno, arco celeste.

94—96. Quivi, intorno all'anima. Suggella, imprime. Virtualmente, per quella virtù formativa datale da Dio. Che ristette, all'una delle due rive, ove, dal corpo spiccata, cascò.

97—99. E come il fuoco, dovunque si trasmuti, si tira dietro la fiamma sua, così l'anima il nuovo suo

corpo.

ruta, le sua apparenza, il suo apparire, il vedersi che prima non ha. E quindi, formatesi appena il nuovo corpo, rispetto al così e al quanto, che ha dettosentire, senso.

103-105. Ecco l'anima rivestita di nuovo corpo,

Quindi facciam le lagrime e i sospiri Che per lo monte aver sentito puoi. Secondo che ci affiggon li desiri

105

E gli altri affetti, l'ombra si figura, E questa è la cagion di che tu miri.

così e quanto nei vivi membri, e organizzato in modo che, giusta i diversi atti e assezioni dell'anima, si si-gura. Questa opinione di Dante, per la quale si ragionano le pene e i piaceri di là, su pur quella d'alcuni padri della chiesa, e S. Agostino la lascia indecisa.

106-108. Ci affiggon, ci fiedono. E gli altri affetti, o lieti o tristi. L'ombra, la nuova forma, il nuovo corpo. Si figura, facendosi trista o lieta, sicco-

me il corpo nostro. Onde il Petrarca:

Certo cristallo o vetro
Non mostrò mai di fore
Nascosto altro colore,
Che l'alma sconsolata assai non mostri
Più chiari i pensier nostri.

#### E altrove:

E'l volto, che lei siegue ov'ella il mena, Si turba e rasserena.

## E il gran Buonarroti:

Se dal cor lieto divien bello il volto, E dal tristo difforme.

Tu miri, tu ti maravigli. In fatti maravigliavasi Dmbe come uno possa farsi magro, Là dove l'uopo di nutnir non tocca.

So che alcuni criticato hanno il Poeta d'esser ricscito, per si lunga e difficil via a quello, ove per più
breve ed agevole ci poteva menare. Ma, se riflettasi
quante cose racchiuso ha in si breve spazio, molte
delle quali servono di schiarimento a molti altri luoghi
del poema; che il quadro del Poeta essendo l'universo,
tutte le scienze, arti, virtù e delitti v' hanno a comparire; chi in fine avrà riguardo allo stile che vi s' impara si terso, achietto, elegante e atringato, gliene

E già venuto all'ultima tortura

S'era per noi, e volto alla man destra, Ed eravamo attenti ad altra cura.

Quivi la ripa fiamma in fuor balestra,

E la cornice spira fiato in suso,

Che la reflette, e via da lei sequestra; 1150nde ir ne convenía dal lato schiuso

Ad uno ad uno, ed io temeva 'l fuoco Quinci e quindi temeva il cader giuso.

Lo Duca mio dicea: Per questo loco Si vuol tenere agli occhi stretto 'l freno,

avrà tanta gratitudine, quanto natura e studio lo dispose a sentire.

109—111. All'ultima tortura, al luogo o cerchio dell'ultima tortura; dell'ultimo tormento. Evolto, ecc., e s'era volto per noi, ed eravamo già volti alla man destra, perche l'usanza fu pur li la loro insegna. Ad

altra cura, a veder la condizione di quel luogo.

costa del monte che sale, e che hanno a mano sinistra. Balestra in fuor, scaglia in fuori fiamme con violenza. La cornice, l'estremità di fuori del piano ove passeggiano. Spira fiato in suso, spira vento in su, il quale riflette essa fiamma. E via da lei sequestra, e la sequestra via (la ripinge) da sè. La fiamma, allontanata così, lascia a randa a randa, all'orlo estremo, una vietta libera dalla fiamma.

In questo cerchio si puniscono i lussuriosi; e nel fuoco, perche per esso si ricorda loro la cagione del-l'attuale tormento, cioè il disonesto fuoco onde av-

vamparono.

115—117. Si not. da Alf. — Onde, per essere tutta la cernice occupata dalla fiamma. Dal lato schiuso; ha chiamato l'altro lato, chiuso, per la ripa o costa del monte che lo chiude. Ad uno ad uno; così dimostra il poco spazio libero dalle fiamme. Quinci, da sinistra; quindi, da destra.

118—120. Alf. not. — Si vuol tenere ... stretto 4

130

Perocch'errar potrebbesi per poco. Summæ Deus clementiæ, nel seno

Del grand'ardore allora udi' cantando, Che di volger mi fe' caler non meno:

E vidi spirti per la fiamma andando;

Perch' io guardava a i loro e a'miei passi, 125 Compartendo la vista a quando a quando.

Appresso 'l fine ch'a quell' inno fassi, Gridavano alto: Virum non cognosco; Indi ricominciavan l'inno bassi.

fireno, che non vadano vagando, per cagione della strettezza del sentiero. Errar potrebbesi, ecc., quinci

pel fuoco, quindi per potersi cascar da alto.

inno ove s'invoca Dio che reprima in noi l'ardor lascivo, e scaldi i cuori del suo santo fuoco. A proposito adunque cantasi da quelle anime, quasi rimproverando a sè la cagione del loro attuale soffrire. Mi se'
caler, mi sece voglioso e pronto a volgermi. Non
meno; il secondo termine sottinteso è la cura con che
andava per quello stretto calle, compartendo la vista
ora alla siamma, ora al consine della cornice.

126. A quando a quando, a tempo a tempo, cioè a un tempo ai passi loro, a un tempo ai passi miei;

ora ai passi loro, ora ai miei.

127—129. Prosserisconsi esempi d'invito a castità, ora uno, ora un altro, ogni volta che il sopraddetto inno è finito di cantare; il primo dei quali sono le perole della Vergine all'Angelo: quomodo siet istud, quoniam virum non cognosco? Ho detto che cantansi questi esempi al fine dell'inno di sopra, il che s'esprime dal Poeta appresso 'l sine, ecc. Ora s'ha a cercare perchè cantano quell'inno a voce bassa, e prosseriscono alto quegli esempi. La ragione si è, che i' inno è un'umile preghiera satta a Dio ad accusar sè, e a procurar l'aiuto suo a noi, i quali non abbiamo Dante, vol. II.

JEL PURGATORIO, CANTO XXV.

130Finitolo, anche gridavano: Al bosco
Corse Diana, ed Elice caccionne
Che di Venere avea sentito 'l tòsco;
Indi al cantar tornavano; indi donne
Gridavano, e mariti che fur casti,

135 Come virtute e matrimonio imponne.

L' questo modo credo che lor basti
Per tutto 'l tempo che'l fuoco gli abbrucia;
Con tal cura conviene e con tai pasti
Che la piaga dassezzo si ricucia.

care è ancor nostro. Così, Canto x1:

Quest'ultima preghiera, Signor caro, Già non si fa per noi, che non bisogna; Ma per color che dietro a noi restaro.

Ma quegli esempi sono un rimprovero diretto a sè, poiche, se gli avessero praticati di qua, non sarebbero

adesso a quel tormento.

130—132. Al bosco corse Diana, per istudio di castità. Elice caccionne, ne discacció Elice, o sia Calisto impudica, la quale trasformata in orsa da Giunone gelosa, venne poscia da Giove trasferita in cielo, ed è la costellazione che chiamiamo Orsa maggiore—Il tòsco, quel liquido sottil fuoco, come dice il Petrarca, che divora ogni fibra.

133. Indi, profferito che avevano quell'esempio.

135. Imponne, ne o ci impone.

136 e 137. Vuol dire che per quanto dura il tempo della purgazione di quelle anime, crede che vadano così cantando e profferendo quegli esempi di castità.

si ricucia con tal cura e con tai pasti. Preso è questo figurato parlare dal curare e rimarginar che fanno i medici le ferite. La ferita di quelle anime si è il loro peccato; adunque nelle parole con tal cura e con tai pasti s'accenna quanto in purgazione si sossre e si fa da loro, cioè l'inno che cantano, gli esempi che gridano, e la siamma che le divora. La piaga dassezzo, la piaga ultima. Si ricucia, si rimargini.

# CANTO XXVI.

#### ARGOMENTO.

Incontro d'alcuni spiriti degni di fama: riconoscimento di Guido Guinicelli e d'Arnaldo Daniello: liete accoglienze e maraviglie dall'una e dall'altra parte.

Mentre che si per l'orlo, uno innanzi altro, Ce n'andavamo, spesso 'l buon Maestro Diceva: Guarda, giovi ch'io ti scaltro. Feriami 'l sole in su l'omero destro, Che già, raggiando, tutto l'occidente 5 Mutava in bianco aspetto di cilestro:

1. Uno innanzi altro; suppl. ad; a uno a uno, com' ha detto nell'altro Canto. Se fossero stati due soli direbbe l'uno innanzi all'altro, o per la stessa ellissi, l'altro. — Guarda. Lombardi dice, a ciò ch' è dentro di quelle siamme. Se avesse badato al giovi ch' io ti scaltro, che vale gioviti ch' io ti fo avvertito (profitta dell'avvertimento che ti do) avrebbe spiegato guarda ai piedi tuoi, perchè, come gli ha detto

nell'altro Canto, errar potrebbesi per poco. 4-6. Si not. da Alf. Ordina così i il sole che, raggiando, mutava già tutto l'occidente di cilestro in bianco aspello, mi feriva in su l'omero destro. Sai che dove il sole s'avvicina, l'azzurro color del cielo mutasi in bianco. Nota i tre accidenti che, siccome tre distinte forze adoperanti in un punto, intendono all'idea del Poeta, che tosto potrai scorgere: ferivalo il sole in su l'omero destro; era in sul coricarsi, ed era raggiante, Il Boccaccio, imitando questo luogo, quasi voglia mostrarci dove s' impara a scrivere, dice: La luce, il cui splendore la notte fugge, avea già l'ottavo cielo d'azzurrino in color cilestro mutato tutto.

Ed io facea con l'ombra più rovente Parer la fiamma, e pure a tanto indizio Vidi molt'ombre, andando, poner mente.

Loro a parlar di me, e cominciarsi
A dir: Colui non par corpo fittizio.

Poi verso me, quanto potevan farsi, Certi si feron, sempre con riguardo

Di non uscir dove non fossero arsi.

O tu, che vai, non per esser più tardo, Ma forse reverente, agli altri dopo, Rispondi a me che 'n sete ed in fuoco ardo:

7-9. Torna, per l'ultima volta, all'idea già espressa in tanti diversi modi, per essergli piaciuta cotanto. Più rovente, ecc; più scuro è, più acceso splende il fuoco. A tanto indizio; ordina così: e vidi molte ombre porre mente, in andando, pure a tanto indizio, quanto era quello così debole indizio. Se costruisci altrimenti, spiegherai, come gli altri, a rovesoio. Avverti ancora che la congiuntiva pure, pone in riguardo l'idea della maggior cura che preme quelle anime.

parlar di me. Inizio, cagion prima. Cominciarsi a dir, cominciarono a dirsi. Fittizio; chiama così il secondo aereo corpo che riveste le anime. Nel xxiii dell' Inferno: Costui par vivo all'atto della gola.

13—15. Alf. not. — Ordina: poi certi si fecero verso me tanto, quanto potevano farsi verso me, con riguardo di non uscir dove, ecc.; perocchè la loro maggior voglia si è di soddisfare alla giustizia eterna.

16—18. Alf. not. — Non s'è ancora avvertito, ma rerto è che se non fosse intenzione del Poeta di farsi questo modesto elogio, agguagliandosi ai due che lo precedono, il sentimento dei due primi versi sarebbe una minuzia indegna di lui. E osserva con quanto ingegno riesce all'intento suo, e n'avrai gran diletto. In

20

25

Nè solo a me la tua risposta è uopo; Che tutti questi n'hanno muggior sete Che d'acqua fredda Indo o Etiopo.

Dinne com'è che fai di te parete

Al sol, come se tu non fossi ancora Di morte entrato dentro dalla rete.

Sì mi parlava un d'essi, ed io mi fôra Già manisesto, s'io non fossi atteso Ad altra novità ch'apparse allora:

sete, in quella sete che spiega due versi sotto, ch' è la gran voglia di sapere perchè faccia Dante parete al sole.

20 e 21. N' hanno maggior sete. Ne, della tua risposta. Sete, s'adopra a un tempo nel senso proprio e nel figurato ch' è l'ardente voglia di quell'ombra. Adunque vuolsi costruire così: perchè tutti questi hanno maggior sete della tua risposta, che il popolo d'India o quello d' Etiopia non ha sete d'acqua fredda. Quindi il Tasso, Gerusalemme Liberata:

Arde il sol così a noi, che minor uopo Di refrigerio ha l'Indo e l'Etiopo.

22-24. Alf. not. - Che fai di te parete al sol. Bello è trascorrere e comparare le tante diverse maniere che ha rigirato questo concetto, e che sino all'ultimo sempre nuovo riesce al lettore. Di morte entrato, ecc. Nota nuova immagine. Dentro dalla rete; per questa forma accenna due idee, quella d'entrar nclla rete che morte tende ad ogni uomo, e d'essere dalla rete pigliato, come da quella del cacciatore gli nocelli.

25-27. Fóra, voce poet. sarei. - Già, dal momento stesso. Manifesto, sincope di manifestato. -Non fossi, suppl. stato. Allora, in quel medesimo tempo. Dice Lombardi che questa forma s' io non fossi atteso, è un enallage, come scrisse Orazio ferrem in vece di tulissem, nel sottoposto luogo:

Non ego hoc ferrem calidus juventa Lib. 111, Od. 14. Consule Planco.

Che per lo mezzo del cammino acceso
Venia gente col viso incontro a questa,
30 La qual mi fece a rimirar sospeso.
Li veggio d'ogni parte farsi presta
Ciascun'ombra, e baciarsi una con una,

Quanto s'inganna il Lombardi, seguendo i gramatiei del trivio e del quadrivio, ucciditori della ragione e dell'arte! Adunque, siccome col riporre nel testo italiano il participio dalla ellissi sottinteso, chiaro si mostra il vero; così fa riordinato il latino, e riempiendo il vôto della stessa figura: ego non ferrem hoc, si ego essem calidus a juventa, ut ego eram calidus a juventa sub Planco consule. Vedi quanto lume si apande per questa forma d'analisi, e quante idee surgon fuori, ch'altrimenti celate del tutto si rimangono!

Senza restar, contente a breve festa.

28-30. Alf. not. — Che, perchè. Per lo mezzo del cammino acceso; nota bel dire e bell'immagine! A

rimirar sospeso, leggiadra maniera, e dipinge.

31-33. Alf. not. colla terzina seguente. - Li, nel luogo dell'incontro. D'ogni parte, dall'una e dall'altra mano. Farsi presta, sollecitarsi all'atto che dirà. Baciarsi una con una, cioè baciarsi, una baciandosi con una, un'altra, ecc., e però tutte, ma ad ad una ad una. Senza restar, intendi un istante di più dopo 'l bacio. — Contente a breve festa, propriamente vale contenute dentro ai limiti di quella breve sesta, e perciò rimanendo contente a quella breve sesta. Lombardi dice, dietro al Cinonio, che la particella a s'usa per di; il che è tanto vero, quanto è che un fuso sia lo stesso ch'una lancia. Ora quale può essere l'intenzione del Poeta in farsi quelle anime così fatta accoglienza nell'incontro? A me pare che voglia per essa dimostrare che, non ostante l'accidentale disformità del loro peccato , per la quale girano in direzione contraria, siccome i dannati dalla prima bolgia. Inf. xviii :

Dal mezzo in qua ci venian verso 'l volto, Di là, con noi, ma con passi maggiori,

| Così perentro loro schiera bruna S'ammusa l'una con l'altra formica, Forse a spiar lor via e lor fortuna. Tosto che parton l'accoglienza amica, Prima che 'l primo passo lì trascorra, Sopra gridar ciascuna s'affatica. La nuova gente: Soddoma e Gomorra;  40 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forse a spiar lor via e lor fortuna.  Tosto che parton l'accoglienza amica,  Prima che 'l primo passo li trascorra,  Sopra gridar ciascuna s'affatica.                                                                                                          |
| Forse a spiar lor via e lor fortuna.  Tosto che parton l'accoglienza amica,  Prima che 'l primo passo li trascorra,  Sopra gridar ciascuna s'affatica.                                                                                                          |
| Tosto che parton l'accoglienza amica,<br>Prima che 'l primo passo lì trascorra,<br>Sopra gridar ciascuna s'affatica.                                                                                                                                            |
| Prima che 'l primo passo li trascorra,<br>Sopra gridar ciascuna s'affatica.                                                                                                                                                                                     |
| Sopra gridar ciascuna s'affatica.                                                                                                                                                                                                                               |
| La nuova gente: Soddoma e Gomorra:                                                                                                                                                                                                                              |
| maria Marier noncomm o comercia                                                                                                                                                                                                                                 |
| E l'altra: Nella vacca entrò Pasife,                                                                                                                                                                                                                            |
| Perchè 'l torello a sua lussuria corra.                                                                                                                                                                                                                         |
| Poi come gru, ch'alle montagne Rife                                                                                                                                                                                                                             |

uno nondimeno si è il loro peccato, lo stesso il tormento, e però nulla differenza fra loro, il che per

quella breve festa si dimostra.

34-36. Non solo del linguaggio, che spira natura a' suoi animali più cari, fu Dante indagatore e maestro; ma si di quelli ch'ai bruti stessi ella ditta. In questo ammusarsi (conferre capita, accostar muso a muso) che fanno le formiche, pare, secondo il Poeta e filosofo nostro, che l'una interroghi l'altra della sua fortuna e ventura. La frase loro schiera bruna è il Virgiliano, it nigrum campis agmen, che sono due

stelle splendenti così e tanto.

37—42. Ritorna il Poeta a quelle anime, e dice che, finita appena l'amichevole accoglienza, prima di compire il primo passo che le divide, ognuna di loro grida quanto può; quelle da destra, Soddoma e Gomorra; l'altre, la bestialità di Pasife; onde s'accenna l'accidentale differenza del peccato ch'ivi si punisce. Li, nel luogo dell' incontro. Trascorra, corra oltre; prima che il piede mosso al primo passo si distenda a terra. Sopra gridar, gridar l'una sopra l'altra, quasi gridar a chi può più; a prova. Di Soddoma e Gomorra, siccome di Pasife, s'è parlato altrove. Chi grida Soddoma e Gomorra è reo di soddomia; chi Pasife, di bestiale lussuria. E questi esempi sono il freno che dee tener l'uomo da quel vizio.

43-45. Alf. nota il terzo. — Suppone una schiera di gru, le quali, dopo essere state insieme alla pa-

Volasser parte, e parte inver l'arene, Queste del giel, quelle del sole schife;

L'una gente sen va, l'altra sen viene, E tornan lagrimando a' primi canti, E al gridar che più lor si conviene:

E raccostarsi a me, come davanti,

50 Essi medesmi che m'avean pregato, Attenti ad ascoltar ne'lor sembianti.

lo, che duo volte avea visto lor grato, Incominciai: O anime sicure

D'aver, quando che sia, di pace stato,

55 Non son rimase acerbe ne mature

stura, si partono in due, l'una volando dall'una, e l'altra dall'altra parte. Ch'alle montagne Rife volasser parte, parte delle quali volassero alle montagne Rife, che dice dantescamente schife del sole, scevre dal sole; che non veggon sole, per essere nella Moravia settentrionale; e parte delle quali gru volassero verso le arene, cioè verso le arenose lande della Libia, schife del gelo.

46-48 L'una gente, la nuova, quella venuta da man destra. L'alira, quella che viene dall'altra mano. A' primi canti. Vedi vers. 121 e seg del Canto precedente. E al gridar, ecc., si dice di sopra, vers. 40

e seguente.

49 e 50. Ordina: e essi medesimi, che m'avevano pregato, si raccostarono a me, come s'erano accostati davanti. Lombardi dice che la particella e dovrebbe qui aver senso di perciò, come se detto fosse per cagione di cotali giravolte raccostarsi, ecc.; sono cose da riderne.

51. Come dipinge d'un tratto!

52. Duo volte; la prima si dice vers. 13 e 14; la seconda adesso. Lor grato, ciò ch'era loro grato, e però il piacer loro.

54. Quando che sia, quando il cielo vorrà che ciò sia. 55-57. Alf. not. — Non può meglio nè con più

65

Le membra mie di là, ma son qui meco Col sangue suo e con le sue giunture.

Quinci su vo per non esser più cieco:

Donna è di sopra che n'acquista grazia, Perchè 'l mortal pel vostro mondo reco;

Ma, se la vostra maggior voglia sazia

Tosto divegna, sì che 'l ciel v'alberghi, Ch' è pien d'amore e più ampio si spazia, Ditemi, acciocchè ancor carte ne verghi,

Chi siete voi, e chi è quella turba

Che sì ne va diretro a'vostri terghi?

Non altrimenti stupido si turba

Lo montanaro, e rimirando ammuta,

forza affermare l'esser suo in prima vita. Acerbe nè mature, giovani nè vecchie, perchè si può morir in

ogni età.

58—60. Per non esser più cieco. Lo mondo è cieco e tu vien ben da lui, gli ha detto Marco nel xvi. Donna, Beatrice. Di sopra, nei luoghi di sopra, lassù. Perchè; se scrivi in un corpo perchè, vale per lo quale acquistarmi grazia; se in due, per che, vale per che grazia, per la qual grazia. Il mortal, supplicorpo. — Vostro, di voi altri spiriti.

61-63. Ma, se, ma s' io desidero che. La vostra maggior voglia, quella di sdebitarvi con Dio, e tornar con lui. Sazia, saziata; paga. Il ciel... ch'è pien d'amore; l'empireo, del quale, Parad., xxvii: Luce ed amor d'un cerchio lui comprende. — Più ampio; Inf. ii: Dall'ampio loco ove tornar tu ardi.

64-66. Alf. not. — Acciocchè ancor, per soddisfazion mia, e ancora acciocchè io ne verghi carte. Il Petrarca: Alma gentil, cui tante carte vergo. — Che il ne va, ecc.; sono le anime venute da man destra.

67-69. Alf. not. — È vero ritratto di natura, e non si può descriver meglio la prima impressione del montanaro che, entrato la prima volta in città strepi-

Quando rozzo e salvatico s'inurba,
70 Che ciascun'ombra fece in sua paruta;
Ma poichè furon di stupore scarche,
Lo qual negli alti cuor tosto s'attuta;
Beato te, che delle nostre marche,
Ricominciò colei che pria ne chiese,
75 Per viver meglio esperienza imbarche

75 Per viver meglio esperienza imbarche! La gente che non vien con noi offese

tosa, rimane per maraviglia ammutolito, e sta guardando colla bocca aperta:

> Strabiliarsi ragazzon villani Non più stati a città.

FIERA.

E altrove, loc. cit.

Attonito 'l signor su questo detto Stette sopra di sè; fe' delle ciglia Carico di stupor non picciol arco, E le labbra ne strinse ammiratore.

S'inurba, voce fatta dal Poeta dalla lat. urbs, a modo dei tanti nostri bei vocaboli imboscarsi, inselvarsi,

intanarsi, e simili, che sono senza novero.

70—72. Alf. not. salvo in sua paruta, maniera che nel moderno stile non ha grazia, ma bellezza in quello di Dante, e vale in suo sembiante o sembianza. — Di stupore scarche, è bella frase assai. Lo qual, ecc.; nei magnanimi, s'attuta, s'acquieta presto. Strabone raccomanda la disammirazione, e a lei Orazio attribuisce stoicamente l'esser beato. Ep. 6, l. 1:

Nil admirari, propè res est una, Numici, Solaque, quæ possii facere et servare beatum

73—75. Marche, contrade. Colei che pria, ecc. Ha detto, vers. 25, sì mi parlava un d'essi. — Per viver meglio, com' ha detto, vers. 58, per non esses più cieco. Imbarche per imbarchi, lic. poetica, e la metafora è tolta da chi va oltre mare a imbarcar merci straniere e care.

76-78. La gente che non vien con noi, sono i

Di ciò, perchè già Cesar, trionfando, Regina, contra sè, chiamar s'intese; Però si parton Soddoma gridando,

Rimproverando a sò, com' hai udito,

80

85

E aiutan l'arsura vergognando.

Nostro peccato fu ermafrodito;

Ma perchè non servammo umana legge, Seguendo come bestie l'appetito,

In obbrobrio di noi, per noi si legge, Quando partiamci, il nome di colei Che s'imbestiò nelle 'mbestiate schegge.

Or sai nostri atti, e di che fummo rei: Se forse a nome vuoi saper chi semo, Tempo non è da dire, e non saprei.

90

Soddomiti. Offese di ciò, offese nell'atto di ciò. Perchè già, ecc., perchè s' intese appellare sponsam regis Nicomedis. È si sentì far questo rimprovero nel trionfo delle Gallie, da' suoi soldati, informati de' suoi fanciulleschi amori con Nicomede, re di Bitinia. Gallias Cæsar subegit, Nicomedes Cæsarem. Svetonio.

80 e 81. Rimproverando a sè, suppl. il loro peccato. È vedi che t'ho detto il vero del fine che ti profferiscono quegli esempi. Ed aiutan l'arsura vergognando. Aiutano, accrescono il tormento dell'arsura colla vampa della trista vergogna che dà loro la con-

fessione di si ontoso peccato.

82-87. Chiama peccato ermafrodito, pare a me, la bestialità, adoperando questa voce ad accennare non diversità di sesso, ma di specie. Però dice che non servarono umana legge, che seguirono come bestia l'appetito, e gridano l'infamia di colei che prese forme di vacca entro alle scheggie aventi forme di bestia; e ciò, perchè 'l torello a sua lussuria corra.

88—90. Si not. da Alf. — Semo per siamo forma poetica. Tempo non è da dire; Inf. xv: Che'l tempo saria corto a tanto suono. — E non saprei, dirti il

nome di tutti, non li conescendo.

Farotti ben di me volere scemo; Son Guido Guinicelli, e già mi purgo Per ben dolermi prima ch'allo stremo.

Quali nella tristizia di Lieurgo

95 Si fer duo figli a riveder la madre, Tal mi fec'io, ma non a tanto insurgo, Quando i'udi' nomar sè stesso il padre

tuo scemato per la conoscenza di me. E questo dantesco dire è da notarsi. Guido Guinicelli, del quale nel
suo Convito, ove parla di nobiltà: siccome disse quel
nobile Guido Guinizzelli, in una sua canzone che
comincia: Al cor gentil ripara sempre amore. E nel
trattato De Vulgari Eloquio sive idiomate, lo qualifica di massimo: maximus ille Guido Guinicelli. —
Per ben dolermi, per lo mio dolermi bene, pel mio
giusto pentire, pel mio buon dolore, ch'ebbi prima
che fossi giunto allo stremo punto del viver mio. E
opreviene, perchè essendo morto per poco, non gli

faccia Dante la dimanda già fatta ad altri.

94-96. Nella tristizia di Licurgo, per la morte del sigliolino uccisogli dalla serpe. Si fer duo figli a riveder la madre. Toante ed Eumenio andavano cercando della madre rapita dai corsari; la rividero, e, conosciutala, s'abbandonarono all' impeto dell'amor filiale, avventandosele al collo. Dante, visto e riconosciuto quello che chiama sua padre in poetare, si fece tale; ma, perchè non si creda che gli saltasse al collo, come fecero i due Egli alla madre, aggiunge, ma non insurgo a tanto, ma non mi conduco a tanto trasporto di gaudio, a quanto spinse amore quei figli, cioè ad abbracciarlo; perocche mi sarei bruciato e cotto, il che si spiega dal Poeta nel verso 102. Qui Lombardi si va aggirando, e poi parla dell'unione impura di tale e tanto, dice che Dante dal tale non s'avanza al tanto, e poi viene a spiegar come gli altri il sentimento, ma nulla del costrutto, per far pure come gli altri.

Mio, e degli altri miei miglior che mai Rime d'amore usar dolci e leggiadre:

E senza udire e dir pensoso andai . 100 Lunga fiata rimirando lui,

Nè per lo fuoco in là più m'appressai.

Poiche di riguardar pasciuto fui,

Tutto m'offersi pronto al suo servigio,

Con l'affermar che fa credere altrui. 105

Ed egli a me: Tu lasci tal vestigio,

Per quel ch' io odo, in me e tanto chiaro,

Che Lete nol può torre nè far bigio. Ma, se le tue parole or ver giuraro,

Dimmi che è cagion perchè dimostri

Nel dire e nel guardar d'avermi caro?

Ed io a lui: Li dolci detti vostri

pensoso, rimirando lui, senza udire, senza parlare, è la maggior prova del suo grande amore per quello spirito; e tu, lettore, seguitalo lunga fiata in tale atteggiamento. Nè per lo fuoco, ecc., t' ho detto che spiega il non a tanto insurgo; tel raffermo.

non già con giuramento, come dice Lombardi, che chi ha bisogno di giurare per essere creduto, tant' è; ma con parole impresse della stampa di verità. Ma

forse Lombardi è stato ingannato dal vers. 109.

Chiaro, evidente, certo. Lete, la cagione per l'effetto che adopera quel fiume, cioè l'obblio. Nol può torre, nè far bigio, nol può oscurare scemandolo di sua vivezza o forza, non che cancellare.

tio e iti. Si not. da Alf. — Nel dire, nelle cose che accenna nei versi 104 e 105. Nel guardar, come

ha detto, vers. 100 e 101.

112-114. Alf. li nota. - Loda egualmente i concetti e il dolce suo stile.

DEL PURGATORIO,

Che, quanto durerà l'uso moderno, Faranno cari ancora i loro inchiostri. 1150 frate, disse, questi ch'io ti scerno Col dito, e additò uno spirto innanzi, Fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d'amore e prose di romanzi

115-117. Alf. nota questi ch' io ti scerno col dito, col terzo verso. — Fu miglior fabbro, ecc., fu più valente armonizzatore di sentenze e detti espressi nel parlar materno. Ora, chi parla è Italiano, siccome colui a chi è diretto il parlare, e s'accenna un poeti provenzale. Adunque che cosa intende per parlar materno? Vuole egli dire del suo parlar materno? o veramente del nostro parlar materno? lascio questa bella questione che si decida dall'egregio signor Raynouard; ma forse intese Dante che la lingua provenzale d'allora e l'italiana fossero una; e per quel poco ch' io ne so, veggo una si stretta parentela fra loro nelle voci, ne'concetti, nelle poetiche forme, nelle trasformazioni e mutamenti dalla rima concessi, e tante altre cose che, se son due, sono certo due sorelle nate insieme e a un corpo; tanta si è la somiglianza dei volti e dei tratti.

118—120. Versi d'amore, ecc. Ordina: soverchiò tutti in versi d'amore, e in prose di romanzi. Il significato di queste espressioni s'ha a ricercare nella poetica del secolo xii e del xiii, ove s'impara che versi d'amore, non vuol già dire ogni sorte di composizioni in verso, ma quella sola specie di composizioni d'amore, le quali col particolar nome di canzoni surono dai primi Italiani appellate, siccome dai Provenzali, cansons.

Così l'espressione prose di romanzi, non vuol dire romanzi in prosa, nè alcuna altra composizione in parole sciolte, ma sì composizioni in verso, siccome le canzoni, in tanto da questi differenti, ch'esse non sono ordinate in stanze regolari, e che il loro suggetto non è lirico, ma cpico, ovvero narrativo. Nel provenzale e nell'italiano del secoly xui, prosa significa precisamente istoria o narrazione in versi.

Soverchiò tutti, e lascia dir gli stolti Che quel di Lemosì credon ch'avanzi. A voce più ch'al ver drizzan li volti,

120

A noi non s'aspetta decidere se giusto sia il Poeta nel dare ad Arnaldo il primo luogo sopra tutti gli altri poeti provenzali; ma puossi pur rispondere a quelli che hanno di ciò ripreso il Poeta nostro, primamente che niun di loro, ne per scienza di lingua, ne per ingegno, fu capace d'intendere come Dante le composizioni che ci restano di questo Trovatore, delle quali niun bello all'acuto suo sguardo si poteo celare; secondamente, che, se fra le composizioni dei poeti provenzali, che ci rimangono, ve n' ha di maggior pregio di quelle d'Arnaldo Daniello, ciò non può essere argomento d'erreneità nel giudicio di Dante, perocchè il suo giudicio era di molte opere d'Arnaldo Daniello', le quali Dante aveva fra le mani, e a noi il tempo le ha involate; terziamente, questa opinione di Dante, della preminenza d'Arnaldo Daniello sopra i suoi, pare che fosse a quei tempi quella dei migliori poeti italiani, conoscitori del provenzale, non che di Dante solo; poiche il Petrarca sente istessamente, come nei seguenti suoi versi aperto ci dichiara:

Fra tutti il primo Arnaldo Daniello, Gran maestro d'amor, ch'alla sua terra Ancor fa onor col suo dir novo e bello. (Tr. d'Am., c. 1v).

E lascia dir gli stolti, ecc. Il volgo dei non intendenti, poetastri e scioletti, peste e flagello delle lettere, davano la prima gloria a quel di Lemosi, cioè a Gerault de Berneil. Così fanno tuttavia in Francia la ciurma dei rivendugliuoli della lingua pei mercati d'Italia, riguardo alla Gramatica del francese Vigneron, falsificato in Veneroni:

Per cui tanta stoltezza in Francia crebbe Che, senza pruova d'alcun testimonio, Ad ogni promession si converrebbe.

121-123. A voce più ch'al ver, ecc. giudicano per

E così ferman sua opinione Prima ch'arte o ragion per lor s'ascolti. Così fer molti antichi di Guittone,

125 Di grido in grido pur lui dando pregio, Fin che l'ha vinto 'l ver con più persone.

Or, se tu hai sì ampio privilegio,

Che licito ti sia l'andare al chiostro, Nel quale è Cristo abate del collegio,

130Fagli per me un dir di paternostro,

Quanto bisogna a noi di questo mondo, Ove poter peccar non è più nostro.

Poi, forse per dar luogo altrui, secondo, Che presso avea, disparve per lo fuoco, 135 Come per l'acqua il pesce andando al fondo.

fama, non per intelligenza, dice Alfieri; come tanti che non hanno mai aperto Dante, e dicono che è divino, e tanti che nel fiuteranno mai, e lo chiamano barbaro. Ma quelli almeno fanno l'eco ai grandi ingegni, mentre questi, dice il poeta sono da chiamar pecore, e non nomini.

124-126. Di Guittone, d'Arezzo, antico rimatore, da non farne più gran conto. Di grido in grido, ripetendo ciecamente il grido. Pur , ad onta della verità. L' ha vinto 'l ver, divenuto manifesto ad ognuno. Con più persone, con più scrittori di lui migliori. Il

Petr., Tr. d'Am., Canto iv:

Ecco... Guitton d'Arezzo. Che di non esser primo par ch'ira aggia.

128 e 129. Il chiostro nel quale, ecc., è il para-

diso. — Abate, s' interpreta pudre.

131 e 132. Alf. not. Di questo mondo, col seg. verso. - Non è più nostro. Allieri spiega, non è più in nostro potere.

133-135. Alf. nota disparve per lo fuoco, col verso eeg. — Per dar luogo, ecc., per dare il secondo

Io mi feci al mostrato innanzi un poco, E dissi ch'al suo nome il mio desire Apparecchiava grazioso loco.

Ei cominciò liberamente a dire:

Tan m'abbelis vostre cortois deman, 140 Chi eu non puous, ne vueil a vos cobrire.

Jeu sui Arnaut, che plor e vai cantan Con si tost vei la spassada folor,

luogo a parlare allo spirito che aveva presse a sè. Il terzo verso è da notarsi pel ritmo ch'esprime visibilmente.

mostratomi da Guido, vers. 115 e seg. Al suo nome il mio desire, ecc., lingua e stile grazioso affatto. Venturi però, in dispetto d'Alfieri, e della più sfavillante verità, ma con onta sua tale da non lavarsene mai più, dice ch'è uno stucchevole complimento alla francese, e all'italiana si direbbe: mi farete cosa grata se mi direte il vostro nome. Sozzo can vituperato che sei, come puoi dir questo complimento alla francese? come contrapporgli quello che anche un ciabattino sapeva dire? va, che ti venga il morbo.

si belli da chi sa e può, intende il Poeta dimostrarsi dell'uno e dell'altro idioma egualmente maestro sommo, come su veramente, e l'affermano i più savi; al giudicio dei quali, quella sfrenata bestia del Venturi oppone le seguenti parole, della presuntuosa ignoranza e impertinenza sua poderosissimo argomento: gli risponde in lingua giannizzera, parte provenzale e parte catalana, accozzando insieme il persido franzese col pessimo spagnuolo, forse per mostrare che Arnaldo nell'una e nell'altra lingua era buon parlatore. Osservisi che lo stile di questi versi, come ogni parola, è del più gentile e pretto parlar provenzale, senza alcun miscuglio di sorte, e Dante, com' ho detto, induce a parlar così Arnaldo Daniello non per mo-

Danie, vol. 11.

DEL PURGATORIO,

Et vie giau sen le jor, che sper denan. 145 Ara vus preu pera chella valor, Che vus ghida al som delle scalina,

strar lui, ma sè, scrittore egregio dell'uno e dell'al-

tro gentile idioma.

Ma questi versi leggonsi storpiati e sconci in quante edizioni abbiamo sin ora; e però a chi desidera vederli ridotti alla loro vera forma di sentimento e di suono, io glieli offro nella presente nota, quali sono stati corretti da un mio sommo amico, intendentissimo dell'antico idioma provenzale; il cui nome da me per riguardo si tace, benchè sia tale da onorarsene Dante stesso; tanta luce di virtute e di sapere in lui risplende:

Tan m'abelhis vostre cortes deman

Que z ieu no m puesc, ni m vuelh a vos cobrire.

Jeu suy Arnault, que plor, e vau cantan,

Car sitot vei la passada folor,

E m vei tambe lo joi, qu'esper, denan.

Ara us prec ieu per aquella valor,

Que 'us vai guidan al sim de l'escalina,

Sovengua vos a temps de ma dolor.

Eccone la traslazione a verbo a verbo:

Tanto m'abbella vostro cortese dimando,
Ched io non mi posso, nè voglio a voi coprire.
Io sono Arnaldo, che piango, e vo cantando,
Perocchè con tutto ch'io veggo il passato follore,
E mi veggo anche la gioja, che spero, dinanzi.
Ora vi prego io per quel valore,
Che vi va guidando alla cima della scala,
Sovvengavi a tempo del mio dolore.

Si nota, 1.º che la e infine del verbo cobrir, del secondo verso, s'aggiunge per licenza poetica, per al-

lungar d'una sillaba il verbo stesso.

2.º Che l'interponimento della z fra que e ieu concedevasi ai poeti provenzali, come la giunta della lettera d agli Italiani nelle particelle che, se, nè, formandone ched, sed, ned, o vero per iscansar l'intoppo d'altra vocale, o per comodo del verso.

## Sovegna vus a temps de ma dolor. Poi s'ascose nel fuoco che gli affina.

3.º L'espressione car sitot del quarto verso risponde giusto all'italiana perocche con tutto. La forma con tutto, la stessa che contuttochè, è pur differente in questo ch'essa non trovasi, dice la Crusca, adoperata da' buoni autori col modo indicativo, mentre l'altra s' incontra usata coll' indicativo e col soggiuntivo parimente. Però s' è preserita questa nella versione onde far uso del dimostrativo, come nel testo provenzale.

4.º S' è posto nel quarto verso la proposizione qu'esper tra virgole, perchè l'avverbio denan modifica il

rerbo *vei*.

5.º Il penultimo verso era mancante d'una sillaba ; sostituendo la forma vai guidan a guida, si ripera al difetto, acquista grazia l'espressione, e resta il sentimento le stesso.

6.º La voce escalina, benchè sia il diminutivo di scala, s'adopera nel senso della prima forma senz'altro riguardo. E questa scala è quella che conduce di sopra, o sia al sommo smalto, ch' è la cima del purgatorio, onde, beuto Lete ed Eunoè, volano le anime a Dio.

7.º L'espressione dell'ultimo verso, a temps, accenna quel tempo propizio che Dante, tornato di qua, potrà aiutar quello spirito colle sue preghiere. Adunque cor-

risponde all'italiano a tempo e luogo.

148. Alf. nota e spiega che gli affina per che gli purga.

### C A N T O XXVII.

#### ARGOMENTO.

Invito al passar di là: paura e irresoluzione di Dante: conforto di Virgilio, e trionfo dell'ostinata voglia del timido suo discepolo. Arrivo di la; salita della scala; sopravvenimento della notte; ostacolo al montar su; riposata calma delle due ombre; sonno e misteriosa visione di Dante; giunta nel terrestre paradiso, ove Virgilio dichiara a Dante lui esser di sè maestro e donno.

Sì, come quando i primi raggi vibra Là dove 'l suo Fattore il sangue sparse, Cadendo Ibero sotto l'alta libra,

1-6. Ordina così: Il sole si stava sì, come egli sta quando vibra i primi suoi raggi là dove il sue Fattore sparse il sangue, Ihero cadendo sotto l'alta libra, e il sole vibrando i suoi raggi in le onde riares di nuovo in Gange; onde il giorno se ne giva, quando, ecc. Ricorditi del sistema mondiale di Dante, e vedrai aperto il senso di queste parole. Adunque, a dichiararci che stava il sole in sul tramontare, dice ch'egli vibrava i primi suoi raggi dove il suo Fattore (Gesù Cristo) sparse il suo sangue (in Gerusalemme, che siede nel mezzo dell'emisperio nostro, e per conseguente diametralmente opposto al monte del purgatorio); e perchè in quella stagione stava il sole in ariete, ne seguita che la libra, che gli era opposta nell'emisperio di qua, trovavasi sopra Ibero, siume della Spagna, del quale Solino: Iberus amnis totas Hispaniæ nomen dedit, per essere, nel sistema del Poeta, l'orizzonte de due opposti emisseri il meridiano della Spagna, dalla parte sua occidentale. E perciocchè l'orizzonte medesimo è anche il meridiano del Gange o sia dell'India, però dice che il sole tornava a vibrare i suoi raggi nelle onde di quel fiume dal suo gran

E'n l'onde in Gange di nuovo riarse, Si stava il sole, onde 'l giorno sen giva, Quando l'Angel di Dio lieto ci apparse.

Fuor della fiamma stava in su la riva,

E cantava: Beati mundo corde;

In voce assai più che la nostra viva.

Poscia: Più non si va, se pria non morde, no Anime sante, il fuoco: entrate in esso, Ed al cantar di là non siate sorde. Sì disse come noi gli fummo presso;

caldo riarse. Vibra, nota la forza e la celerità che accompagna l'azione espressa da questo verbo. L'alta, lo spiega la frase col suo più alto punto. - E'n l'onde in Gange, ecc., Lombardi con la Nidob. legge: e l'onde in Gange; e così trovo nel MS. attribuito al Boccaccio. Confesso che, per non aver capito se non tardi il costrutto del testo, si malamente dagli altri spiegato, io m'era indotto a si fatto mutamento; ma, offertamisi la verità quand' io n'era più disperato, mi ravvedo, e riconosco esser questo uno di quei guasti che; per desiderio di far il libro più vendibile, sonovisi introdotti, e lo rifiuto. Lombardi legge anche da nona riarse (riscaldate da mezzodi) in luogo del di nuovo riarse (volendo dire esservi di nuovo mezzodi), il quale mutamento rende affatto inutile quel da nona, per esser quest' idea contenuta nella precedente. Lieto, gli splendeva la beatitudine in fronte.

7—9. Alf. nota cantava... in voce, ecc. — In su la riva, su l'orlo della strada, che tutto il rimanente di là era acceso. Beati mundo corde, perchè in quell'ultimo girone s'acquista l'ultima mondizia, cantasi ad inanimire a quel tormento, la cui vista spaventa. Viva,

chiara e sonora.

10—12. Poscia, disse a noi. — Più non si va, non si va più oltre. Non morde, suppl. voi, a spegliarvi dell'impuro scoglio. Al cantar di là, al cantare che udirete di là; e noi lo vedremo in seguito, vers. 55 e seg.

13-15. Alf. not. - Gli fummo, suppl. venuti. -

422 DEL PURGATORIO,

Perch'io divenni tal, quando lo 'ntesi, Quale è colui che nella fossa è messo.

In su le man commesse mi protesi,

Guardando 'l fuoco, e immaginando forte Umani corpi già veduti accesi.

Volsersi verso me le buone scorte,

20 E Virgilio mi disse: Figliuol mio,

Qui puote esser tormento, ma non morte.

Ricordati, ricordati... e, se io

Sovr'esso Gerion ti guidai salvo,

Che farò or che son più presso a Dio?

Che nella fossa è messo. Può intendersi ch'era smorto, come un corpo morto, ovvero come il persido assassino condanuato ad esser sitto nella fossa, Inf. xix; così l'intende Lombardi, siancheggiato dalla poderosissima autorità del sapientissimo Visconti, la cui morte piangeranno lungamente le scienze e l'arti belle, benchè i sigli di lui l'essigie immortale delle paterne virtù assemprino e mantengano coi loro propri costumi. Ma io nondimeno m'attengo alla prima opinione, consorme alla sentenza del Petrarca: Avea color d'uom tratto d'una tomba. Quanto al peccato in che temerebbe di cader Lombardi, se il pronome colui riserisse un morto, sia pur certo che Prisciano l'assolve.

sti versi dipingono proprio e la perplessità e il fiero dubbio che assale il Poeta, e l'atteggiamento esterno che lo seconda. Adunque immaginando forte corpi vivi da lui visti per avventura fatti ardera, che in quel tempo bastava dire scherzando ch'uno poteva volare per esser arso, protendesi (si distende in su colla vita un poco piegata verso il fuoco) su le mani congiunte, con inserir le dita dell'una con quelle dell'altra, e, collo spavento in faccia, stupido rimira le fiamme.

22-24. Ricordati, ecc.; à tempo viene questo conforto in tanto dubbio e paura. L'oggetto di questa ricordazione si è l'aiuto portogli dal cielo per mezzo di Credi per certo che, se dentro all'alvo

Di questa fiamma stessi ben mill'anni,

Non ti potrebbe far d'un capel calvo.

E, se tu credi forse ch'io t'inganni, Fatti ver lei, e fatti far credenza

Con le tue mani al lembo de' tuo' panni. 30

Pon giù omai, pon giù ogni temenza;

Volgiti 'n qua, e vieni oltre sicuro; Ed io pur sermo, e contra coscienza.

Quando mi vide star pur fermo e duro, Turbato un poco, disse: Or vedi, figlio,

Tra Beatrice e te è questo muro.

Virgilio in più altri passi forti, fra quali gli ricorda il più periglioso, che fu quello di guidarlo salvo su quella bestiaccia di Gerione, che spaventerebbe anche un dragone francese.

25-27. Alf. not. — Per certo, per fatto certo. All'alvo, al seno; nel bel mezzo. D'un capel calvo,

bell'espressione dantesca, scemo d'un capello.

28—30. Alf. not. — Credi forse. Odi strepitosa scoperta, mutamento inaudito! La Nidob. legge forse credi, e Lombardi la raccoglie, e ce ne fa grazioso dono. Fatti far credenza, ecc., fatti accertare ch'io non t'inganno, al lembo de' tuoi panni, accostandolo alla fiamma, e lo vedrai illeso.

31—33. Si not. da Als. — Ed io pur sermo, suppl. stava. La particella pur oppone all'irresoluzione dell'animo di Dante l'idea della quasi infallibile autorità delle parole di Virgilio. Contra coscienza, la quale

m'avverava il dire di Virgilio.

34-36. Alf. nota il primo verso, e, del secondo, turbato un poco disse. — Pur, malgrado le parole sue. Fermo, immobile; duro, al lasciarmi persuadere. Tra Beatrice e te, ecc. Tanto basta, e tanto ci voleva a far risolvere l'anima innamorata di Dante; proferirgli quel nome, che nella mente sempre gli rampolla.

424 DEL PURGATORIO,

Come al nome di Tisbe aperse'l ciglio Piramo, în su la morte, e riguardolla, Allor che'l gelso diventò vermiglio;

40 Così, la mia durezza fatta solla,

Mi volsi al savio Duca, udendo il nome Che nella mente sempre mi rampolla.

Ond' e' crollò la testa, e disse: Come, Volemci star di qua? indi sorrise,

Come al fanciul si fa ch'è vinto al pome.
Poi dentro al fuoco innanzi mi si mise,
Pregando Stazio che venisse retro,
Che pria per lunga strada ci divise.

37-42. Sono not. da Alf. — Al nome di Tisbe. Vedi la favola per disteso, se non la sai. A noi basta dire che, trafittosi il misero Piramo, per seguir la sua Tisbe, creduta sbranata dalle fiere, sentendo, già moribondo, la dolente nominar sè stessa, raccolto per un istante il fuggitivo spirito, riaprì gli occhi, già aggravati da mortal gelo, la mirò, li richiuse per sempre, e Tisbe col pugnale medesimo s'uccise. I frutti del gelso (gelsa o mora), per cagion di quel sangue, di bianchi diventaron poi vermigli. Solla, soffice, molle: Mi volsi al savio Duca; nota ben questo guardare. Che... sempre, ecc., verso divino. Mi rampolla, come scaturisce da perenne vena una sorgente d'acqua viva.

43-45. Alf. nota sorrise come, ecc. — A quel guardo di passionata cloquenza, Virgilio s'accorge bene dell'effetto dell'ultima sua parola; ma Dante pur si sta; onde, crollando il capo, alquanto turbato, soggiunge: come! volemci star di qua? Al che Dante si arrende, e sorride Virgilio come proprio si fa a ritroso fanciullo, il quale, sordo al dire e allo sgridare, cede poi alla vista d'un pomo, o altro che lo lusinga.

Nella Ficra:

Lusinghiera l'alletta, e d'un bel pome Lo invita all'esca.

Volemci, ci vogliamo. Pome per pomo, lic. poet.

Come fui dentro, in un bogliente vetro Gittato mi sarei per rinfrescarmi,

**50** 

Tant'era ivi lo 'ncendio senza metro. Lo dolce padre mio, per confortarmi,

Pur di Beatrice ragionando andava,
Dicendo: Gli occhi suoi già veder parmi.
Guidavaci una voce che cantava

55

48. Ti ricordi che nel passato Canto gli ha detto Guido, vers. 16 e seg.: O tu che vai... agli altri dopo; e così era andato dall'incontro di Stazio

sin qui.

49-51. È intendimento del Poeta di confessar sè, com' ha fatto della superbia e dell' invidia, C. xiu, vers 133 sino a 139, dedito a lussuria. E chi non travede quest' intenzion sua, ha ben gli occhi chiusi; e chi volesse una prova che Dante si lasciò in questo troppo trasportare al talento, veggala nella Vita di lui scritta dal Boccaccio, e gli verrà da ridere sentendo come quel galeotto ce lo riprende. Cacabus ad ollam.

52-54. Ve' come sa ben toccar Virgilio il tasto; e quanto e naturale questo gli occhi suoi già veder parmi, e capace di far Dante contento in mezzo al fuoco. I comentatori si sono beccati il cervello per trovar il motivo perchė Virgilio vuole che Dante vada dietro a se, e pressogli in quel passo; e dicono cose dell'altro mondo. Lombardi, con termine da lui coniato, le appella sottili mistichidati, e dice Virgillo voler ciò, acciocchè, presentandosi a Beatrice, dalla quale gli era stato Dante raccomandato, vedesselo penso esser questa una favoletta di Lombardi per vedere se ce la beviamo. Ma e' s' inganna; e noi crediamo non aver altro in mira Virgilio, nel farsi così seguire, che di fargli intendere le cose che gli ha dette a confortarlo in quel tormento, e capaci di farglielo dimenticare, e, bisognando, essergli presto ad ogni . altro aiuto.

DEL PURGATORIO,

Di là, e noi, attenti pure a lei, Venimmo fuor là ove si montava.

Venite, benedicti patris mei,

Sonò dentro a un lume, che lì era

Lo sol sen va, soggiunse, e vien la sera;
Non v'arrestate, ma studiate 'l passo,
Mentre che l'occidente non s'annera.

Dritta salía la via perentro 'l sasso,

Verso tal parte ch' io toglieva i raggi Dinanzi a me del sol ch' era già lasso.

56 e 57. Di là, nel luogo di là dal fuoco. Pure, pone in riguardo e le cose che diceva Virgilio, e il fuoco che si faceva sentire. Fuor, della fiamma. Là

ove, riuscendo là ove, cioè appiè della scala.

58—60. L'Angelo sta quivi è canta: ma celandosi nel proprio sulgore, Dante nol può guardare, e però dice che senti proferire, dentro a un lume ch'era li, la parola: venite, ecc., colla quale chiamerà gli eletti suoi il Redentore nell'universale giudizio, e però indirette sono dall'Angelo alle anime che hanno purgato le caligini del mondo. Tal, si riferisce ad esso lume, in riguardo al suo grande splendore. D'un lampo degli occhi di Beatrice dirà infine del 1v del Paradiso:

Beatrice mi guardò con gli occhi pieni Di faville d'amor, con si divini, Che vinta mia virtù diedi le reni, E quasi mi perdei con gli occhi chini.

61-63. Alf. li not. — Soggiunse, quel suono. Suediate il passo, ingegnatevi d'affrettare il passo. Mentre che, nel mentre in che, nell'intervallo o tempo in che. L'occidente non s'annera, andando sotto il sole, partito il quale non si varca sola una riga.

64-66. Alf. not. — Verso tal parte, verso oriente, dice Alfieri, e per conseguenza Dante faceva la terra oscura dinanzi a sè, avendo il sole dietro. Ch'era già

E di pochi scaglion levammo i saggi, Che'l sol corcar, per l'ombra che si spense, Sentimmo dietro ed io e gli miei Saggi.

E pria che 'n tutte le sue parti immense Fusse orizzonte fatto d'un aspetto, E notte avesse tutte sue dispense, Ciascun di noi d'un grado sece letto; Che la natura del monte ci affranse La possa del salir più che 'l diletto.

75

lasso, che tramontava spiega Alficri; ma che disserenza, trascurandosi quell'accidente che dice della lassezza!

67-69. Alf. nota il secondo e I terzo. — Levammo i saggi, ecc. Maniera poetica, proprio di Dante, che vale, facemmo, montando, il saggio, l'esperienza o la prova di pochi scaglioni, avevamo montati pochi scaglioni, e perchè erano pochi, convenientemente dices levammo i saggi, per essere il saggio, picciola parte dell'intero, onde si leva. Che I sol, ecc. Ordina: che per l'ombra che si spense dinanzi a me, io e i miei Saggi (Virgilio e Stazio), sentimmo il sole coricarsi dietro a noi.

70—72. Alf. nota i due primi. — Il primo verso ti conduce l'occhio per gl' immensi spazi del cielo, dall'uno all'altro estremo. D'un aspetto, suppl. medesimo; il che avviene quando anche nella parte occidentale è fatto tutto nero. E notte, ecc., e prima che la notte avesse dispensate, compartite, dissuse per tutto egualmente tutte le sue tenebre; come a dire: prima che notte avesse da per tutto egualmente dispiegato il tenebroso suo velo.

73-75. Alf. not. — D'un grado sece letto, si sece letto d'un gradino, dice Alfieri; cioè ciascuno si pose a sedere e non a giacere sopra un gradino; che Virgilio e Stazio non dormono, e lo dice chiaro più giù il Pocta. Ordina il resto così: perchè la natura del monte ci assiranse la possa del salire più che non ei assiranse il diletto. — La natura del monte; Alfieri e

DEL PURGATORIO,

Quali si fanno ruminando manse

Le capre, state rapide e proterve

Sopra le cime, prima che sien pranse,

Tacite all'ombra, mentre che 'l sol ferve,

Guardate dal pastor che 'n su la verga

Poggiato s' è, e lor poggiato serve;

E quale il mandrian che fuori alberga,

altri dicono l'erta o rapidezza del monte; ma la ragion vera l'ha detta a Virgilio Sordello, nel settimo:

Non però ch'altra cosa desse briga, Che la notturna tenebra, ad ir suso; Quella col non poter la voglia intriga.

Rivedi la nota a quel luogo. Ci affranse, Alf. spiega ci ruppe. Adunque la natura del monte tolse loro la forza fisica di salire, più che il diletto che avevano salendo, rimanendo pur loro il desiderio di montar su.

76-87. Ordina così: quali le capre, le quali, avanti che sieno pranse, sono state rapide e proterve sopra le cime, si fanno manse ruminando, stando tacite all'ombra mentre che il sole ferve, essendo guardate dal pastore, che s'è poggiato in su la verga, e, poggiato così, serve loro; e quale il mandriano che alberga fuori, queto pernotta lungo al peculio suo, guardando perchè fiera non lo sperga; tutti e tre eravamo tali allotta, io essendo come capra, ed eglino essendo come pastori, e tutti noi essendo fasciati quinci e quindi dalla grotta. — Pranse, sabolle, cibate, pasciute. Rapide e proterve; Virg. Non ego vos posthac . . . dumosa pendere procul de rupe videbo; e non capisco come Lombardi spieghi rapide, rapaci, che non vi ha a far niente, significando quel pendersi che fanno le capre su balze e pruni, che dice Virgilio, e quel proterve è il petulcus lat. Manse, mansuete, onde ammansare, spagn. ammansar. -Verga, bastone. Serve loro, guardandole dalle fiere. Mandriano, guardiano di mandra o gregge. Che alLungo 'l peculio suo queto pernotta, Guardando perchè fiera non lo sperga; Tali eravamo tutt' e tre allotta,

85

Io come capra, ed ei come pastori,
Fasciati quinci e quindi dalla grotta.
Poco potea parer li del di fuori;
Ma per quel poco vedev' io le stelle,
Di lor solere e più chiare e maggiori.

90

berga fuori, delle sue case, in campagna. Peculio, mandra o gregge. Pernotta, veglia trascorrendo per

tutte le parti della notte. Alloua, allora.

Il nostro Bembo ha criticato forte questo huogo, dove il Poeta, pur come suole, cioe da maestro sommo e senza pari, ci descrive con similitudine si col soggetto per ogni parte congruente, quella dolce quiete e riposata contemplazione che gode dopo esser andato con desiderio e diletto montando su per la montagna, Alla qual critica inconsiderata null'altro da noi per ora sarà risposto, se non che la convenienza dei termini comparati, in tutto, siccome nelle parti, si è tale che giustamente ci si risponde dall'anello al dito; che, a dimostrare lo stato anteriore e attuale del Poeta, non v'è forse in natura altra più conveniente similitudine; che la lingua e lo stile è di Dante; che infine il grande Alfieri ha notato tutti questi versi, siccome tante delle più maravigliose bellezze di questo poema. E chiunque è capace di gustar Dante, non abbisogna d'altra prova che il proprio senno a vedere che il Bembo s' è ingannato.

88—90. Alf. not. — Ordina: poco del di faori (poco spazio di fuori dalla scala) poteva parer (apparire) li a noi; ma per quel poco spazio io vedeva le stelle e più chiare e maggiori del lor solere (del loro solito). La ragione di veder indi le stelle più chiare e maggiori si è l'altezza di quel monte dischiuso dalla porta in su nell'aere puro, e l'esser quel cielo d'ogni vapore disgombro. È la ragione che vedeva poco cielo dond'era, si è che la scala è scavata, e

Sì ruminando e sì mirando in quelle, Mi prese'l sonno; il sonno che sovente, Anzi che 'l fatto sia, sa le novelle. Nell'ora credo, che dell'oriente

profonda per entro il sasso, e ch'erano ivi fasciati quinci e quindi dalla grotta, chiusi da ogni mano

dall'alta sponda di quel calle.

Venturi dice che la preposizione di, del primo verso della terzina, significa in questo luogo cielo; scoperta mirabile; avvertimento di grand' importanza,

e da legarselo al dito; ma quand'uno è morto.

91—93. Alf. not. — Si ruminando, così riandando io col pensiero per le cose udite e vedute innanzi. E si mirando in quelle, stelle. Mi prese 'l sonno. Ti descrive la manicra dello addormentarsi, non per soverchio cibo o altro, che con subito e profondo sonno lega l'uomo, ma con quel riposo, a che natura, a ristoro della vita, soave e facile t'adesca, e che divinamente dal Poeta descritto è nel xviii di questa Cantica, come segue:

Nuovo pensier dentro da me si mise Dal qual più altri nacquero e diversi; E tauto d'uno in altro vaneggiai, Che gli occhi per vaghezza ricopersi, E 'l pensamento in sogno trasmutai.

Il sonno che sovente, ecc. Ritorna a quello che s'è detto, nell' viii di questa Cantica, de' sogni del mat-

tino, e nel xxvi dell' Inferno.

94-96. Alf. not. — Vuole il Poeta insegnarci i mezzi di non cadere nel peccato, che si punisce nel girone testè lasciato, che sono la vita attiva, e la meditazione; e questa si rappresenta nel sogno che fa, e, perchè abbia più aspetto di verità, lo fa in su l'aurora. Questo parmi l'intendimento suo, e, se mi inganno, tocca a chi sa a trarmi d'errore. In questi versi, di soavissima grazia ripieni, ci descrive l'aurora, e odi come. Nell'ora ... che, nell'ora in che. Credo, perchè nol sa certo, che dormiva. Dell'oriente, dal

Prima raggiò nel monte Citerea, 95 Che di fuoco d'amor par sempre ardente,

Giovane e bella in sogno mi parea

Donna vedere andar per una landa Cogliendo fiori, e, cantando, dicea:

Sappia, qualunque 'l mio nome dimanda, 100

Ch' io mi son Lia, e vo movendo 'ntorno

Le belle mani a farmi una ghirlanda.

Per piacermi allo specchio qui m'adorno;

Ma mia suora Rachel mai non si smaga

Dal suo ammiraglio, e siede tutto giorno. 105 Ell'è de'suo' begli occhi veder vaga,

balzo dell'oriente. Prima raggiò, vibrò prima i suoi raggi; al primo suo apparire. Nel mente, del purgatorio. Citerea, la stella di Venere. Che di fuoco d'amor, ecc. Ha detto altrove: che ad amar conforta. La stella di Venere nasceva coi pesci, segno immediatamente innanzi all'ariete dov'era il sole.

100-101. Alf. not. e vo movendo intorno, col vers. seg. — Lia, figlia di Laban, e prima moglie di Gia-

cobbe, figura la vita attiva.

specchio. Vuol dire che, per mezzo della vita attiva, l'anima si fa tale che, in presenza di Dio, trovasi poi di sè paga e contenta. Rachel, altra figliuola di Laban, seconda moglie di Giacobbe, simbolo, come già s'è detto, della meditazione. Non si smaga. Smagarsi, andar di qua o di là dal segno, e in senso lato distorsi, rimuoversi, o simile. Ammiraglio o miraglio, come legge colla Nidobeatina e altri testi a penna, Lombardi, e come trovo nel Cod. Stuardiano, significa oggetto ove uno s'ammira o si mira, e però specchio, e qui s'intende Dio, cui ha per oggetto la meditazione. Miraglio, formasi da mirare; ammiraglio, da ammirare.

106-108. Alf. not. - De' suo' begli occhi, de' suoi

Com' io dell'adornarmi con le mani; Lei lo vedere e me l'ovrare appaga.

E già, per gli splendori antelucani,

310 Che tanto ai peregrin surgon più grati, Quanto tornando albergan men lontani,

Le tenebre fuggian da tufti i lati,

E 'l sonno mio con esse; ond'io levámi, Veggendo i gran Maestri già levati.

1-15 Quel dolce pome, che per tanti rami Cercando va la cura de' mortali, Oggi porrà in pace le tue fami:

propri occhi, e non quelli dello specchio, che dice Vonturi ; nei quali, oltre le bellezze sue, quelle cterne riflesse in loro della stesso Dio vi mira. Com' io; suppl. sono vaga. - Lei lo vedere e me, ecc. Gusi conchiude il distintivo proprio dell'una e dell'altra. Il sogno è finito; vedi con che rattezza, e per mezzo a quanta ricchezza d'ornamenti t'ha menito a quello che intendeva. Ora, ma di volo, avvertirò che, parlando il Poeta della vita attiva e della contemplativa nel suo Convito, dice di questa, ch'ell'è più divina, e però di Dio più simigliante.

109-114. Alf. not. salvo ond io Levami, col vers. seg. — Antelucani, precedenti la luce, ch' è la prima alba; voce latina, dicono i comentatori; aggiungo, com'altre senza numero. Che tanto ai peregrin, ecc. Questo associar le idee morali colle fisiche, onde si forte si muovono gli affetti, è una delle creazioni del Poeta nostro. I'ornando, in patria. Albergan, la notte che precede quell'alba. Levámi, mi levai. I gran Mae-

stri, i due poeti sommi.

115-117. Quel dolce pome, quel bene di la dal quale non è a che s'aspiri, quello, ove solo aver può Puomo riposo e contento. La cura de'mortale, i solleciti mortali. Le tue sami, le tue brame, appagandole.

Ho detto che, per quel dolce pome, intende il Poeta

120

Virgilio inverso me queste cotali

Parole usò, e mai non furo strenne

Che fosser di piacere a queste iguali.

Tanto voler soyra voler mi venne

Dell'esser su, ch'ad ogni passo poi

Al volo mio sentia crescer le penne.

Come la scala tutta sotto noi

Fu corsa, e fummo in su'l grado supernó, 125

la bestitudine. Ora per si diversi studi gli uomini la dimandano, riponendola altri nella virtù, altri nella corporea voluttà, altri nel consentire a natura, altri nella scienza, altri nella privazione d'ogni dolore, ecc., che, giusta il calcolo di Varrone, nacquero indi dugentottanta diverse sette.

Tres mihi convivæ propè dissentire videntur, Poscentes vario multùm diversa palato. Quid dem? Quid non dem? Renuis tu quod jubet alter; Quod petis, id sanè est invisum acidumque duobus.

119. Strenne, raddoppiata la n, in vece di strene, voce da non usarsi fuor di rima, significa mancia; e presso i Latini, onde scende, siccome il franc. étrenne, significava il guiderdone che davano i Romani ai loro imperatori per riconoscimento del loro portarsi strenuamente.

121—123. Alf. not. — Tanto voler, ecc., e però crebbe tanto il mio desiderio. Al volo, al ratto andare. Le penne, le forze. Nè poteva più vivamente esprimere la sopravvenuta forza del desiderio, e l'atto che lo seconda. Nel iv di questa Cantica:

Dico con l'ale snelle e con le piume Del gran disio, diretro a quel condotto Che speranza mi dava e facea lume.

124—129. Si not. da Alf. — Come, così tosto come. La scala tutta, ecc. Ordina così: la scala tutta essendo etata corsa da noi, fu tutta sotto a noi; eve nell'addiettivo tutta, ti dimostra la sua lunghezza,

Dante, vol. 11.

In me ficcò Virgilio gli occhi suoi, E disse: Il temporal fuoco e l'eterno Veduto bai, figlio, e se'venuto in parte Ov'io per me più oltre non discerno.

130Tratto t'ho qui con ingegno e con arte; Lo tuo piacere omai prendi per duce; Fuor se' dell'erte vie, fuor se' dell'arte.

Vedi là il sol che 'n fronte ti riluce; Vedi l'erbetta, i fiori e gli arbucelli,

Mentre che vegnon lieti gli occhi belli, Che lagrimando a te venir mi fenno,

come nella voce corsa, il loro presto andare. Su 'l grado superno, su lo scalino soprano; in capo d'essa scala. In me ficcò, ecc. Questo affissar così Virgilio i suoi occhi in quelli di Dante, lo fa attento ad ogni quantunque minimo atto del suo maestro. Temporal contrario di senza tempo, visto nel terzo dell'inferno, o, come dice Alfieri, il non eterno, durevole a tempo. — Per me, per mia possa, spiega Alfieri. E dice così Virgilio, perchè le cose di là sono spettanti a Beatrice, vale a dire alla scienza delle cose celesti, più per rivelazione che per discorso della mente conosciute.

130-132. Alf. not. — Con ingegno e con arte; l'ingegno ha riguardo all'argomento della mente; l'arte, ai mezzi di condurre a fine le cose dall' ingegno combinate. Erte, erette. Arte, strette.

133—135. Quando cominciò a montare aveva il sole alle reni, la scala saliva dritta entro 'l sasso, adunque giunto in su'l grado superno, al nascer del sole, fatto un giro intero, doveva necessariamente averlo in fronte. Sol da sè, cioè senza seme, come dirà nel seguente Canto.

136—138. Si not. da Alf. — Gli occhi belli che, ecc. A grand'arte rinnuova Virgilio a Dante la memoria di quell'atto di Beatrice, ond'easer dee l'animo suo da

Seder ti puoi e puoi andar tra elli. Non aspettar mio dir più, ne mio cenno.

Libero, dritto, sano è tuo arbitrio, E fallo fôra non fare a suo senno; Perch' io te sopra te corono e mitrio.

140

mille affetti in un istante assalito. Elli, in vece di essi, non s'ha a dire fuor di rima.

139—142. Alf. nota 139 e 141. — Virgilio ha compiuto l'ufficio datogli da Beatrice, si potrebbe partire; ma conviene che rimanga per due potentissime ragioni. La prima si è, per far vedere d'aver adempito a quanto gli fu imposto da colei che promisegli lodarsi di lui al suo Signore; la seconda, per por sott'occhio al lettore la scena, più di quante mai viste si sono, interessante, e nuova affatto, siccome nelle affezioni di natura, così in ogni parte. Libero, da ogni reo abito. Dritto; scevero d'ogni passione, diventa dritto al bene operare. Sano, perchè da ogni errore affrancato. Fóra, voce poet. sarebbe. — A suo senno, a sua voglia; a modo suo. Sopra te corono e mitrio, fo te di te stesso maestro e donno; che la mitra, onde mitriare, segno è di superiorità e maggioranza.

# C A N T O XXVIII.

#### ARGOMENTO.

Divina descrizione della divina foresta, dove passeggiano col nuovo sole in fronte. Incontro d'un ruscello: vista in su la riva di là di bella Donna, d'infinito lume d'amore sfavillante. Dubbio mossole da Dante: soluzione, e altre cose da notarsi.

Vago già di cercar dentro e dintorno
La divina foresta spessa e viva,
Ch'agli occhi temperava il nuovo giorno,
Senza più aspettar lasciai la riva,
Prendendo la campagna, lento lento,

- 1-3. Entrato è il Poeta nel Paradiso terrestre. Preparati, lettore, a mirar le divine bellezze ch'egli è per dispiegarti dinanzi. Alfieri, al cui sguardo niun bello si poteva celare, ha notato tutto questo Canto, tranne 28 versi, che verremo ai loro luoghi additando. Sicche io non ispenderò tempo a far avvertire le bellezze particolari, che tutte mi paiono di quelle proprie del luogo che si descrive. Ma chi per avventura solito è pascersi di loglio, non isperi coglier del grano, onde questo si ampio campo lussurreggiante si mostra. Vago, pieno di quel desio che fa l'animo e l'occhio vagante, finche non sia coll'acquisto dell'oggetto che l'invaghisce contentato. Dentro e dintorno, segno di gran curiosità, e sente quel detto: et si alterum pedem in forca haberem, adhuc addiscere rellem. - Spessa, per la spessezza degli alberi; viva, per la freschezza di quelli, dell'erbe e dei fiori. Onde, per quel verde, temperato rimaneva il nuovo giorno, o sia il lume del nuovo sole.
- 4-6. Senza più aspettar, di quello che seci mentre Virgilio mi parlò. La riva, l'estremità che confina col vano. Lento, lento, con passo lento assai per vaghezza

Su per lo suol che d'ogni parte oliva. Un'aura dolce, senza mutamento

Avere in sè, mi fería per la fronte Non di più colpo che soave vento; Per cui le fronde, tremolando pronte,

Tutte quante piegavano alla parte

U' la prim'ombra gitta il santo monte; Non però dal lor esser dritto sparte

di vedere Che d'ogni parte oliva. Il Boccaccio: la quale di rose, di fiori, d'aranci, e d'altri odori tutta oliva.

7—18. O versi veramente divini! Senti la piacevolezza di quell'aura soave, temperata, dolce, immutabile; vedi il tremolar che fanno quelle foglie, quel
piegarsi leggermente le cime, e levarsi similmente per
la virtù propria che le sublima; e al diletto dell'occhio aggiungi quello dei lieti canti degli uccelli che
salutano il giorno, col soave mormorio delle fronde, e
ti parrà proprio esser rapito nella divina foresta. Un'
aura dolce, senza mutamento, ecc., leggiadramente
s' imita dall'Ariosto come segue:

Una dolce aura, che ti par che vaghi A un modo sempre e dal suo stil non falli, Facea si l'aria tremolar d'intorno, Che non potea noiar calor del giorno.

Mi serla per la fronte. Il Petrarca:

L'aura serena che, fra verdi fronde Mormorando, a ferir nel volto viemme.

Non di più colpo, ecc. Simil verso non si fa più. Ha detto nel passato Canto, vers. 133, che aveva il sole in fronte; qui vuol farci intendere che andava tuttavia similmente; perocchè quel venticello che lo feriva nel viso, piegava le fronde alla parte ove il santo monte gitta la prima sua ombra, quella che fa al primo apparir del sole, la qual parte si è l'occidente. Non però, ecc. Quell'aura soave faceva ben piegar le

I 0

Tanto, che gli augelletti per le cime 15 Lasciasser d'operare ogni lor arte; Ma con piena letizia, l'ore prime Cantando, riceveano intra le foglie, Che tenevan bordone alle sue rime;

fronde, ma non erano però (per quel piegare) sparte tanto dal loro esser dritto, che lasciassero gli uccelli il loro lieto cantare su per quegli alberi; che, quando spira forte il vento, restano intimoriti e in silenzio. La frase operare ogni lor arte, mostra l'intera letizia che dice, di cantar gli uccelli quasi a prova i loro canti. L'ore prime cantando, si spiega chiaro chiarissimo dal Boccaccio: era già l'oriente tutto bianco, e gli surgenti raggi per tutto il nostro emisperio avevano fatto chiaro, quando Fiammetta da' dolci canti degli uccelli, li quali la prima ora del giorno su per gli arbuscelli, tutti lieti cantavano, incitata, su si levò. Adunque sono le prime ore del giorno che cantano, e non le aure del Lombardi; al che si conforma ancora quel dell'Ariosto:

E poi ch'a salutar la nova luce Pei verdi rami incominciar gli augelli.

E il Tasso, Gerusalemme Liberata:

Non si destò fin che garrir gli augelli Non senti lieti, e salutar gli albori.

Ma quale sarà dunque l'oggetto di riceveano, cioè ricevevano? Quell'aura dolce, dalla quale rallegrati erano non meno che dalle prime ore del giorno. Lombardi guasta il senso, facendo oggetto di questo verbo l'ore prime. — Che tenevan bordone, ecc.; dice che fe foglie, tremolando, e però mormorando, tenevano o facevano bordone, vale a dire un accompagnamento strumentale agli armonizzati canti degli uccelli. Non so più dove, ma mi ricordo aver sentito sui confini di Toscana chiamar bordone la grossa corda del violino, e chiamasi pur così la più grossa e lunga canna

| CANTO XXVIII.                             | 439 |
|-------------------------------------------|-----|
| Tal, qual di ramo in ramo si raccoglie    |     |
| Per la pineta, in sul lito di Chiassi,    | 20  |
| Quand' Eolo Scirocco fuor discioglie.     |     |
| Già m'avean trasportato i lenti passi     |     |
| Dentro all'antica selva, tanto ch' io     |     |
| Non potea rivedere ond' io m'entrassi.    |     |
| Ed ecco più andar mi tolse un rio,        | 25  |
| Che 'n ver sinistra con sue picciole onde | }   |
| Piegava l'erba che 'n sua ripa uscio.     |     |

della cornamusa. Ma senti come si spiega e si dice mirabilmente dall'autor della Fiera:

Sorgenti e mormoranti, che di cetre Servon sonore ai canti degli augelli.

19—21, Tal, s'applica a bordone, e però fa male lo stampatore della prima edizione del Lombardi a porre un punto in fine del precedente verso, e non fa bene a mettervi la virgola l'editore della seconda. Si raccoglie, discorre, ceu flamina prima cum deprensa fremunt sylvis, ecc. Chiassi, luogo presso Ravenna, ora distrutto, ov'è una vasta selva di pini. Fuor discioglie, si vede la furia. Eolo è il re dei venti; Scirocco, è vento umido che soffia tra Levante. e Mezzodi.

23 e 24. Dà così campo al pensiero di misurare il tempo speso della riva sin lì, e la distanza dalla medesima. Simile a questo è quello del xv dell'Inferno:

Già eravam della selva rimossi Tanto, ch'i' non avrei visto dov'era, Perch'io 'ndietro rivolto mi fossi.

26 e 27. Che 'n ver sinistra, ecc., nota ogni cosa. Dante va col sole in fronte, incontra un fiumicello, il quale, colle sue picciole onde, piega l'erba dalla sinistra mano, adunque egli scorre da destra; e per lui è costretto a piegar il cammino dalla stessa mano. Questo ruscelletto è il Lete, del quale più giù. Dice

Tutte l'acque, che son di qua più monde, Parrieno avere in sè mistura alcuna,

30 Verso di quella che nulla nasconde; Avvegna che si muova bruna bruna Sotto l'ombra perpetua, che mai Raggiar non lascia sole ivi, nè luna.

Co' piè ristetti, e con gli occhi passai

35 Di là dal fiumicello, per mirare La gran variazion de' freschi mai: E là m'apparve, si com'egli appare

uscio (usci), non a caso, non per la rima, non per enallage, come si crede, ma ad accennare esser quell'erba la stessa ch'usci ivi la prima volta per volontà del Creatore.

28-33. Dice che, quantunque scorrenti sotto l'ombra delle fronde perpetue, sono quelle acque di limpidezza e chiarità, quale non si vede nel mondo nostro. Ma lo dice il Poeta con si prette voci e squisita lingua, che non è possibile altrettanto, non che meglio. Parrieno, parrebbero. Verso di quella, verso alla mondezza di quella. Nulla nasconde, lasciando apparire l'arena del fondo. Si muova bruna bruna sotto l'ombra perpetua; quanto piace questo dire agli Italiani! Sole, nè luna. L'Ariosto:

E la foglia coi rami in modo è mista, Che 'l sol non v'entra, non che minor vista.

36. Questo verso, per proferirsi l'ia di variazion in due distinte sillabe, e pel troncamento sì opportuno della voce stessa, dipinge proprio la sospension d'animo, l'attenzione e la maraviglia del Poeta. Mai, singol. majo, l'usa il Poeta per il genere di tutti gli alberi. L'arbuscello, che noi chiamiamo majo, produce flori gialli, non buoni a odorare, ma di vista dilettevole assai. E siccome egli è dei primi a fiorire, s'appicca il primo di maggio, onde piglia il nome, alle finestre dell'innamorata.

37-42. Ordina: E una donna soletta m'apparve

Subitamente cosa che disvia Per maraviglia tutt'altro pensare,

Una Donna soletta, che si gia

Cantando, ed iscegliendo fior da fiore,

Ond'era pinta tutta la sua via.

Deh! bella Donna, ch'a raggi d'amore Ti scaldi, s'i'vo' credere a' sembianti, Che soglion esser testimon del cuore,

Vegnati voglia di trarreti avanti, Diss'io a lei, verso questa riviera,

Tanto ch' i' possa intender che tu canti.

là, sì come, ecc.... la qual donna si giva, ecc. Il subito apparire di questa donna, e il possente essetto che produce in Dante, di levarlo dalla maravigliosa vista, e tutto attrargli l'animo e il volto, s'esprime qui mirabilmente. Il nome di lei, come s'apprende dal verso 119 del xxxIII della presente Cantica, è Matelda. Ora chi può essere questo personaggio? È ufficio di questa donna sciorre i dubbi che possono nascer quivi in Dante, come di sotto, vers. 85 e seg., si dimostra, e similmente, vers. 118 del xxxIII; quello di far passare e bere il Lete, e Eunoe, xxxi, 91 e seg., e xxxIII, 127 e seg., e il descriverla che fa il Poeta in atto di coglier fiori, e certo per adornarsene e piacersi allo specchio; e in fine tutta raggiante d'amore; tutto ciò m' induce a credere ch'egli abbia figurata in costei la contessa Matelda, non meno famosa per valore, che per pietà. Cantando ed incegliendo, ecc. La Fianimetta: ed in quello diversi fiori avendo colti, de' quali tutto 'l luogo era dipinto. con le candide mani in un lembo de miei vestimenti raccoltigli, fiore da fiore sceglieva, e degli scelli leggiadra ghirlandetta facendone, ornava la testa mia.

43-45. D'amore, del primo amore. A' sembianti che, ecc., Ma spesso nella fronte il cuor si legge. Il Petrarca. E nella Fiammetta: se ne' rembianti vera testimonianza della qualità del cuor si comprende.

48. Che, suppl. ciò; ciò che.

40

45

442

DEL PURGATORIO,

Tu mi fai rimembrar dove e qual era
Proserpina nel tempo che perdette
La madre lei, ed ella primavera.
Come si volge con le piante strette
A terra e intra sè, donna che balli,
E piede innanzi piede a pena mette,

49-51. Il luogo, la donna che andava cantando come donna innamorata, i fiori che coglieva gli rappresentan il dove e quando la bella e innocente verginella fu rapita. Spiegando il senso di primavera, alcuni intendono dei fiori da lei raccolti e vistisi cader con pena del grembo, e fondansi in quel luogo di Ovidio:

Collecti flores tunicis cecidêre remissis, Tantaque simplicitas puerilibus affuit annis, Hæc quoque virgineum movit jactura dolorem.

Altri, non i fiori a lei caduti di grembo, bensi la perduta amena regione onde su rapita, e si sondano sul perpetuum ver del precitato poeta. Veramente si può intendere nell'uno e nell'altro modo; ma pure, accostandomi ai secondi, sono di parere che nella voce primavera comprende il Poeta, e il bellissimo e chiaro giorno, e il dilettevole luogo di vaghe erbette coperto e di siori dipinto, alberi, verdi frondi, e infine primavera con tutta sua dolce samiglia. E ciò che mi induce a così credere sono queste parole della Fiammetta, le quali sieguono alle riferite di sopra: E così ornata levatami, qual Proserpina allora che Plutone la rapi alla madre, cotale me ne andava per la nuova primavera cantando.

52-57. Se i semplici pensieri della natura, espressi in istile pretto, conciso e significante, risplendono eterni, per non soggiacere alla diversità dei tempi, tali sono questi anzi tutti i versi del divin Dante. Strette a terra, ricorditi di quella maniera: Ma sempre al bosco li ritieni stretti, Inf. xiv, che vuol dir lo stesso. Intra sè, si riferisce alle piante. — E piede innanzi piede, ecc., la punta del piede con leggerezza

| CANTO XXVIII.                             | 443 |
|-------------------------------------------|-----|
| Volsesi 'n su' vermigli ed in su' gialli  | 55  |
| Fioretti verso me, non altrimenti         |     |
| Che vergine che gli oechi onesti avvalli; | •   |
| E sece i preghi miei esser contenti,      |     |
| Si appressando sè, che 'l dolce suono     |     |
| Veniva a me co'snoi intendimenti.         | 60  |
| Tosto che fu ià dove l'erbe sono          |     |
| Bagnate già dall'onde del bel fiume,      |     |
| Di levar gli occhi suoi mi fece dono.     |     |
| Non credo che splendesse tanto lume       |     |
| Sotto le ciglia a Venere trafitta         | 65  |
| Dal Figlio, fuor di tutto suo costume.    |     |
| Ella ridea dall'altra riva dritta,        |     |
|                                           |     |

e grazia, quale dal Poeta si dice. Volsesi, esprime questo dattilo leggiadria e prestezza. Avvalli, abbassi; con modestia si, ma con modestia tutta grazia, e maestà.

60. Co' suoi intendimenti, coi concetti delle parole che cantava.

63. Perchè sin là era venuta cogli occhi chini, qual

vergine di verecondia vestita.

64-66. La bella donna leva verso Dante gli occhi, d'infinito fuoco d'amore rilucenti, qual non si vede di qua, ma saprà pur egli ritrarlo così e come. Piglia l'esempio da Venere, la quale, sempre ardente del fuoco d'amore, quando venne incautamente punta dal figlio, e sentissi accesa d'Adone, tale si fu certamente la fiamma sua, e tale il lume che gli occhi suoi raggiarono, che da noi non si può comprendere. A me pare che Lombardi spenga ogni luce, e uccida Amore stesso, attribuendogli quel fuor di tutto suo costume, che si riferisce al soverchio lume che splendette allera sotto le ciglia a Venere.

67-75. Dritta, che fa la dritta o destra riva del fiumicello, il quale ha chiuso a Dante il cammin dritto verso Levante; per conseguente chi venisse secondo la corrente, avrebbe la riva ov' è Dante, a sinistra, e quella ove

Traendo più color con le sue mani, Che l'alta terra senza seme gitta.

70 Tre passi ci facea 'l fiume lontani;
Ma Ellesponto, là 've passò Xerse,
Ancora freno a tutti orgogli umani,
Più odio da Leandro non sofferse,
Per mareggiare intra Sesto e Abido,

Toi siete nuovi, e forse perch'io rido,
Cominciò ella, in questo luogo eletto
All'umana natura per suo nido,
Maravigliando tienvi alcun sospetto;

sta Matelda a destra. Più color, siori di diversi colori. Senza seme gitta, produce da sè, senz'esservi altrimenti seminati. Ancora freno, ecc. Verso eguale alla grandezza del sentimento ch'esprime. Il Petrarca:

Pon mente al temerario ardir di Serse, Che fece, per calcare i nostri liti, Di novi ponti oltraggio alla marina.

Serse fece un ponte di navi su l' Ellesponto, e vi passò coi settecentomila Persi disfatti da Temistocle con 300 de' suoi; onde videsi quel superbo ridotto a fuggire sopra una picciola barchetta da pescatore, trovando al ritorno il ponte disfatto. Il che, dice il Poeta, dovrebbe aver in riguardo, e essergli freno, ogni orgoglioso conquistatore. Più odio da Leandro non sofferse, per essergli d'ostacolo si grande, l'ultima notte, a varcar di là ove stava l'amata Ero, alla quale si conduceva a nuoto com'era solito. Mareggiare; presenta un'idea di più che ondeggiare, ch' è quella che nella voce mare, da cui scende, si contiene. Abido, patria di Leandro, situata su la riva dell' Ellesponto dalla parte d'Asia; Sesto, patria d' Ero, su l'altra riva. Che quel ruscello sofferse odio da me, perchè non s'aperse allora, ch' io potessi andar a quella donna.

76-79. Alf. non nota i due ultimb e Vuol dire

| CANTO XXVIII.                             | 445 |
|-------------------------------------------|-----|
| Ma luce rende il salmo delectasti,        | 80  |
| Che puote disnebbiar vostro 'ntelletto.   |     |
| E tu che se' dinanzi, e mi pregasti,      |     |
| Di' s'altro vuoi udir, ch'io venni presta |     |
| Ad ogni tua question, tanto che basti.    |     |
| L'acqua, diss'io, e 'l suon della foresta | 85  |
| Impugnan dentro a me novella fede         |     |
| Di cosa ch'io udi' contraria a questa.    |     |
| Ond'ella: I' dicerò come procede          |     |
| Per sua cagion ciò ch'ammirar ti face,    |     |

(ma nota bene la frase del vers. 79) che forse si maravigliano di vederla cantar così lieta e ridente in quel luogo divino, perchè fatto da Dio dal principio per abitazion propria dell'uomo; ma ogni loro dubitare e ogni sospetto svanirà tasto, se rifletteranno che il suo ridere e gioire nasce dalla letizia che attinge in Dio, ch' è un ridere e gioir santo. Tale si è il sentimento del salmo che comincia: Delectasti me, Domine, ecc.

83 e 84. Presta, in senso di pronta, come trovasi

spessissimo usato appresso gli antichi nostri buoni scrittori. Tanto che bassi. Ha detto nel 111 di questa Cantica: State contenti, umana gențe, al quia. E dice nel Convito: l'umano desiderio è misurato in questa vita a quella scienzia che qui aver si può; e quel punto non passa, se non per errore, il quale è di fuori di naturale intenzione. E altrove, con l'Ecclesiastico: più alte cose di ta non domanderai, e più forti cose di te non cercherai; ma quelle cose, che Dio ti comandò, pensa.

85-87. Stazio, Canto xxi, vers. 40 e seg., gli ha detto cose, per le quali doveva credere non vedersi lassù acqua, nè sentirsi vento. E questa sua opinione impugnata è dall'acqua che vede e dal vento che sente. Novella fede, chiama così l'opinione poc'anzi formata

dietro la cose sentite da Stazio.

88-90. Alf. nota i due primi. - Ordina cost: onde ella disse: io dirè come ciò che ti fa ammirare pro446

DEL PUBGATORIO.

90 E purgherò la nebbia che ti fiede.

Lo sommo ben, che solo esso a sè piace, Fece l'uom buono a bene, e questo loco Diede per arra a lui d'eterna pace.

Per sua diffalta qui dimorò poco;

Per sua diffalta in pianto ed in affanno Cambiò onesto riso e dolce giuoco.

Perchè 'l turbar, che sotto da sè fanno L'esalazion dell'acqua e della terra,

Che quanto posson dietro al calor vanno, 100All'uomo non facesse alcuna guerra,

cede per sua cagione. — La nebbia, dell'intelletto, spiega Alfieri. Le forme dicerò, face, fiede (ferisce, offende) sono del verso.

91—93. Che solo esso a sè piace, il quale solo solissimo, perchè esso solo coll'infinito suo vedere sè infinito vede, piace a sè medesimo compiutamente. Buono a bene, atto, idoneo, dice bene Lombardi, al bene. Per arra, essendo quel paradiso un'immagine dell'eterno promesso all'uomo.

94. Diffalta, fallo, mancamento. Dimorò poco, cioè poche ore, come dice Adamo stesso a Dante, Parad. xxvi.

97—102. Alf. non nota questi, nè i quattro seguenti versi. — Perchè, puoi tradurlo, affinchè. — Sotto da sè; la particella se si riferisce a questo monte, del vers. 101; e dice da sè, non già come crede Lomb., perchè da è lo stesso che a, ma sì perchè il punto che si determina coll'espressione indi ove si serra (il luogo della porta del purgatorio) è il termine onde partir dee il pensiero di quello che s'esprime. Che (le quali esalazioni) quanto posson, ecc., dice quanto possono, perciocchè v'è un termine oltre il quale, le dette esalazioni, per esser troppo dal calor del sole rarefatte, più nol sieguono. Non facesse alcuna guerra, coi venti, acque, piogge e grandine, in che si converte tosto che salgono dov'il freddo le costringe.

Questo monte salio ver lo ciel tanto, E libero è da indi ove si serra. Or, perchè in circuito tutto quanto L'aer si volge con la prima volta,

Se non gli è rotto 'l cerchio d'alcun canto; 105

In questa altezza, che tutta è disciolta

Nell'aer vivo, tal moto percuote, E fa sonar la selva perch'è folta;

E la percossa pianta tanto puote,
Che della sua virtute l'aura impregna,
I 10
E quella poi girando intorno scuote:
E l'altra terra, secondo ch'è degna

Salio ... tanto, quanto vedi. Da indi, ecc., dal luogo della porta, ov'ha il vicario di Cristo le piante.

103—108. Riordina: ora ascolta: perchè tutto l'aere, quanto egli si stende, si volge in circuito (si gira) con la prima volta (è il primo mobile che gira rapidissimo da Levante a Ponente), se il cerchio (il girare in circuito) non gli è rotto da alcun canto (il che può avvenirgli per urto di venti), tal moto (cotal moto dell'aere impressogli dal primo mobile) percuote in questa altezza, che è tutta disciolta nell'aere vivo (già si è detto che dalla porta in su, il monte si dischiude nella region pura dell'aere, che dice aere vivo per essere d'ogni terrestre vapore scarico), e fa sonar la selva perch'ella è folta (potendo per la spessezza delle fronde resistere a tal percossa).

dal girante vivo aere. Tanto puote, per virtù impressale dal Creatore. Che della sua virtute, ecc., che essa pianta impregna (feconda) l'aura con la possanza della virtù sua, e quell'aura, girando, scuote poi in-

torno la virtù stessa.

nostro, che, nell'altro, fuori del monte, tutto è acqua. Secondo che è degna, per sua maggiore o minore fertilità, che procede da virtù propria o dal

Per sè o per suo ciel, concepe e figlia Di diverse virtù diverse legna.

115Non parrebbe di là poi maraviglia;

Udito questo, quando alcuna pianta Senza seme palese vi s'appiglia.

E saper dei che la campagna santa, Ove tu se', d'ogni semenza è piena,

120 E frutto ha in sè che di là non si schianta.

L'acqua che vedi non surge di vena Che ristori vapor, che gliel converta,

clima. Concepe, voce poet. concepisce. — Figlia, filia, genera, produce. Diverse legna, alberi diversi.

116—117. Non si not. da Alf., nè i tre seguenti. — Riordina: questo essendo udito, non parrebbe poi maraviglia agli abitatori di là, quando alcuna pianta

vi si appiglia senza seme palese.

detta poc'anzi, della quale impresse sono quelle piante, e se ne impregna l'aere che le percuote, e dall'aere stesso spruzzasi poi girando nella terra nostra. E frutto ha in sè, che, ecc. Lombardi con altri intende del frutto dell'albero della vita; io di frutto in generale di sì soave gusto che niun nostro frutto gli si può comparare. Però nel Furioso:

De' frutti a lui del paradiso diero Di tal sapor, ch'a suo giudizio, senza Scusa non sono i due primi Parenti, Se per quei fur sì poco ubbidienti.

121-123. Di vena che ristori vapor. Torna alla nota dei seguenti versi, del xiv di questa Cantica:

Infin là 've si rende per ristoro Di quel che 'l ciel della marina asciuga.

Che gliel converta. Rileggi la nota del seguente passo, Purg. v:

> Ben sai come nell'aer si raccoglie Quell'umido vapor, che in acqua riede Tosto che sale dove I freddo il coglie.

| CANTO XXVIII.                          | 449 |
|----------------------------------------|-----|
| Come fiume ch'acquista o perde lena;   |     |
| Ma esce di fontana salda e certa,      |     |
| Che tanto del voler di Dio riprende,   | 125 |
| Quant'ella versa da duo parti aperta.  |     |
| Da questa parte con virtù discende,    |     |
| Che toglie altrui memoria del peccato; |     |
| Dall'altra, d'ogni ben fatto la rende. |     |
| Quinci Letè, così dall'altro lato      | 130 |
| Eunoè si chiama, e non adopra,         |     |

Ennoè si ch Se quinci e quindi pria non è gustato. A tutt'altri sapori esto è di sopra;

Ch'acquista lena, per mezzo de vapori conversi in acqua; che perde lena, per quello che il sole ne

asciuga.

124-126. Salda, sempre inters, per la ragione che dice ne' seguenti due versi. Certa, per non potere, per la stessa ragione, mancar mai d'acqua. Vel voler di Dio, cioè in virtù del voler, ecc. Da duo parti aperta, intendi essa fontana, le cui acque nell'ascir fuori dividonsi in due rami, che formano Letè o Euroè, dei quali è per dire.

129. Dall'altra parte l'acqua scende con virtù che

rende altrui la memoria d'ogni bene fatte.

130-132. Quinci, da questa parte. Letè, s'interpreta obblivione; Eunos, buona mente o memoria. E non adopra, ecc. E l'acqua d'Euneè non opera l'effetto suo, se non dopo che s'è gustato dell'acqua del Lete prima, e poi di quella. Ed è naturale; perciocche, siccome non può star la luce dov' è l'ombra, così la rimembranza del bene con quella del male non può coabitare.

133-138. Non si not. da Alf. nè il secondo, nè L due seg. — Esto, il aspore d'Eunoè solo, spiego in contro il parere di Lombardi, che dell'uno e dell'altro intende; perocchè del supore dell'acqua del Lete nulla dice il Poeta, mentre di quello d' Eunee,

Dante, vol. 11.

E avvegna ch'assai possa esser sazia La sete tua, perchè più non ti scuopra, Darotti un corollario ancor per grazia, Nè credo che 'l mio dir ti sia men caro, Se oltre promission teco si spazia.

Quelli ch'anticamente poetaro

140 L'età dell'oro e suo stato felice, Forse in Parnaso esto loco sognaro.

Qui fu innocente l'umana radice; Qui primavera sempre, ed ogni frutto; Néttare è questo di che ciascun dice.

145Io mi rivolsi addietro allora tutto

Canto xxxm, in fine, dice: Lo dolce ber obe mai non m'avria sazio. — È di sopra, per la quale squisitezza e dolcezza. Esser sazia la sete tua, esser contentato il desiderio tuo. Perchè più non ti scuopra, benche io non ti scuopra più di quello che t'ho scoperto, nondimeno ti darò ancora ecc. Corollario, aggiunta ad altre deduzioni del vero che si dimostra.

139-141. Poetaro, poetarono, finsero nelle poetiche loro immaginazioni, ovvero nelle poesie loro. E suo stato felice, la testa del gran vecchione, del quale, Inf. xiv, non ha sfenditure, non goccia lagrime. Forse in Parnaso, ecc., forse sognarono questo luogo, poetando, in sul Parnaso, vale a dire, forse nelle loro poetiche quasi e divine immaginazioni travidero, ma

come in sogno, questo luogo. 142-144. Alf. non nota nè 'l secondo ne 'l terso. - Ordina e spiega cosl: l'umana radice (i primi parenti nostri ) fu qui (abitò qui ) finchè fu innocente; perchè, come passò il segno, fu sban-dita di là. Qui primavera, suppl. è; ed ogni frutto, sottiptendi è sempre. - Nettare, ecc., e l'acqua di questo fiumicello è quel néttare, di che ciascun poeta parla.

145—148. L'ultimo non si nota da Alf. — Mi rivolsi

#### CANTO XXVIII.

A' mie' Poeti, e vidi che con riso Udito avevan l'ultimo costrutto; Poi alla bella Donna tornai 'l viso.

addietro. Andavano i due Poeti dietro a Dante, discorrendo fra sè, e forse come lui ammirando. Vidi che con riso, ecc. Non già che Matelda tacciasse di sogni l'arte loro, nè che intendesse trattarli tutti quanti da sognatori; ma pur per quella parte che all'età dell'oro, da loro poetando immaginata, ha riguardo. L'ultimo costrutto, ove s'ha a intendere discorso o sermono, è il corollario detto. Tornai 'l viso, rivolsi il volto.

# C A N T O XXIX.

## ARGOMENTO.

Proseguimento del loro commino lungo le rive. Dante e le due ombre dalla sinistra sponda del ruscello; la bella Donna dalla destra. Vista subitana d'un gran lume splendente a guisa d'incendio: trionfi, maraviglie e divine cose.

Cantando come donna innamorata, Continuò col fin di sue parole: Beati, quorum tecta sunt peccata: E come ninfe che si givan sole Per le salvatiche ombre, disiando, Qual di fuggir, qual di veder lo sole; Allor si mosse contra 'I fiume, andando Su per la riva, ed io pari di lei, Picciol passo con picciol seguitando,

1-3. Innamorata, e però spirata da amore, che le dà grazia, avvenenza, venustà, e tutto. Col fin di sue parole, le quali furono: Néttare è questo di che ciascun dice. — Beati, quorum, ecc., beati, i cui

peccati sono cancellati, com'erano di Dante.

4-9. Si not. da Alf. - E come ninfe, ecc. La immaginazione del Poeta s'esalta al veder muoversi la bella Donna, il cui andare non è certo cosa mortale, ma tutto divino; quale può solo la fantasia figurarsi fra l'ombre più segrete le vaghe ninfe, o veramente quale dal nostro gran Lirico nella sua Laura si descrive:

> Non era l'andar suo cosa mortale, Ma d'angelica forma.

Contra I fiume, contro la corrente. Ed io pari di lei, ed io mi mossi andando con passo pari al passo di lei. Picciol passo, ecc., seguitando con picciol passo il picciol passo di lei.

IO

15

Non eran cento tra i suo passi e i miei, Quando le ripe igualmente dier volta,

Per modo ch'al Levante mi rendei.

Nè anche fu così nostra via molta,

Quando la Donna mia a me si torse,

Dicendo: Frate mio, guarda, e ascolta.

Ed ecco un lustro subito trascorse

Da tutte parti per la gran foresta,

Tal che di balenar mi mise in forse. Ma perchè 'l balenar, come vien, resta,

10-12. Non eran cento, ecc. Se i passi fatti dal Poeta con quei della Donna non eran cento, avendone fatti ognuno egual numero, chiaro è che la distanza che s'accenna è di quasi cinquanta passi; ma di quei passi che ha detto nel precedente verso, picciol passo, ecc. E vuole il Poeta per questo farne intendere, 1.º che il detto fiumicello, dopo aver corso per dritta linea verso occidente sino al luogo dell'incontro, si piega dalla destra sua riva, e va per quella direzione chi sa dove; 2.º che Dante, andando da cima della scala dritto verso oriente, erasi pure scostato dalla retta declinando da sinistra, per cinquanta pic-cioli passi. Le ripe, del fiume, dice Alfieri. Igualmente, formando due archi paralelli. Dier volta, piegarono dalla destra riva.

13 e 14. Alf. nota il primo. — Così, in quella direzione ch' ha detto, e Alf. dice in quello stato. -Mia, suppl. scorta, che mi guidava. Si torse, rimanendo i piedi stretti a terra. Lombardi, scrivendo colla Nidob. a me tutta si torse, toglie a quella gentil Donna quanta dignità le ha dato di sopra il Poeta; e chi volesse cercar il pelo nell'uovo potrebbe forse mostrare che quel a me si torse tutta, anche spiegandolo malamente, come fa Lombardi, non può star in Dante.

16-18. Si not. da Alf. che spiega un lustro, un lampo. In forse, in dubbio; mi mise in dubbio di veder balenare.

19-21. Si not. da Alf. - Come vien, resta. Ha

DEL PURGATORIO,

E quel durando più e più splendeva,

Nel mio pensar dicea: Che cosa è questa?

E una melodia dolce correva

Per l'aer luminoso; onde buon zelo

Mi fe' riprender l'ardimento d' Eva,

25 Che, là dove ubbidia la terra e 'l cielo,

Femmina sola, e pur testè formata,

Non sofferse di star sotto alcun velo;

Sotto 'l qual, se divota fosse stata,

Avrei quelle ineffabili delizie

30 Sentite prima, e poi lunga fiata. Mentr'io m'andava tra tante primizie

torto di dire Lombardi che come ha senso di mentre, perchè, se così fosse, l'azione stessa sarebbe e non sarebbe a un tempo, il che involve contraddizione. Dunque spiega così tosto come tosto.

22—24. Alf. not. sino a l'aer luminoso. — Onde buon zelo, ecc. Commosso da tante maraviglie, e dal diletto che per l'udire e pel vedere riceveva. lo spinse giusto zelo a riprender l'ardimento d' Eva d'aver disubbidito a Dio, e perduto così quelle divine delizie.

25—27. Alf. nota il secondo e 'l terzo. — Che là dove, ecc., perocchè, là dove il cielo e la terra ubbidivano a Dio, una femmina sola, e formata pur testè, non sofferse di stare sotto alcun velo d'ignoranza, e però si lasciò indurre a mangiare il frutto vietato, credendo acquistar per esso ogni scienza.

30. Prima, d'allora, perche sarebbe nato ivi. E poi lunga fiata, e più lungo tempo che quei pochi

istanti che vi stette.

31—33. Tra tante primizie, ecc. Chiama così quelle ineffabili delizie, per esser parte dell'eterno piaccre, e per averle Dio date all'uomo come un'arra delle seconde preparategli nel cielo. Ed eccone la prova nelle seguenti parole del passato Canto:

Lo sommo ben, che solo esso a sè piace Fece l'uom buono a bene, e questo loco Diede per arra a lui d'eterna pace.

Dell'eterno piacer, tutto sospeso,

E disïoso ancora a più letizie,

Dinanzi a noi tal, quale un fuoco acceso,

Ci si fe' l'aer, sotto i verdi rami,

E 'l dolce suon per canto era già inteso:

O sacrosante vergini, se fami,

Freddi o vigilie mai per voi soffersi, Cagion mi sprona ch'io mercè ne chiami. Or convien ch' Elicona per me versi,

40

Tutto sospeso, perchè gli era da quelle delizie tutta l'anima tolta. A più letizie, alle contentezze del cielo empireo, dice Lombardi dietro al Venturi; ma credo che Dante accenni un desiderio vago, e, se pure ad alcun oggetto inteso, si è questo la cagione di quel lustro e di quella melodia, e soprattutto Beatrice, che sa di dover tosto vedere.

34-36. Alf. nota il primo, e del secondo, ci si fe' l'aer. — Il lume, di cui non sa ancora la cagione, avvicinatosi, pargli di veder ivi sotto i densi e verdi rami l'aere acceso a guisa d'un incendio. La particella ci è avverbio di luogo. E'l dolce suon, ecc., e già quel dolce suono, indistinto da prima, sentivasi essere un soavissimo canto.

37—42. Si not. da Alf. — Chiama le sante muse, con versi e parlar tale, che si vede la immaginazione di lui da maggior estro agitata e fervente. Se fami, ecc. Scrive il Boccaccio nella Vita di Dante: perocchè, non curando nè caldo nè freddo, nè vigilie nè digiuni, nè niun altro disagio, con assiduo studio divenne a conoscere della divina essenzia quello che per umano ingegno quivi se ne può comprendere. E tutte queste cose le ha sofferte il Poeta, siccome quelli che si sono dati da vero ai sacri studi delle Muse. E vedi da te, se un pappatore e scroccone, che mena la vita alle laute mense dei ricchi, che li paga di ciance o d'apparenze, può presumere di farsi poeta di grido. Ch' io mercè ne chiami, ch' io ne chieda merito o guiderdone, ch'è quello dell'aiuto loro. Ch' Eli-

E Urania m'aiuti col suo coro, Forti cose a pensar, mettere in versi. Poco più oltre sette alberi d'oro Falsava nel parere il lungo tratto

Del mezzo, ch'era ancor tra noi e loro; Ma quando i' fui sì presso di lor fatto, Che l'obbietto comun, che 'l senso inganua,

cona per me versi, intendi le onde sue. Urania, musa che presiede alle cose celesti. Forti cose a pensar, ecc. Il Vellutello, Daniello, ecc., costruiscono: m'aiuti mettere in versi cose sorti a pensare. Lombardi critica, e ordina così: m'aiutì a pensare e mettere in versi cose sorti. Io, dicendomi Dante nel suo Convito, che più ampi sono li termini dello ingegno a pensare, che a parlare, e che il pensiero mostro, è vincente del parlare; e, consormemente a questo principio, scrivendo l'Ariosto:

Non fu, signor, di sorte, non fu in guisa Ch'immaginar, non che descriver possa.

E avendo in pronto mille altri esempi d'ogni maniera, e la gramatica e la ragione dalla mia, diversamente da tutti, ordino come segue: m'ajuti... a descrivere cose forti a potersi pur pensare, non che a mettere in versi.

- 43—45. Riordina così: il lungo tratto del meszo, che era ancora tra noi, falsava nel mio parere, poco più oltre, sette alberi d'oro. Poco più oltre, al luoge dov'era quell'incendio nell'aere. Falsava nel parere, faceva falsamente apparire, mostrava con falsa apparenza; perocchè non alberi, ma candelabri erano quegli oggetti. Del mezzo, del luogo mezzo o mezzano.
- 46-51. Alf. not. la prima terzina. Che l'obbietto comun che, ecc. Chiama obbietto comune, negli enti di disforme specie, ciò che negli uni e negli altri comune è, rispetto a certa similitudine di forma; siccome negli alberi e in quei candelabri, per cagion del

Non perdea per distanza alcun suo atto;
La virtù ch'a ragion discorso ammanna
Siccom'egli eran candelabri apprese,
E nelle voci del cantare, Osanna.
Di sopra fiammeggiava il bello arnese
Più chiaro assai che luna per sereno,
Di messa notte, nel suo messo mese.

tronco o fusto. E questo obbietto comune si è quello che per distanza, riguardo al viso, o per poca luce, inganna il senso, e dietrogli l'estimativa. Così, Inf. xxxi, gli apparververo e giudicò torri i Giganti; così, nel x di questa Cantica, ingannato era dalle anime oppresse da quei sassi; e così fu quella femminetta quando vide da prima il povero Landolfo. Ma se l'oggetto, falsato nel parere dalla distanza, venga sì presso, che l'obbietto comune non perda alcun suo atto, lo discerne l'occhio in ogni sua minima parte, e l'errore si dilegua. La virtù che ammanna (raccòglie e prepara) discorso (materia da discorrere, ragionando e deducendo) a ragions, si è l'apprensiva; e senza altre ciance chiaro lo dice il Poeta nel xviii di questa Cantica:

Vostra apprensiva da esser verace Tragge intenzione, e dentro a voi la spiega, Si che l'animo ad essa volger face.

Questa adunque si è la virtù la quale riceve, conserva, e spiega alla giudicativa le immagini delle cose. E nelle voci, ecc., ed essa virtù apprese come nelle voci del cantare, il canto era osanna, voce che s'in-

terpreta fa noi salvi.

52-54. Alf. not. — Il bello arnese; così chiama il parere di tutti insieme quei candelabri. Fiammeggiava, perchè le fiaccole di sopra, cioè nella parte superiore dei candellieri, erano accese. Che luna, ecc., non fiammeggia per cielo sereno, in tempo di mezza notte, e nel suo mezzo mese; circostanze per le quali il maggior lume di luna piena più bello e vivace si scorge.

55 Io mi rivolsi d'ammirazion pieno

Al buon Virgilio, ed esso mi rispose Con vista carca di stupor non meno.

Indi rendei l'aspetto all'alte cose

Che si movieno incontro a noi sì tardi,

60 Che foran vinte da novelle spose.

La Donna mi sgrido: Perchè pur ardi Sì nell'affetto delle vive luci, E ciò che vien diretro a lor non guardi?

56 e 57. Alf. not. ed esso mi rispose, col vers. seg.

— Nota bello ed eloquente tratto del linguaggio di
natura!

Carico di stupor non picciol arco.

58-60. Alf. nota i due primi, il terzo no, ma per inavvertenza. - Indi, è avverbio di luogo; e per analogia, di tempo. L'aspetto, lo sguardo, dice Alfieri. All'alte cose, perchè quei sette candelabri sono il settentrione del primo cielo. Vedi la nota al primo verso del seguente Canto. Movieno, movevano. Che foran vinte, ecc. Questo andare con graziosa dignità e decenza delle novelle spose, nelle nuziali ceremonie, ha dato luogo al Venturi e al Lombardi di farci pur ridere un tratto. Questi dubita che intenda Dante del l'andare la prima volta le spose, a casa dei mariti, e che accenni durante fino ai tempi suoi, la femminile smorfia, che delle antiche donne riferisce Alessandro di Alessandro, di affettare cioè in tal passaggio lentezza e ripugnanza. Dove vai? Mondo nespole. Quegli dice : vanno con lentezza e pareggiate, perchè nulla si scompigli e scomponga di quel gran mondo d'ornamenti, che tengono addosso, e non sono ancor bene avvezze a portare. E metti fuori il muso a vedere se la 'ngozziamo, il golpone.

61-63. Si not. da Alf. — Ardi si nell'affetto, ecc. Si spiega da Alfieri: così ti compiaci a mirarlo. Se alla frase ardi nell'affetto sostituisci quella della Nidob.

Genti vid' io allor, com'a lor duci,
Venire appresso, vestite di bianco;
E tal candor giammai di qua non fuci.
L'acqua splendeva dal sinistro fianco,
E rendea a me la mia sinistra costa,
S' io riguardava in lei, come specchio anco.
Quand' io dalla mia riva ebbi tal posta,
Ohe solo il fiume mi facea distante,
Per veder meglio, a' passi diedi sosta,
E vidi le fiammelle andare avante,
Lasciando dietro a sè l'aer dipinto,

preferita dal Lombardi ardi nell'aspetto, ogni bello svanisce.

64-66. Ordina così: io vidi allora genti vestite in vestimenti di color bianco venire appresso alle vive luci sì, come genti vanno dietro ai loro duci. — E tal candor, ecc., è candor tale, quale era quello delle vestimenta loro, nel mondo di qua, non ci fu mai. Dice Lombardi che la particella ci non è che un ornamento, ed in grazia della rima. Veramente questo ornamento è bello, e val bene uno sbileffe in viso! Mainò; egli è questo un parlar domestico assaj agl'I-taliani, dicendosi pur in prosa, per modo d'esempio: in quella casa non ci starei nè pur dipinto.

67—69. Alf. not. — Vuol mostrare in che positura stava, e la vicinanza in che era di quegli oggetti. Dal sinistro fianco, del ruscello. E rendea, ecc. Ordina: e, s' io riguardava in lei, l'acqua rendeva anco a me la mia costa (il mio lato) sinistra così, come specchio rende le immagini degli oggetti specchiati.

70—72. Sono not. da Alf. — Ebbi tal posta che, ecc. Alfieri spiega: fui in concio; in luogo opportuno. — Diedi sosta, arrestai; dice Alfieri. Dar sosta, lo stesso che sostare; onde nel xix di questa: Sosta un poco per me tua maggior cura.

73—75. Alf. nota i primi due, e non il terzo, ma senza dubbio fu una svista. Le fiammelle, le accese fiaccole di sopra ai candelabri. Lasciando dietro a

DEL PURGATORIO,

75 E di tratti pennelli avea sembiante; Di ch'egli sopra rimanea distinto Di sette liste, tutte in quei colori Onde fa l'arco il Sole e Delia il cinto.

Questi stendali dietro eran maggiori

Che la mia vista; e, quanto a mio avviso, Dieci passi distavan quei di fuori.

sè, ecc. I sette candelabri figurano i sette Doni dello Spirito Santo, Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, Timor di Dio; e l'impressione che lasciano dietro sè le fiammelle, i preziosi e durevoli effetti che producono si cari doni nelle anime, alle quali sono compartiti. E di tratti pennelli, ecc., e l'aere avea sembiante simile a quello di pennelli tratti in tela. Quindi, egregiamente imitando, il Tasso: Quasi aureo tratto di pennel si stende. Lombardi, per agevolare, al parer suo, il senso, legge con la Nidob. avean sembiante, il che lo costringe a sar un errore di più, supponendo che il soggetto d'avean sia cotali scorrenti siamme, ch' è salso assatto; perocchè non le scorrenti fiamme hanno quel sembiante, ma sì l'impressione lasciata da loro nell'aere.

76-78. Alf. nota in quei colori, onde, ecc. -Lombardi guasta ancora il primo verso, e il sentimento, scrivendo, per renderlo più facile ai babbuini, sì che di sepra, in vece di ch'egli sopra, che ha per intero, per cagione di che egli (d'aere) nello spazio di sopra. — Di sette liste, di sette luminose strisce. Onde, di che. L'arco, l'iride o arcobaleno. Delia, la luna, così detta dal luogo di sua nascita, ch' è Delo. Il cinto, l'alone, che formasi dal riflesso raggio della luna, quando l'aere intornole è d'umidi vapori pregno.

79-81. Alf. not. a mie avviso dieci passi, ece. Questi stendali, quelle luminose strisce, simili a tanti stendardi. Eran maggiori che la mia vista, si distendevano più che non andava la vista mia. Ha detto, nel iv: Lo sommo er'alto, che vincea la vista. E pur ivi: Più che salir non posson gli occhi miei. E ciò perchè quello che figurano scende di lassù, ove non

Sotto così bel ciel, com' io diviso, Ventiquattro seniori, a due a due, Coronati venian di fiordaliso. Tutti cantavan: Benedetta tue Nelle figlie d'Adamo, e benedette

85

aggiunge alcun occhio mortale. Distavan, spiega Alfieri eran lontani. — Quei di fuori, i due estremi, le due estreme liste, dieci passi l'una dall'altra distanti, 'a dimostrare, fra i dieci passi (figuranti i dieci Comandamenti di Dio), e le sette liste, la dipendenza medesima ch'è fra il continente e il contenuto. Adunque chi vuole farsi degno d'aver in se quei sette sì cari doni, dispongasi colla severa osservanza dei Comandamenti di Dio. Sarà bene avvertir chi impara, che questa immagine dei sette candelabri tolta è dalle visioni di S. Giovanni, siccome quelle che sieguono; ma che non si stringe il Poeta al senso che dai sacri interpreti si dà loro; aggiustandole all'intendimento suo senza cercar più oltre. Così faremo noi, lasciando ogni altra curiosità; che non s'ha a cercar nel poeta ne lo storico ne il santo padre. Seniori. Cosi piacemi di leggere colla Nidob. seguita da Lombardi, con altri MSS. senza novero, e collo Stuardiano, in vece di signori, benchè potesse pure star cosi; e spiego seniori, venerandi vecchioni: Et super throngs viginti quatuor seniores sedentes; pei quali si figura la reverenda autorità dei ventiquattro libri del Vecchio Testamento. Coronati... di fiordaliso. Nel sacro testo si coronano d'oro, segno di quella beatitudine e possanza che viene loro direttamente da Dio partecipata, e dal Poeta s'inghirlandano di gigli, a dimostrare la purità della dottrina in essi libri contenuta.

85-87. Queste ledi, che appartenguno alla Vergine, si fanno cantar dal Poeta in gloria di colei, la quale, simboleggiante la divina sapienza, scenderà tosto in bel trionfo, e tutta della divinità del suo fattore sfavillante. Altri però spiegano più misteriosse

Sieno in eterno le bellezze tue.

Poscia che i fiori e l'altre fresche erbette

A rimpetto di me, dall'altra sponda,

o Libere fur da quelle genti elette,

Sì come luce luce in ciel seconda, Vennero appresso lor quattro animali,

Coronato ciascun di verde fronda.

Ognuno era pennuto di sei ali,

Le penne piene d'occhi, e gli occhi d'Argo, Se fosser vivi, sarebber cotali.

A discriver lor forma più non spargo Rime, lettor, ch'altra spesa mi strigne Tanto, che 'n questa non posso esser largo.

mente: vedili se vuoi. Le bellezze tue, s'intende di

quelle dell'anima.

88—93. Alf. not. — Libere fur, ecc., per esser quelle genti andate oltre. Sì come luce, ecc., così appunto come, nel giro che fanno le stelle da oriente in occidente, stella va dietro a stella; similitudine che, meglio d'ogni altra, quell'ordine dignitoso e bello dimostra: Quattro animali: et in medio sedis, et in circuitu sedis quatuor animalia plena oculis antè et retro. Anche il Poeta figura nei quattro animali i quattro Vangeli; e gli rappresenta coronati di verde fronda, a dimostrare, siecome in pianta verde fronda vita, lo star sempre in viridi l'evangelica dottrina.

94-96. Alf. li not. — Pennuto di sei ali, eco.: et quatuor animalia, singula eorum habebant alas senas. Le ali mostrano prontezza e ubbidienza alla voce di Dio, e a difendere la dottrina di lui; gli occhi, vigilanza. Gli occhi d'Argo; ne aveva cento, ed erano

vivissimi. Se fosser vivi, lui vivendo.

97-99. Alf. not. — Altra spesa, ecc.; altra materia del mio ragionare mi costringe in modo che non posso troppo in questo distendermi.

| CARTO XXIX.                             | 463 |
|-----------------------------------------|-----|
| Ma leggi Ezzechiel, che li dipigne      | 100 |
| Come li vide dalla fredda parte         | •   |
| Venir con vento, con nube e con ignes   |     |
| E quai li troverai nelle sue carte,     |     |
| Tali eran quivi, salvo ch'alle penne    |     |
| Giovanni è meco e da lui si diparte.    | 105 |
| Lo spazio dentro a lor quattro contenne |     |
| Un carro, in su duo ruote, trionfale,   |     |
| Ch'al collo d'un grifon tirato venne:   |     |
| Ed esso tendea su l'una e l'altr'ale    |     |
| Tra la mezzana e le tre e tre liste,    | 110 |
| Sr ch'a nulla fendendo facea male.      |     |
| Tanto salivan che non eran viste;       |     |
|                                         |     |

niebat ab Aquilone, et nubes magna, et ignis involvens, et splendor in circuitu ejus... splendor ignis, et de igne fulgor egrediens. Venturi chiama la voce igne, latinismo dantesco. Convien credere che, per discostarsi dal latino, quel formidabil critico parlasse la lingua di Nembrotte. I tre tempi uguali con vento, con nube, con igne, fanno l'anglar del verso e l'armonia ritratto vero.

104 e 105. Ezechiello dice: quatuor penna uni; s Giovanni: habebant alas senas.

106—108. Nello spazio compreso fra i quattro animali, sta un carro legato al collo d'un grifone che lo tira. Il carro figura la pontificia sede; il grifone, animale biforme, cioè aquila nell'anterior parte, e leone nella posteriore, figura Gesù Cristo, in riguardo alle due nature, umana e divina.

109—111. Alf. nota il primo. — Esso grifone tendeva le sue ali in su, tra la lista di mezzo e le tre dall'una parte e le tre altre dall'altra; e le tendeva in modo che, fendendo l'aere, non faceva male a nessuna delle tre di qua e di là; cioè non ne fendeva, scomponeva alcuna.

112-114. Alf. not. Tunto salivam, ecc. Alf. fa qui

Le membra d'oro avea, quanto era uccello, E bianche l'altre di vermiglio miste. 115Non che Roma di carro così bello Rallegrasse Affricano o vero Augusto; Ma quel del Sol saria pover con ello;

una svista, e spiega volando; aveva a dire fendendo l'aere. — Quand'era uccello, intanto del corpo suo, in quanto era uccello. Rispetto all'aureo e bianco colore, nota il Venturi, che allude al dilectus meus candidus et rubicundus.

strare la divina bellezza di quel carro, prima però che guasto fosse come dirà poi, che non solamente simile non fece mai Roma pei trionfi dei loro massimi imperatori; ma quello del sole parrebbe povero appetto a lui. Il Tasso:

Nè dar l'antico Campidoglio esempio D'alcun può mai si glorioso alloro.

La costruzione sincera del non che Roma, ecc., si è : non solo s'ha a dire che Roma non rallegrasse Affricano o vero Augusto con trionfo di carro così bello, ma quel del sole, ecc. Affricano, il grand'uon che d'Affrica s'appella; Scipione, così soprannominate per aver soggiogato l'Affrica, che lo fece erede di gioria, Quando Annibal co' suoi diede le spalle. — Augusto, di cui Virgil. 1 At Cæsar triplici invectus Romana triumpho moenia. E il Petrarca nella canzone: O aspettata in ciel, ecc.:

Sai dall' imperio del figlinol di Marte Al grande Augusto, che di verde lauro Tre volte trionfando ornò la chioma.

Saria, for. poet. sarebbe. — Con ello, poeto incieme con ello, e perciò a canto; a petto ad esco, comparato con esso. Quel del sol; bella si è questa ripresa, che mena dritto il Poeta allo intendimento suo di mostrare, per la giusta punizione del fulminato Fetonto, l'infelice fine a che mena l'uomo la sua presunzione.

Quel del Sol che sviando fu combusto, Per l'orazion della Terra devota,

Quando su Giove arcanamente giusto.

Tre donne in giro, dalla destra ruota,

Venien danzando, l'una tanto rossa, Ch'a pena fôra dentro al fuoco nota:

L'altr'era come se le carni e l'ossa Fossero state di smeraldo fatte; La terza parea neve testè mossa:

125

Sviando, uscendo di sua via. Per l'orazion, ecc. Si accostò troppo alla terra, che ne patì, e però fece quella istanza devota a Giove. Benchè l'aggiunto devota possa darsi egualmente all'uno e all'altro nome, parmi che stia meglio col primo. Quando fu Giove, ecc., verso di sentenza, di suono e di lingua magnifico. Arcanamente, nel suo profondo e segreto consiglio. Nel xvn del Paradiso:

Qual venne a Climenè, per accertarsi Di ciò ch'aveva incontro a sè udito, Quei ch'ancor fa li padri a' figli scarsi.

121—126. Alf. li not. — Tutte le maraviglie del cielo e della terra debbono concorrere a far bello tale carro, siccome quello che destinato è a ricevere la gloriosa Beatrice. Tre donne, ecc. Ordina: Tre donne (figurano Fede, Speranza, Carità) venivano danzando in giro dalla destra ruota. L'una tanto rossa che, ecc., è la Carità, tutta accesa del fuoco d'amore. L'altr'era come se, ecc., è la Speranza, il cui colore è quello dello smeraldo, e in l'ora che si fiacca. — La terza, è la Fede, bianca come neve pur testè caduta. Nella Fiera, il Commercio dice alla Fede:

Delle tue bianche vesti, comparisci Astersa d'ogni macchia.

Dante, vol. 11.

30 Ed or parevan dalla bianca tratte,
Or dalla rossa, e dal canto di questa
L'altre toglién l'andare e tarde e ratte.
130Dalla sinistra quattro facèn festa,
In porpora vestite, dietro al modo
D'una di lor, ch'avea tre occhi in testa.
Appresso tutto 'l pertrattato nodo,
Vidi duo vecchi in abito dispari,

### E nel Furioso:

Nè dagli antichi par che si dipinga La santa Fè vestita in altro modo, Che d'un vel bianco che la copra tutta; Ch'un sol punto, un sol neo la può for brutta.

127—129. Dalla Fede può nascere Carità e Speranza, e da Carità, Fede e Speranza, ma questa di nessuna delle prime esser può cagione. Il che vuolsi esprimere dal Poeta, dicendo che ora la bianca, ora la rossa guidava le altre in danza. È aggiunge che l'andar in giro, tardo o ratto, regolato era dal canto della rossa, perchè l'esser più o men vivà la Fede e la Speranza, procede dal più o meno ardore di Carità.

130—132. Dalla sinistra, ecc. Quattro donne, vestite in porpora, facevano festa (menando lieta danza) dalla sinistra ruota; e la regolatrice del ballo era una di loro, avente tre occhi in testa. Queste sono le quattro virtù cardinali, Giustizia, Fortezza, Temperanza, Prudenza, vestite in porpora a dimostrare la loro gran nobiltà; l'ultima delle quali ha tre occhi in testa: l'uno il passato, l'altro il presente, l'altro il futuro ha in riguardo.

133—135. Alf. not. sino al fine del Canto, salvo i vers. 145, 146 e 147. — Pertrattato, spiega Alfieri, molto trattato, di cui s'è detto ampiamente; ma noi dobbiamo avvertire che la preposizione per mostra il discorrimento della ragione per tutte le parti della materia trattata. Chiama nodo l'unità che formano tutti quegli oggetti, e con questa voce dimostra l'indivisi-

bilità loro. Due vecchi, Luca e Paolo. In abito dispari, ma pari in atto, perchè le loro cure, quantunque diverse nei mezzi, furono a un fine. Onestato e sodo; decente, e tardo, e grave.

136-138. Si mostrava alcun, mostrava sè essere uno dei famigliari, ecc., perchè S. Paolo, nel libro di Dio, è detto medico, e però mostrasi uno de' seguaci di quel sommo Ippocrate, che dice il Poeta natura aver fatto a posta agli animali ch'ella ha più cari, che sono gli uomini.

139 e 140. La contraria cura, quella di troncare il vizio, combattere l'errore, e disendere la verità; e però viene con una lucida e tagliente spada in mano, simbolo della possanza della divina parola. Adunque la cura dell'uno era di sanare, quella dell'altro, di distruggere.

Landino e Vellutello, i quattro apostoli, Giacomo, Pietro, Giovanni e Giuda. Paruta, sembiante. Un veglio solo, S. Giovanni. Dormendo, perchè l'anima assorta in alcuna visione è tolta affatto agli oggetti di fuori. Con la faccia arguta; vivace e penetrante, e ciò riguardo all'acume con che penetrò nei più profondi misteri. Oguuno può vedere essere intenzione del Poeta di mostrare, onde la chiesa piglia la sua veracità, infallibilità, durata, e possanza, cioè dal Veochio e Nuovo Testamento, le cui parti sono figurate dal Poeta nei personaggi che ha detto; cioè i quattro

468 DEL PURGATORIO, CANTO XXIX.

145E questi sette col primaio stuolo
Erano abituati, ma di gigli
Dintorno al capo non facevan brolo;
Anzi di rose e d'altri fior vermigli;
Giurato avria poco lontano aspetto

150 Che tutti ardesser di sopra da'cigli;
E quando 'l carro a me fu a rimpetto,
Un tuon s'udì, e quelle genti degne
Parvero aver l'andar più interdetto,
Fermandos' ivi con le prime insegne.

libri degli Evangelisti, nei quattro animali; il libro degli Atti degli Apostoli, in S. Luca; quello dell' Epistole, in S. Paolo; le Lettere Canoniche, nei quattro in umile paruta; l'Apocalisse, in S. Giovanni; il rimanente s'è detto.

145—147. Col primaio stuolo erano abituati, erano in abito simigliante a quello dei personaggi della prima achiera, quei ventiquattro seniori. Non facevan brolo. Brolo, ghirlanda, voce formata dal Poeta da broglio, orto chiuso, o altro luogo similmente chiuso, vocabolo sceso dall'antico francese broillot, ovvero bruillot, latbroilum; o briolium, o brolium, boschetto o cespuglio, così detto dall'uso di bruciarlo prima di coltivarlo. Onde un antico: En demanda embuchement en un broillot.

148. Dicono i comentatori, in segno del martirio da loro sostenuto.

149 e 150. Ordina e spiega: un aspetto un poco lontano da loro (Dante n'era vicinissimo) avrebbe giurato, ecc. Chi gli avesse veduti un po'da lungi avrebbe affermato che ardessero nella parte di sopra dai cigli, ch'è il luogo della ghirlanda.

152-154. Un tuon, un alto grido, e forse ne fu cagione il prevedere quello che il santo vaso, si bello, si puro, si glorioso, aveva tosto a diventare. L'andar più, suppl. oltre. — Le prime insegne, i candelabri

da prima veduti.

# C A N T O XXX.

#### ARGOMENTO.

Apparizione di Beatrice: miracol nuovo di stupore e di gloria. Scena mai più vista nè da vedersi: miracoli di poesia, feste di paradiso. Amaro rimprovero della celeste Donna a Dante: sua confusione e pentimento.

Quando 'l settentrion del primo cielo, Che ne occaso mai seppe ne orto, Ne d'altra nebbia che di colpa velo, E che faceva lì ciascuno accorto Di suo dover, come 'l più basso face Qual timon gira per venire a porto, Fermo s'affisse, la gente verace,

1-10. Alf. nota il secondo verso, il quarto, e di suo dover, con fermo s'affisse, del settimo. Quando 'l settentrion, ecc. Il primo cielo, quello ch' è tutto luce e amore, è l'empireo, del quale, siccome noi del nostro diciamo settentrione le sette stelle dell'orsa maggiore, il Poeta chiama settentrione le sette misteriose e lucentissime fiammelle dei predetti candelabri. Che nè occaso mai, ecc. Il nostro settentrione nasce e tramonta; quello degli abitatori di lassù splende notte e di; il nos!ro soggetto è a soffrir velo di nebbia, quello non mai altro ne conobbe, se non quello che lo celò all'uomo, che su il velo del peccato, disubbidendo. La frase fare ano accorto di suo dovere è molto elegante, e significa: far conoscere a uno il dover suo, e farlo pronto all'eseguire. — Come 'l più basso, eco. Ordina: come il settentrione più basso ( del cielo più basso, ch'è il nostro) fa accorto qual nocchiero gira timone per venire a porto. — Fermo s'affisse. Adunque fermatosi appena quel misterioso settentrione,

DEL PURGATORIO,

Venuta prima tra 'l grifone ed esso, Al carro volse sè, come a sua pace: 10 E un di loro, quasi da ciel messo, Veni, sponsa, de Libano, cantando, Gridò tre volte, e tutti gli altri appresso. Quale i beati al novissimo bando Surgeran presti ognun di sua caverna, 15 La rivestita carne alleviando.

le genti, delle quali detto s'è uel precedente Canto, si rivolsero al carro, siccome a sua pace, vale a dire al termine e compimento d'ogni loro desio, essendo quello che le loro misteriose visioni e predizioni av-

10-12. Un di loro, uno di quei venerandi vec-chioni, ed è quello che figura la Cantica di Salomone. Da ciel, ha detto nel nono dell'Inferno, del ciel messo; adunque nella forma da ciel messo, usata pur in prosa dal Boccaccio, e dagli altri migliori, v' ha la ellissi dell'articolo; e non è vero ciò ch'afferma Lombardi, che da sia lo stesso che dal, dallo, dalla, dalle, ch' è impossibile. Veni, sponsa, de Libano (vieni, o sposa, dal Libano), parola della saera Can-Lica indirizzata qui alla divina Beatrice, perchè scenda a compire il glorioso trionfo. Tre volte, perchè tanto nel sacro testo l'affettuoso invito si ripete.

13-15. Alf. not. - Quale, dice Lombardi, per come, ed è falso, l'uno accennando maniera, l'altro qualità. Novissimo, come il lat. novissimus, ultimo. Bando, accenna quello del surgite mortui, venite ad judicium. - Caverna, la sepoleral buca. La rivestita carne allegiando. Allegiando, alleggerendo; perocche dai filosofi cristiani dicesi, dietro l'autorità della divina promessa, che il corpo glorificato sarà lucido e lieve, siccome de loro Dei affermano gli stoici. Però Cicerone, De Nat. Deorum: illud video pugnare te, specie ut quædam sit Deorum, qua nihil concreti habeat, nihil solidi, nihil expressi, nihil eminentie, sitque pura, levis, pellucida.

Cotali, in su la divina basterna, Si levar cento, ad vocem tanti senis, Ministri e messaggier di vita eterna. Tutti dicén: Benedictus, qui venis, E, fior gittando di sopra e dintorno,

20

Quindi il Tasso, conforme all'intenzione del Poeta nostro:

Quel corpo in cui già visse alma si degna, Lo qual con essa ancor, lucido e leve E immortal fatto, riunir si deve.

Adunque onde cavò mai il signor can. Dionigi quella sozza lezione che porta voce in vece di carne, e, in luogo d'alleviando, alleluiando, parola sconcia per sè, e per l'orribil guasto che porta nel costrutto e nel sentimento? Ha ben ragione l'egregio signor Ugo Foscolo di fare al signor Canonico quella lavata di capo, che leggesi in una delle sue eleganti ed erudite note alla Chioma di Berenice, poema di Catullo, da lui maestrevolmente volgarizzato. Ma odi spavento! Il signor de Romanis avendo trovato nell' irrugginito Cod. Caet. La rivestita voce alleluyando, ha stampato nella ristampa del Lombardi la rivestita voce allelujando, e, credendo tutti noi Italiani altrettanti goccioloni, lasagnoni, gaglioffacci, ce la snocciola per l'ezione decisiva. O santissimo Apollo, Son gli giusti occhi tuoi rivolti altrove? o giurato hai d'affogar l'Italia in profondissima barbarie, che permetti si disonesto strazio delle cose, ond' ha più argomento la tua possanza

16-18. Com'ebbe quel venerabil vecchione prosserite queste parole, più di cento angeli, che chiama il Poeta ministri e messaggieri dell'eterna vita, o sia del cielo, si levarono in sul carro, perocche già scende Beatrice del cielo. Basterna; (Vocab. celt. par M. Bullet) char garni de tapis molets; de bass, coussin, et de sterna, atteler des chevaux à un char, à une voiture.

19-21. Alf. nota il secondo. - Due cose fanno

Manibus o date lilia plenis.

Io vidi già nel cominciar del giorno

La parte oriental tutta rosata,

E l'altro ciel di bel sereno adorno,

25 E la faccia del sol nascere ombrata

Sì, che, per temperanza di vapori,

quegli angeli; congratulazione a Dante nella parola benedictus, ecc., benedetto sia tu che vieni, dirette a Gesù Cristo dalla turba di Gerusalemme, nell'entrare che sece in quella città; e, così detto, mettonsi a sparger siori di sopra e dintorno, sesteggiando l'arrivo della divina Beatrice.

22-33. Alf. not. - Beatrice scende; ognuno che legge è già desideroso, aspettando di veder l'ingegno del Porta mostrar tutta la sua possanza, alla vista di colei, per la quale uscito era della volgare schiera. Cost fa veramente; e son certo che ogni mediocre ingegno sentirà, leggendo, che non solo questo luogo è uno dei più belli della Divina Commedia, ma tale quale dal solo Dante si poteva concepire e condurre, non tanto per la grandezza e novità dei sentimenti che amore spira, quanto per quell'inarrivabile stile, che più diletta chi più l'ode. E quanto avranno a vergognarsi di sè coloro i quali, seguitando il grido degli stolti, han creduto e credono non esservi altro ad ammirare in Dante, che la Francesca e l'Ugolino, come se altro non fosse da contemplare nel cielo che i due suoi occhi più belli! Ma veniamo alla lettera. Io vidi già, ecc. Beatrice, veduta entro una pioggia di fiori, gittati dagli angeli di sopra e d'intorno, gli apparisce come in sul mattino il sole, essendo tutto il cielo sereno, adombrato alquanto dai vapori non ancora dispersi, e temperanti il suo lume si, che possa l'occhio affissarlo. Rosata, accesa di color come di rose, per l'opposizione di sottili nuvolette. E l'altro ciel, d'ogni intorno alla parte orientale. Di bel sereno adorno, per essere d'ogni nuboloso velo scarico. Ombrata, adombrata da qualche leggiera nuvoletta. Per temperansa di vapori, pei vapori temperanti (scemando il

L'occhio lo sostenea lunga tïata;
Così dentro una nuvola di fiori,
Che dalle mani angeliche saliva,
E ricadeva giù dentro e di fuori,
Sovra candido vel cinta d'oliva
Donna m'apparve, sotto verde manto,
Vestita di color di fiamma viva;

suo vigore) la sua viva luce. Lunga fiata, lungo tempo. Leggi beni il trisillabo fiata. — Che dalle mani angeliche saliva, che gli angeli gittavano di sopra del carro. E ricadeva giù, essa nuvola; dentro, al carro; e fuori, del medesimo e d'intorno. Se non ti giova l'immaginazione a si bel giuoco, leggi i sottoscritti versi divini, spirati senza dubbio al nostro Lirico da questa mira immagine:

Da' be' rami scendea,
Dolce nella memoria,
Una pioggia di fior sovra 'I suo grembo;
Ed ella si sedea
Umile in tanta gloria,
Coverta già dell'amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
Qual su le trecce bionde,
Ch'oro forbito e perle
Eran quel di a vederle:
Qual si posava in terra, e qual su l'onde;
Qual con un vago errore
Girando, parea dir: Qui regna Amore.

Sovra candido velo, ecc. Ordina così: una donna vestita di color di fiamma viva (ecco perchè si compara col sole surgente come detto ha, e, come a lui le nuvolette che ombrano la sua faccia, così a Beatrice quella nuvola di fiori) e cinta d'oliva sopra candido velo (le scende di testa un candido velo, sul quale posta è la corona) m'apparve sotto verde manto. Tutto è misterioso in questa misteriosissima Donna; l'oliva significa scienza; e i tre diversi colori figurane

E lo spirito mio, che già cotanto

Tempo era stato ch'alla sua presenza
Non era di stupor, tremando, affranto,

le tre donne, dette nel passato Canto, danzanti in

giro dalla destra ruota del carro.

34-39. Alf. li nota salvo il 37. - Prima d'altro fo avvertire che, col comun senso da una parte, e dall'altra coll'autorità di tanti MSS, veduti dagli Accademici della Crusca, del Cod. Stuardiano, e infine del Lombardi con la Nidobest., abbiamo corretto il secondo di questi versi, serivendo che alla sua presenza. in luogo di con la sua, ecc., non si potendo cavare da questa lezione niun ragionevole sentimento, mentre limpida e chiara si scorge, per l'altra, l'intenzione del Poeta. Pertanto, lasciando stare le sciocchezze che fa dire all'innocentino Venturi la sua insipida lepidezza, dico che dobbiamo esser conoscenti al Lombardi, che ha fatto prima intendere questo luogo, che s'ordina e spiega così : e lo spirito mio, che era stato già cotanto tempo in che (tempo) tremando di stupore alla sua presenza non era stato affranto, senza aver io più conoscenza degli occhi, senti la gran potenza dell'antico amore per occulta virtù che mosse da lei. Adunque lo spirito mio è suggetto del senti dell'ultimo verso. Dice che già cotanto, ecc., perchè dieci anni erano passati che Beatrice era morta, e però ha detto la decenne sete. Al sentimento del verso 36 danno lume le seguenti parole del Boccaccio, che sono imitazione perfetta: riconforterete gli spiriti mizi, li quali spaventati tutti trieman nel vostro cospetto; e queste della Vita Nuova: In quel punto (che prima vide Beatrice), dico veramente che lo spirito della vita, il qual dimora nella segretissima camera del cuore, cominciò a tremar si sortemente, che appariva nelli menomi polsi orribilmente. E pur ivi i mi parve sentire un mirabile tremore cominciar nel mio petto dalla sinistra parte, e distendersi si di subito per tutte le parti del mio corpo. — Affranto, sta per ingombro, dice Alfieri; ma parmi ch'esprima

Senza degli occhi aver più conoscenza,
Per occulta virtù che da lei mosse,
D'antico amor sentì la gran potenza.
Tosto che nella vista mi percosse
L'alta virtù, che già m'avea trafitto
Prima ch'io fuor di puerizia fosse,
Volsimi alla sinistra, col rispitto

40

abbattimento per disgregazione delle parti. Più conoscenza, suppl. di quella ch' io aveva, ch'era nulla; ed è maniera che direbbesi anche senza altrimenti distinguere cogli occhi chi fosse. — D'antico amor, ecc. Aveva nove anni quando s' innamorò di Beatrice, e fu fermo in quel suo amore intellettuale anche dopo la morte di lei.

40-42. Si not. da Alf. — Nella vista, nella mente innamorata; perocchè, come s'è detto, lo spirito senti i possenti effetti dell'occulta virtù, cioè la gran potenza d'antico amore. Che già m'avea trafitto prima ch'io. A ben intendere queste e molte altre cose, leggi e ferma nella memoria le seguenti parole del principio della Vita Nuova: Nos e fiate già appresso al mio nascimento era tornato il cielo della luce, quasi ad un medesimo punto, quanto alla sua propria girazione, quando a miei occhi apparve prima la gloriosa Donna della mia mente, la qual fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapevano che si chiamare. Ell'era in questa vita già stata tanto, che nel suo tempo il cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente delle dodici parti l'una del grado; sicche quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi al fine del mio. -Fuor di puerizia, ecc. Il gran Buonarroti:

Io son colui che ne' prim'anni tuqi Gli occhi tuo' infermi volsi alla beltade, Che dalla terra al ciel vivo conduce.

43-45. Volsimi; a proposito questo dattilo. Rispitto, parmi che risponda qui a riguardo, voce alla quale

DEL PURGATORIO,

Col quale il fantolin corre alla mamma, Quando ha paura o quando egli è afflitto, Per dicere a Virgilio: Men che dramma Di sangue m'è rimasa che non tremi; Conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio n'avea lasciati scemi Di sè, Virgilio dolcissimo padre,

Virgilio a cui per mia salute diemi:

deve dar, chi legge, congruente significato. Col quale il fantolin, ecc. Nel xx11 del Paradiso:

Oppresso di stupore, alla mia guida Mi volsi, come parvol che ricorre Sempre colà dove più si confida.

46-48 Alf. not. salvo per dicere a Virgilio. -Dicere, oggi è voce poet. dire. — Dramma, s'aocenna per questa voce una qualunque minima particella. Che non tremi. Così il Petrarca:

Non ho midolla in osso o sangue in fibra, Ch' io non senta tremar, pur ch' i' m'appresse Dov' è chi morte e vita insieme spesse Volte in frale bilancia appende e libra.

Conosco i segni, ecc., è la traduzion pretta del Vir-

giliano: Agnosco veteris vestigia flammæ.

49-51. Non credo ch'altri abbia mai sentito ed espresso quello che qui il Poeta nostro, combattuto a un'ora da due potentissimi sentimenti, il dolore infimito di non più vedere il dolcissimo suo maestro e padre, e quel tumultuoso assalto d'affetti che la presenza dell'amatissima e desideratissima Beatrice gli sveglia nell'animo. Forse pochissimi Italiani v'han posto mente, e niun forestiero forse l'ha scorto. Si consideri adunque, e si scriva fra le prime maraviglie del divin Poema. Scemi di se, scemati, e però privi di se, è bel modo di dire. Quanto affetto dimostra il triplicato nome del caro maestro! Diemi, il cui suggetto è Beatrice, mi die, mi diede.

Nè quantunque perdéo l'antica madre Valse alle guance nette di rugiada, Che lagrimando non tornassero adre.

Dante, perchè Virgilio se ne vada,

55

Non piangere anche, non piangere ancora, Che pianger ti convien per altra spada.

Quasi ammiraglio, che 'n poppa ed in prora

Viene a veder la gente che ministra

Per gli alti legni, ed a ben far la 'ncuora, 60 In su la sponda del carro sinistra,

Quando mi volsi al suon del nome mio,

52-54. Non poteva distendersi a dimostrare il suo dolore del vedersi privo del carissimo padre; perocchè la forza dell'altro potentissimo affetto nol permette, e però l'accenna, lasciando nell'animo del lettore più viva e più durevole l'impressione, che le molte parole non avrebber fatto. Spiega il testo: E quantunque l'antica nostra madre (Eva) perdè, colla perdita di quelle ineffabili delizie, non valse (non ebbe valore o forza d'impedire) alle guancie mie nette di rugiada (sin li asciutte di lagrime, non bagnate di lagrime, chiamando, per similitudine, rugiada le lagrime le sue guance irriganti), che, io lagrimando, esse non tornassero (non diventassero) adre, quasi scure o turbate dal doloroso lagrimare.

55-57. Alf. nota non piangere ancora col vers. seg. — Bestrice rompe la foga dell'impetuoso dolore di Dante, volgendogli queste parole. Perchè, sottintendi conviene che. — Per altra spada, per altro pungente motivo, quello delle sue colpe, che lo trafiggerà mag-

giormente.

59 e 60. Alf. nota ed a ben fur la 'ncuora, e spiega; incuora per rinfranca. — Che ministra, che s'adopera pei servigi del suo officio. Per gli alti legni, per le navi che vanno sotto la sua scorta. Incuora, da incorare, far cuore o animo.

61-66. In su la sponda... sinistra; così gli era più presso. Al suon del nome mio, che di necessità, coc.

Che di necessità qui si rigistra,
Vidi la Donna, che pria m'appario
Velata sotto l'angelica festa,
Drizzar gli ecchi ver me di qua dal rio.
Tutto che 'l vel che le scendea di testa,
Cerchiato dalla fronde di Minerva,
Non la lasciasse parer manifesta;
Realmente nell'atto ancor proterva
Continuò, come colui che dice,
E 'l più caldo parlar dietro riserva:
Guardami ben: ben son, ben son Beatrice:

Vuol dire che altrimenti non avrebbe qui registrato il nome suo; e lo dice perchè non si creda che si nomini per vana ambizione. L'angelica festa, la detta nuvola di fiori. Rio, rivo, voce poet.

67-69. Alf. not. — Tutto che; vedi l'intero di questa frase congiuntiva nella Gramatica nostra. Il vel che, ecc., il detto candido velo. Cerchiato dalla franda di Minerva, la corona d'oliva onde era cinta

sopra il velo.

70—72. Si not. da Alf. — Realmente; Lombardi con la Nidob. vuole che leggasi regalmente, per evitar l'equiveco. Ma è mai possibile che, chiunque può per si poco equivocare, si metta a studiar Dante? Ognuno vede che la dipinge il Poeta in regal sembianza e maestà. Adunque spiega il realmente proterva, con regale altezza. Ancor, in riguardo a quello che fu in prima vita. E 'l più caldo parlar, ecc. Per questa ragione, dice il Poeta nel Convito, che sempre quello che massimamente dire intende lo dicitore, si dee riservare di dietro, perocche quello che ultimamente si dice, più rimane nell'animo dell'uditore.

Chi volesse trovare un senso allegorico in questo comparire in atto fiero a Dante Beatrice, lo pigli quele, nelle seguenti sue parole del Convito, per lui ai discuopre: È da sapere che dal principio essa filosofia parea a sue, quanto dalla porta del suo corpo,

Come degnasti d'accedere al monte?
Non sapei tu che qui è l'uom selice?
Gli occhi mi cadder giù nel chiaro sonte;
Ma veggendomi in esso io trassi all'erba,
Tanta vergogna mi gravò la fronte.
Così la madre al figlio par superba,

cioè sapienzia fiera, che non mi ridea, in quanto le sue persuasioni ancora non intendea, e disdegnosa, che non mi volgea l'occhio, cioè ch' io non potea vedere le sue dimostrazioni. E di tutto questo il detto

difetto era dal mio lato.

73-75. Guardami ben, ecc. Il Tasso: Ben dessa io son, ben dessa io son, riguarda. Beatrice è sdegnata che Dante siasi lasciato dalle vanità del mondo traviare, e gli parla con rimprovero misto d'amara ironia; ove Dante, siccome in quello che Beatrice seguita a dire, imita il seguente luogo di Boezio, lib 1, prosa seconda: Tum verò totis in me intenta luminibus: Tune es ille, ait, qui nostro quondam lacte nutritus, nostris educatus alimentis, in virilis animi robur evaseras? Atqui talia contuleramus arma, quæ, nisi priùs abjecisses, invicta le firmitate tuerentur. Agnoscisne me? Quid taces? Pudore an supore siluisti? Mallem pudore, sed te, ut video, stupor oppressit. Cumque me, non modo tacitum, sed elinguem prorsus, mutumque vidisset, ecc., e leggi il rimanente, e vi troverai altre cose dal Poeta nostro imitate. Come degnasti, ecc., è detto con ironia. Lombardi spiega altrimenti: come ti facesti degno; ma Dante avrebbe potuto rispondere : passando per l'inferno, e girando e rigirando il monte. Non sapei tu; ignoravi tu forse? ... no, che non lo ignoravi. Sapei, per sapevi, troncamento poetico.

76—78. Si not. da Alf. — Mi cadder giù, espressione che ben dimostra quello che dice nell'ultimo di questi versi. Veggendomi, pieno di quella confusione e vergogna, ond'era l'anima mia oppressa. Io trassi

all'erba, il viso.

79-81. Alf. not. - Superba, nobilmente altera.

Senti 'l sapor della pietate acerba.

Ella si tacque, e gli angeli cantaro
Di subito: In te, Domine, speravi;
Ma oltre pedes meos non passaro.

85 Si come neve, tra le vive travi, Per lo dosso d'Italia si congela, Soffiata e stretta dalli venti schiavi;

Perchè d'amaro, ecc. Alf. traduce, nel compatirmi mi rimproverò. Tu ordina, e spiega così : perchè il sapore della pietate acerba sentì d'amaro. Acerba, inchiude idea d'asprezza e durezza spiacevole al senso; onde gli potrai contrapporre rigida e aspra; e tali furono quelle agre parole, benchè da pietà suggerite. L'espressione sentir d'amaro, dicesi di bevanda o cibo che abbia in sè ciò che produce la sensazione del qualificativo amaro.

82-84. Le parole del salmo: In te Domine speravi, ecc., sono cantate dagli angeli a confortar Dante a speranza, quantunque si duramente da Beatrice rimproverato, il che si dimostra chiaro dai vers. 94, 95 e 96, ma non passano oltre pedes meos, perche quello che seguita è più proprio a produrre contrario effetto.

Passaro, per passarono, for. poet.

85—87. Salvo 89 e 90, Alf. not. sino al vers. 100, e questo tratto di 15 versi è uno di quelli, ove le immagini di Dante scorrono simiglianti ai lunghi e vigorosi tratti del gran Buonarroti su la tela. Vive travi, alberi, dice Alfieri; e meglio assai, per l'aggiunto vive, che le lat. forme fraxineæ trabes, acernis trabibus, e quel d'Ovidio sylva frequens trabibus. — Per lo dosso d'Italia. Chiama dosso d'Italia gli Appennini, sui quali fa discorrer l'occhio per la preposizione per; ma, se volesse dire in o nel, come crede Lombardi, quest'immagine sarebbe perduta. Congela, esprime il gelarsi e stringersi una parte coll'altra. Soffiata, suppl. essendo; percossa dal sofio. Schiavi, di Schiavonia, nota Alfieri.

88-90. Poi, ecc., ordina: poi, purchè la terra,

· Poi liquefatta in sè stessa trapela,

Pur che la terra, che perde ombra, spiri, Sì che par fuoco fonder la candela;

Così fui senza lagrime e sospiri

Anzi 'l cantar di que' che notan sempre

Dietro alle note degli eterni giri; Ma, poichè 'ntesi nelle dolci tempre

Lor compatire a me, più che se detto

Avesser: Donna, perchè si lo stempre? Lo giel che m'era intorno al cuor ristretto,

che perde ombra, spiri vento, essendo liquefatta, trapela in sè stessa sì che par fuoco fonder la candela. — Trapela; dicesi trapelare del gemere che sa il liquore per sottilissime sessure; adunque trapela in sè stessa, vale, penetra, struggendosi, per la congelata sua massa; e, a chi la vede, par cera che il suoco sa squagliare; e questo avviene purchè la terra, ecc. La terra che perde ombra, cioè dove i corpi non sanno l'ombra che soglion sare per l'opposizion del sole, si è la parte dell'Affrica sotto l'equatore, e però dove sono gli oggetti, in tempo degli equinozi, perpendicolarmente seriti dal sole. — Il Petrarca per compassione di quegli amanti, dice di sè: Pareami al sole avere il cor di neve.

91—93. Dice, a dimostrare quanto su l'essetto dei rimproveri di Beatrice, rimanendo per essi istupidito e gelato di dolore e paura, che non potè nè piangere nè sospirare, mentre non sentì quei canto. Che notan, che cantano in nota, dice Alsieri. Dietro alle note, eoc., regolando il loro canto con l'armonia delle celesti ssere, del che si parlerà a più opportuno luogo.

94-96. Nelle dolci tempre. Il Petrarca:

Nè mai in sì dolci o 'n soavi tempre Risonar seppi i dolorosi guai.

Lor, gli angeli. Compatire a me, aver compassione di me. Stempre, lic. poet. stempri, struggi.

97—99. La gran paura avevagli tolto ogni sfogo al Dante, vol. 11. 31

Spirito ed acqua fessi, e con angoscia Per la bocca e per gli occhi uscì del petto. 100Ella, pur ferma in su la destra coscia

Del carro stando, alle sustanzie pie Volse le sue parole così poscia:

Voi vigilate nell'eterno die,

Si che notte nè sonno a voi non fura

doloroso affanno; il compassionevol canto degli angeli allentò quella tesa, e allora via laxata dolori est, e uscì quel gelo per la bocca, sciolto in sospiri; per gli occhi, in lagrime. Questo luogo ebbe presente l'Ariosto quando scrisse:

Come, ai meridional tepidi venti, Che spirando dal mare il fiato caldo, Le nevì si disciolgono e i torrenti, E il ghiaccio che pur dianzi era sì saldo; Così a quei preghi, a quei brevi lamenti Il cor della sorella di Rinaldo Subito ritornò pietoso e molle, Che l'ira, più che marmo, indurar volle.

Ma non è possibile arrivare alla grandezza del dire di Dante.

del carro. Dicendo in su la destra, dimostra che Beatrice si volse a quella parte per parlare agli angeli, come pur si prova dal terzo verso del seg. Canto. Ma nota che Beatrice si voltò da quella parte, stando pur ferma nel luogo dov'era prima. Ed ha gran torto il Lombardi di scrivere, quando fosse coll'autorità di mille MSS., deua in luogo di destra, che guasta tutto.

dire: voi vedete le cose tutte in quella luce eterna, dove tutti li tempi son presenti, e però nulla al guardo vostro si può celare; ma non è così di quello, a cui intesa è mia risposta. Sì che, essendo così. Notte nè sonno, accidenti che nascondono agli occhi dei mortali quello che alla loro eterna vigilanza non si può celare. Non fura, non nasconde. Passo che

Passo che faccia 'l secol per sue vie; Onde la mia risposta è con più cura, Che m'intenda colui che di là piagne, Perchè sia colpa e duol d'una misura.

Non pur per ovra delle ruote magne,

Che drizzan ciascun seme ad alcun fine, 110

faccia 't secol, ecc., niuna cosa o evento, che il tempo finito, ch' è il nostro mortal secolo, mena seco nel suo trascorrimento.

106—108. Onde, stando la cosa altrimenti nei mortali, ai quali e notte e sonno nasconde tanti dei passi che fa il mondo col tempo. Di là, nella riva di là.

D'una misura, suppl. medesima.

raote magne, per influenza delle vaste e giranti sfere. Che drizzan, ecc., che imprimono in ogni ente una tendenza ad alcun fine, il quale si dimostra da Boezio essere bene. E aggiunge secondo che le stelle son compagne, intendi al suo nascere, perocche vi sono le stelle di benefico influsso e quelle di maligno. Però, Inf. xxvi:

Si che, se stella buona . . . . . . M'ha dato 'l ben, ch'io stesso nol m'invidi.

E Brunetto Latini, a Dante, nel xv:

Non puoi fallire a glorioso porto.

Infine, nel xxII del Paradiso, ricordando l'entrata obe fece nella costellazione di Gemini:

O glorïose stelle, o lume pregno Di gran virtà, dal quale io riconosco Tutto, qual che si sia, il mio ingegno.

E il Petrarca, imitandolo:

Benigne stelle, che compagne fersi Al fortunato fianco, Quando 'l bel parto giù nel mondo scorse! Secondo che le stelle son compagne;

Ma per larghezza di grazie divine,

Che sì alti vapori hanno a lor piòva,

Che nostre viste là non van vicine,

Virtualmente, ch'ogni abito destro

Fatto averebbe in lui mirabil pruova.

Ma tanto più maligno e più silvestro

Si fa 'l' terren, col mal seme e non cólto,

120 Quant'egli ha più di buon vigor terrestro.

Adunque questi (Dante), non solo per felice influsso di benefiche stelle, ma ancora per larghezza (per largo dono) di divine grazie, fu tale in sua giovinezza, che ogni abito a virtù avrebbe in lui prodotto maravigliosi effetti. Ora torniamo ad alcun luogo del testo. Che si alti vapori, ecc. I vapori sono principio e cagione delle pioggie; adunque per l'espressione alti vapori accenna il principio e cagione che muove Dio a infondere in noi le grazie sue, che tanto è remoto, essendo in infinito, che non possono le viste nostre avvicinarsegli. Nella sua Vita Nuova, quella che dice il Petrarca coi Latini prima etade: ætas prima canat Veneris. — Virtualmente, in virtù, in potenza. Ogni abito destro, ogni abito a bene; mirabil pruova, mirabili effetti o frutti.

118—120. Ordina così: ma il terreno seminato col mal seme, e non colto (coltivato), si fa (diventa) tanto più maligno e tanto più silvestro (selvatico) quanto più di vigore terrestre egli ha.

Doctrina sed vim promovet insitam, Rectique cultus pectora roborant; Utcumque defecére mores, Dedecorant bene nata culpæ.

Oraz., lib. 4, Od. 4.

B a questo proposito dice nel Convito: se questo (l'appetito dell'animo) non è buono culto, sostenuto diritto per buona consucudine, poco vale la sementa, e

Alcun tempo 'l sostenni col mio volto; Mostrando gli occhi giovinetti a lui, Meco 'l menava in dritta parte volto.

Si tosto come in su la soglia fui Di mia seconda etade e mutai vita, Questi si tolse a me e diessi altrui.

125

meglio sarebbe non essere seminato. E però vuole S. Agostino, e ancora Aristotile, nel secondo dell'Etica, che l'uomo s'ausi a ben fare e a rifrenare le sue passioni, acciocchè questo tallo che detto è, per buona consuetudine induri, e rifrenisi nella sua rettitudine, sicchè possa fruttificare, e del suo frutto uscire la dolcezza della umana felicità.

dal luogo di Boezio di sopra citato. Mostrando gli oschi giovinetti, ecc. Nella Canzone che comincia: Voi che intendendo il terzo ciel movete, ch' è la prima

del Convito, il Poeta dice:

Faccia che gli occhi d'esta Donna miri, Sed e' non teme angoscia di sospiri.

E nella seconda, che comincia: Amor che nella mente mi ragiona, si legge:

Sua beltà piove fiammelle di fuoco, Animate d'un spirito gentile, Ch'è criatore d'ogni pensier bono, E rompon, come tuono, Gl'innati vizi che fanno altrui vile.

Meco 'l menava, ecc. Il Petrarca:

Quel sol che mi mostrava il cammin destro Di gire al ciel con gloriosi passi.

124—126. Sì tosto come: Vedi che quando dicesi come, in questo senso, v' ha ellissi di si tosto, come ho detto più volte. In su la soglia... di mia seconda etade. Che cosa intende Dante per questa seconda età? Beatrice lo spiega chiaro nei seguenti versi, e il Poeta non men chiaro, senz'altre canzoni, nel y. 36

Quando di carne a spirto era salita, E bellezza e virtù cresciuta m'era, Fu'io a lui men cara e men gradita;

130E volse i passi suoi per via non vera, Immagini di ben seguendo false, Che nulla promission rendono intera.

Nè l'impetrare spirazion mi valse,

Con le quali ed in sogno ed altrimenti

135 Lo rivocai; si poco a lui ne calse.

Tanto giù cadde, che tutti argomenti

del seguente Canto. Due sono in questo riguardo le età dell'uomo, la temporale e l'eterna; e di questa intende Beatrice; e disse in su la soglia, perocchè, siccome lo confessa Dante stesso nella Vita Nuova, poco più d'un anno dopo la morte di Beatrice, fu quasi per innamorarsi di quella gentile, che tanto gli si era mostrata nella sua tribolazione pietosa.

127—129. Di carne a spirto, o come dice altrove, dal temporale all'eterno. — E bellezza e virtù, ecc.

Il gran Buonarroti:

..... Amor può far perfetti Gli animi qui, ma più perfetti in cielo.

130—132. Alf. nota i due primi. — Non vera, non di verità. Immagini di ben, ecc. I falsi beni, ai quali l'errore conduce, sono tutti quelli nei quali l'umano desiderio non si può quietare; e questi sono onori, potenza, fama, corporee dilettazioni, ricchezze, ecc. Che nulla promission, ecc. Boez., lib. 111, prosa ottava: nihil igitur dubium est quin ha ad beatitudinem via devia quadam sint, nec perducere eò quemquam valeant ad quod se perducturas esse promittunt. E più sotto: qua nec prastare qua pollicentur bona possunt, i quali luoghi ebbe ben in vista il Poeta, discepolo della dottrina di Boezio.

135. Lo rivocai, alla vera via. Ne calse, n'ebbe

cura; ne, d'esser rivocato alla verace via.

136-138. Alf. not. - Tutti argomenti, tutti i messi

Alla salute sua eran già corti, Fuor che mostrargli le perdute genti. Per questo visitai l'uscio de' morti,

E a colui che l'ha quassù condotto, 140 Li prieghi miei piangendo furon porti.

L'alto fato di Dio sarebbe rotto

Se Lete si passasse, e tal vivanda Fosse gustata senza alcuno scotto. Di pentimento che lagrime spanda.

145

e rimedi. Corti, non potendo arrivare al fine, e però insufficienti, impotenti. Fuor che mostrargli, ecc. Questo mezzo, com'è il solo di rivocare lo sviato, così è potentissimo. Chi arriva a conoscere l'errore, pel mal fine a che mena, l'abborrisce tosto.

139—141. Alf. not. — Per questo visitai, ecc. Vedi il secondo dell' Inferno. A colui che, ecc., a Virgilio. Piangendo. Inf. 11: Gli occhi lucenti lagrimando volse.

142-145. Alf. not. salvo e tal vivanda col v. seg. - Fato, decreto, giudicio. Sarebbe rotto. Inf. n: Si che duro giudicio lassù frange; e nel secondo della presente Cantica: Son le leggi d'abisso così rotte. -Tal vivanda fosse gustata, figurato dire, che s' intende del bere di quelle acque inducenti obblivione del peccato; bevanda preziosa assai. Alcuno scotto di pentimento. Chiamasi propriamente scotto la quota da contribuirsi per mangiare; onde, come dicesi in proverbio pagar lo scotto, per far la penitenza del male ch'uno ha fatto, potrai contrapporre a questa voce pena o penitenza. Tu dici, o Venturi, che questa voce è bassa, e però da non valersone in soggetti gravi e illustri; ma ti risponde l'innarrivabile Volgarizzatore di Tacito, che l'autorità di Dante ogni bassezza ha innalzata. To', questa, e mandala giù, se puoi.

# C A N T O XXXI.

### ARGOMENTO.

Altre punture di Beatrice a Dante: sua confessione: immaginazioni poetiche immortali. Trasmortimento del Poeta sotto il grave carico di confusione e paura. Ritorno a sè: passo del fiume Lete, le cui acque da lui beute, vien menato dinanzi agli occhi di Bice, nei quali tutto il paradiso s'aduna. Tratti e lampi poetici divini affatto al torsi a Beatrice il velo ch'adombra le divine sue bellezze.

O tu, che se'di là dal fiume sacro,
Volgendo suo parlare a me per punta,
Che pur per taglio m'era parut'acro,
Ricominciò, seguendo, senza cunta,
Di', di' se quest'è vero; a tanta accusa

- 1-3. Alf. not. il primo. Le parole di Beatrice insin qui sono state da lei dirette agli angeli, ella stando in quell'atteggiamento che ho detto vers. 190 del passato Canto. Ora, volgendosi dalla sinistra sponda del carro, ove sta tuttavia realmente nell'atto ancor proterva, volge dritto il parlare a Dante, ch' è dalla stessa riva del fiume. Di là, suppl. in su la riva. -Per punta... per taglio. Ha detto di sopra: perchè Tamaro senti il sapor della parola acerba; convenientemente adunque paragona quel parlar che lo trafigge, a tagliente spada, menata prima per taglio, perche indiretto lo ferirono le parole, e poi per punta, perchè ora vengono direttamente a colpirlo. Acro, for. poet. agro, intendi al gusto; e tocca a chi legge a trasportar nell'usuale il figurato modo, contrappesando l'uno coll'altro lato.
- 4-6. Alf. nota il quinto e 'l sesto. Cunta, lat. cuncta, voce poet. che vale indugio. Di', di', a maggior espressione di sdegnoso parlare. A tanta ac-

10

Tua confession conviene esser congiunta.

Era la mia virtù tanto confusa,

Che la voce si mosse, e pria si spense Che dagli organi suoi fosse dischiusa.

Poco sofferse, poi disse: Che pense?

Rispondi a me, che le memorie triste

In te non sono ancor dall'acqua offense.

Confusione e paura insieme miste

Mi pinsero un tal sì fuor della bocca,

Al quale intender fur mestier le viste. Come balestro frange, quando scocca

ousa tua confession, ecc. È tolto dal libro della Consolazione, dove la Filosofia dice a Boezio: confessami

i tuoi peccati, non gli nascondere.

7-9. Alf. not. — Dagli organi suoi, i primi organi della voce sono i polmoni, la trachea, il laringe, le corde vocali, il palato, i denti, le labbra, la lingua, ecc. Ma vedi quanto è più bello questo dire di quel Virgiliano: vox faucibus hæsit; quantunque, pens'io, contro il parer del Lombardi, non sia la stessa cosa.

10-12. Poco sofferse, intendi me così in silenzio; poco aspettò. Pense, per pensi, lic. poet. Le memorie triste, dei tuoi passati errori, la cui ricordanza amareggia ogni ben nato cuore. Dall'acque, del Lete.

Offense, vale scancellate.

13-15. Alf. not. - Mi pinsero, ecc. mi spinsero fuori della bocca un si tale, che le viste furono mestieri a intendere il quale. Non si potè intendere quel si, se non per mezzo della vista, perchè solo dalle labbra, atteggiate a quel suono, si potè vedere, tanto esile usci fuori. Questo si è per risposta alla domanda di Beatrice, fatta nel vers. 5. Il Petrarca:

> Od in voci interrotte appena intese, Or da paura, or da vergogna offese.

16-18. Alf. not. - Lombardi, credendo migliorare, guasta il costrutto, scrivendo al balestro, e facendo suggetto di frange, la sua corda e l'arco, che non è 490

DEL PURGATORIO,

Da troppa tesa la sua corda e l'arco,
E con men foga l'asta il segno tocca,
Sì scoppia' io sott'esso grave carco,
20 Fuori sgorgando lagrime e sospiri,
E la voce allentò per lo suo varco.
Ond'ell'a me: Perentro i miei disiri,
Che ti menavano ad amar lo bene
Di là dal qual non è a che s'aspiri,
25 Quai fosse attraversate, o quai catene

da comportarsi. — Frange, sottintendi si, per non far di questo verbo, come miracolosamente fanno i vocabolari, un mostro di quattro teste; cioè un attivo, un passivo, un neutro e un neutro passivo. Quando scocca, ecc.; quando la sua corda e arco scocca l'asta da troppa tesa, e però l'asta tocea il segno con meno foga; con meno impeto. E leggi da Parigi sin dove nacque Omero, non che sino a Roma, e non troverai similitudine da stare appetto a questa.

19—21. Alf. not. — Non meno mirabili sono questi versi. Scoppia' io; se vuoi sentirne la forza, l'hai a misurare col balestro che frange com'ha testè detto. Sott'esso grave carco, il detto, vers. 13, di confusione e paura. — Fuori sgorgando, ecc. Ogni altra espressione inflevoliva il concetto. Il Tasso: Alfin sgorgando un lagrimoso rivo. — Allentò per lo suo varco, e venne a morirgli in su le labbra.

22—24. Alf. not. lo bene di là, ecc. — I miei disiri, i desideri di me, che prima t'accendevano; la
scienza delle divine cose e delle umane, i costumi, la
ragion del vivere, la sapienza in somma. Lo bene di
là dal qual, ecc. Quel bene che tutti gli altri in sè
comprende, e però non puote il desio andar di là.

25-27. Alf. not. — Quai fosse, eco. Il Petrarca:

E se, tornando all'amorosa vita,
Per farvi al bel desio volger le spalle,
Trovaste per la via fossati o poggi;
Fu per mostrar quant' è spinoso calle,
E quanto alpestra e dura è la salita,
Onde al vero valor convien ch'uom poggi.

| CANTO XXXI.                                    | 491        |
|------------------------------------------------|------------|
| Troyasti, perchè del passare innanzi           |            |
| Dovessiti così spogliar la spene?              |            |
| E quali agevolezze, o quali avanzi,            |            |
| Nella fronte degli altri si mostraro,          |            |
| Perchè dovessi lor passeggiare anzi?           | 30         |
| Dopo la tratta d'un sospiro amaro,             |            |
| À pena ebbi la voce che rispose,               |            |
| E le labbra a fatica la formaro.               |            |
| Piangendo dissi: Le presenti cose              |            |
| Col falso lor piacer volser mie' passi,        | 35         |
|                                                | <b>J J</b> |
| Tosto che 'l vostro viso si nascose.           |            |
| Ed ella: Se tacessi, o se negassi              |            |
| Ciò che confessi, non fora men nota            |            |
| La colpa tua: da tal giudice sassi.            |            |
| Ma quando scoppia dalla propia gota            | 40         |
| L'accusa del peccato, in nostra corte          | •          |
| Spogliar la spene, lasciar la speranza; avendo | detto      |

nel in dell' Inf.: Lasciate ogni speranza, ecc.

28-30. Alf. nota il terzo. - Agevolezze, attrattive, allettamenti. Avanzi, guadagni o vantaggi. Degli altri, sottintendi oggetti da te ragheggiati. - Perchè, per le quali agevolezze o avanzi. Passeggiare anzi. cioè innanzi, andar loro attorno, vagando e vagheggiando.

3:-33. Alf. not. - Borzio: tune ego collecto in vires animo, che da noi si ricorda, perchè l'ebbe ve-

ramente in riguardo il Poeta.

34-36. Si not. da Alf. - Le presenti cose, le seduzioni del mondo. Volser mie' passi, dalla via dritta. Tosto che, ecc., spiega il detto di sopra da Beatrice, Vers. 22 e seg.

38 e 39. Fóra, voce poet. sarebbe. — Da tal giudice sassi; si sa (è saputa) da giudice tale, che non sarebbe men nota; perocchè quel giudice è colui da

eui nulla si nasconde.

40-42. Dalla propia gota, dalla propria bocca del

Rivolge sè contra 'l taglio la ruota.

Tuttavia, perchè me' vergogna porte
Del tuo errore, e perchè altra volta,

Udendo le sirene sie più forte,
Pon giù 'l seme del piangere, ed ascolta;
Sì udirai come 'n contraria parte
Muover doveati mia carne sepolta.

Mai non t'appresentò natura ed arte

Piacer, quanto le belle membra in ch' io
Rinchiusa fui, e che son terra sparte:

peccatore. Rivolge sè, ecc. Ordina: la ruota rivolge sè contra il taglio, intendi della spada della uendetta di lassù; e vuol dire che la spada della vendetta eterna è allora rintuzzata, vale a dire che la di-

vina ira si calma, e mitiga la vendetta.

43—46. Sono not. da Alf. — Me', meglio, e però più e con più frutto. Nel Cod. Cas., che lo divori il fuoco di S. Antonio, legge il signor de Romanis, mo, in vece di me'. — Porte, per porti, lic. poet. Le sirrene; l'antica strega veduta nel xix di questa Cantica, figurante le seduzioni del mondo. Sie, è voce poet. sii o sia. — Il seme del piangere, può significare il piangere stesso, come disse, Inf. xxix, seme di formiche; ovvero pone la cagione per l'effetto, e questa si è la confusione, la paura, il dolore e la vergogna.

48. Mia carne sepotta, cioè la mia carne essendo

sepolta.

49—51. Alf. not. — Fu veramente Beatrice una di quelle divine, soprannaturali e straordinarie bellezze, che veggonsi tratto tratto risplendere fra di noi, come stelle, sotto 'l corporeo e terrestre velo, immagini più sincere della bellezza di lassù, e degne ch'ogni gentil cuore arda sui loro altari il purissimo incenso di maraviglia e d'amoré. — In terra sparte. Nel xxv del Paradiso si legge, in terra è terra il mio corpo, che spiega appunto questo testo. Onde sparte, vale disciolte e ridotte in terra.

E, se 'l sommo piacer si ti fallio
Per la mia morte, qual cosa mortale
Dovea poi trarre te nel suo disio?
Ben ti dovevi, per lo primo strale
Delle cose fallaci, levar suso
Diretr'a me che non era più tale.

55

Non ti dovea gravar le penne in giuso, Ad aspettar più colpi, o pargoletta,

бо

O altra vanità con si breve uso. Nuovo augelletto due o tre aspetta; Ma dinanzi dagli occhi de' peunuti

52-54. Alf. not. e spiega ti fallio, per ti maneò;

e male Lombardi, dicendo t'ingannò.

55-57. Per lo primo strale, pel primo colpo, o per la prima ferita. Fallaci, che non durano per esser mortali. Levar suso diretr'a me, levar il pensiero alle cose di lassù, ecc. Che non era più tale, che non più fallace, vale a dire cosa da poterti mancar per morte.

58-60. Levar suso, su l'ali del pensiero, e però soggiunse gravar le penne in giuso, attaccar l'affezion tua alle basse cose terrestri. Ad aspettar più colpi, perchè le cose, che affezioni quaggiù, ti mancano, o tu a loro. Pargoletta; Dante nel xxiv ne dice una. ch' è quella Gentucca Lucchese; ma chi sa quelle che non dice? Se Lombardi accusa con ragione il Daniello e 'l Venturi di non far avvertire che, quando Buonagiunta nominò al Poeta quella Gentucca, questi non sapeva s'ella fosse al mondo, e che Beatrice riprende Dante dei peccati passati, e non dei futuri; Lombardi doveva pur avvertire che, tornato che fu Dante da quel viaggio, quanti diavoli sono su la terra, con quanti nell'inferno, non potevano più fargli commettere il minimo peccatuzzo. Con si breve uso. Il Petrarca: Che quanto piace al mondo è breve sogno.

61-63. Alf. not. — Nuovo, giovinetto, ch' è uscito per poco del nido. Due o tre, suppl. tiri di strale. — Ma Rete si spiega indarno o si saetta. Quale i fanciulli vergognando muti,

Con gli occhi a terra, stannosi ascoltando, E sè riconoscendo, e ripentuti,

Tal mi stav'io, ed ella disse: Quando Per udir se'dolente, alsa la barba, E prenderai più doglia riguardando.

70 Con men di resistenza si dibarba

Robusto cerro, o vero a nostral vento, O vero a quel della terra d'Iarba,

Ch'io non levai al suo comando il mento; E, quando per la barba il viso chiese,

dinanzi, ecc., è quel sacro proverbio: frustra autem jacitur rete ante oculos pennatorum. Però d'uomo scaltro e maliziato diciam noi: è pipistrello vecchio; è puta scodata.

64-66. Si not. da Alf. con la parola del seg. verso tal mi stav'io. — Vergognando, suppl. si. — Sè riconoscendo, sottintendi colpevoli. — Ripentuti, è

uggi for. poet. ripentiti.

- 67-69. Quando, lo puol tradurre poichè, ma la Gramatica nostra ti dimostra che non sono però sinonimi. Alsa la barba; vedremo tosto perchè dice la barba per il mento. Qui avverti che stava Dante vergognando muto, e con gli occhi a terra, come i fanciulli sgridati da superiore. Riguardando, la bellezza cresciutale.
- 70—72. Alf. nota il primo verso, con robusto cerro. Non poteva meglio dimostrare quanto era grave il carico della vergogna. E nota, che le parole e il loro intreccio esprimono l'intenzion sua non meno evidentemente che le cose che dice. Si dibarba, si sradica, ma il primo ha più forza. Nostral, della region nostra. A quel della terra d'Iarba, al vento Affricano, circoscritto dal luogo che il barbaro Iarba corresse.
  - 73-75. Alf. nota il primo e 4 terzo. Il velen

CANTO XXXL

495 Ben conobbi 'l velen dell'argomento. 75 E come la mia faccia si distese,

Bo

Posarsi quelle belle creature

Da loro apparsion l'occhio comprese:

E le mie luci, ancor poco sicure, Vider Beatrice volta in su la fiera, Ch'è sola una persona in duo nature.

Sotto suo velo, e oltre la riviera

Verde, pareami più sè stessa antica Vincer, che l'altre qui quand'ella c'era.

dell'argomento. Alf: spiega, la malizia delle parole, per le quali, mostrandogli che non era più qual nuovo augelletto, lo trafigge a doppio. Se sapesse Lombardi come gli è scappata grossa, dicendo che nella forma per la barba la preposizione per significa con...! Ma

vada a dirgliclo a chi gli vuol bene.

76-78. Si distese, levando il mento in su. Quelle belle creature, gli angeli. Ed è inutile affatto scriver prime, in luogo di belle, come s'affanna di sostenere che s' ha a fare il Lombardi; poiche il seguente verso esclude ogni tentazione di comprendere anche Beatrice nel loro numero. Ma gran ragione ha Lombardi d'accettare la variante del terzo verso aspersion, in luogo dell'apparsion, che legge malamente la Crusca, volendosi significare l'operazione che facevano gli angeli di gittar su e d'intorno quei fiori, onde fu prima Beatrice adombrata. E, a rincalzo di ciò, aggiungo che il Cod. Stuard. legge operazion.

79-81. Poco sicure, com'era ancora l'anima sua. Volta in su la fiera, co' fianchi all'una e all'altra sponda del carro. In duo nature, la divina e l'umana, le quali nel grifone, simboleggiante Gesù Cristo, son

congiunte.

82-84. Sotto suo velo, il detto nel preced. Canto. Oltre la riviera verde, di là dalla verde riva del fiume. Pareami più, ecc. Ordina: ella mi pareva vincere (in bellezza) sè stessa antica (dell'anterior tempo che visse di qua; di quello che fu in prima vita) più

DEL PURGATORIO;

85 Di penter sì mi punse ivi l'ortica,

Che di tutt'altre cose, qual mi torse

Più nel suo amor, più mi si fe' nimica.

Tanta riconoscenza il cor mi morse,

Ch' io caddi vinto, e quale allora femmi,

Salsi colei che la cagion mi porse.

Poi, quando 'l cuor virtù di fuor rendemmi,

La Donna ch' io avea trovata sola,

Sopra me vidi, e dicea: Tiemmi, tiemmi.

Tratto m'ave' nel fiume infino a gola,

95 E, tirandosi me dietro, sen giva

Sovr'esso l'acqua, lieve come spola.

ch'ella non vinse (in bellezza) le altre donne qui (in questo mondo) quando ella ci era. E cesi gli ha

detto ella stessa, nel passato Canto, vers. 128.

85-87. Di penter... l'ortica; ecco lo scotto, del quale nel fine del precedente Canto. Il Boscaccio, nel Filostrato, dice l'ortica d'amore; ortica, punta. Ordina il resto così: che qualunque di tutie le altre cose mi torse più nel suo amore, mi si fece più nemica; tanto mi fu maggiore l'abborrimento mio verso le altre cose, quanto più esse dall'amor di Beatrice m'avevano all'amor di se tirato.

88—90. Alf. not. — Riconoscenza, intendi del mio errore; e siccome questa è cagione di rimordimento, però l'uno può l'altro significare. Caddi vinto, caddi tramortito in terra. Femmi, mi feci, divenni. Salsi; sallosi, lo si sa, il si sa, se lo sa, sel sa, sono tutte forme in uso, e vale lo sa in sè e per sè; lo sa bene.

91—93. Alf. nota il primo. — Poi, quando gli spiriti vitali, ecc., accorsi al cuore e concentratisi in lui, tornarono agli esterni sentimenti. La donna, ecc. Canto xxvIII. vers. 37 e seg. Tiemmi (tienimi) attienti, attienti a me.

94-96. Alf. not. salvo come spola. — Tace, perche ognuno se lo indovina, mi levai, attencudomi a lei, ed entrai nel fiume. — Sovr'esso, l'invariabile esso

Quando fu' presso alla beata riva,

Asperges me sì dolcemente udissi,

Ch'io nol so rimembrar, non ch'io lo scriva.

La bella Donna nelle braccia aprissi, 100

Abbracciommi la testa, e mi sommerse Ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi; Indi mi tolse, e bagnato m'offerse

Dentro alla danza delle quattro belle,

E ciascuna col braccio mi coperse.

Noi sem qui ninfe, e nel ciel semo stelle;

Pria che Beatrice discendesse al mondo,

Fummo ordinate a lei per sue ancelle. Menremti agli occhi suoi; ma, nel giocondo

s'aggiunge per maggior forza. Spola, quella barchetta che mandano le tessitrici dall'una all'altra mano, atraverso l'ordito della tela.

98 e 99. Alf. nota il secondo. — Asperges me; principio dell'antifona che canta il sacerdote nel benedire il popolo, e spargergli l'acqua; appropriata al presente luogo; essendo quelle sante onde quelle che ogni memoria del peccato cancellano. E dice che cantate furono quelle parole con si soave dolcezza, che nol sa rimembrare, non che scrivere. La frase non ch' io lo scriva si riduce al suo pieno costrutto così: non si cieda esser possibile ch' io lo scriva.

100. Nelle braccia apriesi, apri ambe le braccia.

quattro virtù cardinali, e danzano dalla sinistra del carro; ciascuna delle quali lo coprì del braccio, a dimostrare il ritorno della virtù loro in lui, purgatosi d'ogni macchia.

106-108. Semo (voce poet. siamo) stelle, le quattro del polo antartico, vedute già dal Poeta. Pria che, ecc. La divina provvidenza diede compagne a

Beatrice, mentre visse, quelle quattro virtù.

109—111. Menremii, meneremti, ti meneremo. Agli occhi suoi, suppl. dinanzi. — Ma nel giocondo, eco. Dante, vol. 11.

rio Lume ch'è dentro, aguzzeran li tuoi Le tre di là che miran più profondo.

Così cantando cominciaro, e poi Al petto del grifon seco menarmi, Ove Beatrice volta stava a noi.

Posto t'avem dinanzi agli smeraldi, Ond'Amor già ti trasse le sue armi.

Mille disiri più che fiamma caldi

Strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti,
120 Che pur sovra 'l grifone stavan saldi.

Come in lo specchio il sol, non altrimenti La doppia fiera dentro vi raggiava, Or con uni, or con altri reggimenti.

Ordina: ma le tre donne di là (dalla destra sponda del carro), che mirano con occhio più profondo del nostro, aguzzeranno i tuoi occhi a penetrare nel giocondo lume ch'è dentro a' suoi occhi.

113—114. Beatrice s'era volta così, come finì di

parlare a Dante, vers. 79 e 80.

115—117. Fa che le viste, ecc., guarda a tuo agio, inebbriati di si dolce vista. Agli smeraldi, agli occhi di Beatrice, di soave luce risplendenti. Plinio, dello smeraldo: nullius coloris aspectus jucundior est. — Ond'amor, ecc. Nella Canzone che troverai nella Vita Nuova, e comincia: Donne ch'avete intelletto d'amore, dice degli occhi di lei:

Degli occhi suoi, come ch'ella gli mova, Escono spirti d'amore infiammati, Che fieron gli occhi a qual ch'allor gli guati, E passan si che 'l cor ciascun ritrova.

118—120. Alf. nota i due primi. — Saldi, immobilmente affissi.

121—123. Alf. nota i primi due. — Doppia, v. 81 1 Ch' è sola una persona in duo nature. — Dentro vi raggiava. Alf. spiega: il grifone raggiava denti o gli

130

Pensa, lettor, s'io mi maravigliava,

Quando vedea la cosa in sè star queta, 125

È nell'idolo suo si trasmutava.

Mentre che, piena di stupore e lieta, L'anima mia gustava di quel cibo

Che, saziando di sè, di sè asseta,

Sè dimostrando del più alto tribo

Negli atti, l'altre tre si fero avanti, Cantando al loro angelico caribo.

Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi,

occhi di Bice che lo fissava. Che sieno i reggimenti, lo dice Dante nel Convito i dove la divina luce più espeditamente raggia, cioè nel parlare, e negli atti, che reggimenti e portamenti sogliono essere chiamati. Adunque reggimenti è lo stesso che atti, e vuol dire che il grifone raggiava negli occhi di Beatrice ora cogli atti alla divina natura propri, ora con quelli all'umana spettanti; o sia ora cogli atti di sua divinità, ora con quelli di sua umanità.

125 e 126. La cosa, cioè il grifone. In sè star queta, non far mutamento alcuno. E nell'idolo suo, ecc. Idolo, figura: chiama così l'immagine della doppia

siera impressa negli occhi di Beatrice.

127-129. Alf. li not. - Saziando di sè, ecc. Sa-

zia, e, saziando, fa maggiore il desiderio di sè.

130—132. Del più alto tribo, della più alta gerarchia celeste. Negli atti, tutti celestiali, anzi divini. L'altre tre, danzanti dalla destra sponda del carro. Cantando, ecc., regolando l'angelico lor ballo col canto. Leggendosi con altri testi danzando in luogo di cantando, non si può far meglio che dar alla voce caribo il significato di modo, guisa, maniera di danzare, come spiega il nostro Monti nel suo libro delle Correzioni ed Aggiunte al Vocabolario della Crusca.

133-135. Volgi, Beatrice, ecc. Nella Gerus. Lib. :

Volgi, dicea, deh volgi, il cavaliero, A me quegli occhi, onde beata bei. 500

DEL PURGATORIO,

Era la sua canzone, al tuo fedele 135 Che, per vederti, ha mossi passi tanti.

Per grazia sa noi grazia che disvele

A lui la bocca tua, sì che discerna

La seconda bellezza che tu cele.

O isplendor di viva luce eterna, 140 Chi pallido si fece sotto l'ombra

Al tuo fedele, suppl. amico. — Che, per vederti, ecc,, sentimento di dolce eloquenza.

136. Fa noi, v' ha difetto della preposizione a. --

Disvele, per disveli, lic. poet.

138. La prima bellezza sono gli occhi, la seconda è la bocca. Nella faccia singolarmente adopera natura a perfezione; e in questa massimamente negli occhi e nella bocca; e quei luoghi (sono parole del Poeta quali nel suo Convito si leggono) massimamente adorna, e qui pone lo intento tutto a far bello, se puote.

139-145. Le tre ninfe pregano Beatrice che mostri a Dante la seconda bellezza, la quale dal velo che le scende di testa gli si nasconde. La loro preghiera è esaudita; il velo è rimosso, lo splendore del divin riso, ha già percosso la vista e l'anima del Porta, inchbriata al fonte della heatitudine eterna: il ciclo stesso, rallegrato da si nuovo spettacolo, par che più belle armonizzi le note della sua circulante armonia; l'immaginazione del Poeta è vinta, inoperoso si rimane il pensiero, e muta la lingua. Ma Dante sa pui nel silenzio commuover si forte l'anima di chi l'ode, che lo trasporta seco e l'aggira nel profondo gorgo dell'infinito piacere. Ecco la lettera O isplendor, ecc. Volge il parlare a quel riso, che dice uno splendora della luce che ride eterna in paradiso, ed è la beatitudine de' beati. Chi pallido, ecc. Ordina: chi mai fece sè pallido tanto sotto l'ombra di Parnaso, e chi mai bevve tanto in sua cisterna, che tentando a render te qual tu paresti, quando ti solvesti nell'aer aperto la dove il cielo armonizzando l'adumbra, non paresse aver la mente ingombra? Dice chi pallido si Sì di Parnaso, o bevve in sua citerna, Che non paresse aver la mente ingombra, Tentando a render te qual tu paresti Là dove armonizzando il ciel t'adombra, Quando nell'aere aperto ti solvesti?

145

fece, ecc., che vuol dire: chi, per sofferire fami, freddi e vigilie nei sacri studj delle Muse, fecesi mai sì eccellente poeta, che potesse render quale gli si mostrò allora la divina Bestrice? Dice chi pallido si fece, ecc., perchè in quell'ombra non si sta ad sgio al rezzo, ma sì in fatiche e stenti senza fine. Citerna o cisterna, il fonte di Parnaso. Tentando a render. Dice a render, per essere questo il termine a cui lo sforzo inteso è. Ti solvesti, ti mostrasti, ti scopristi. L'aere aperto, per essere il velo rimosso, che lo teneva chiuso. Armoniszando, coll'armonia prodotta dal moto dei celesti giri. T'adombra, suppl. solo. Prima di svelarsi adombrata era Beatrice dal velo, il quale rimosso, non da altro rimase adombrata o coperta che dal cielo.

Lombardi s'inganna di molto, credendo che il quando nell'aere aperto ti solvesti, risguardi il momento in cui già innanzi cessò la pioggia di fiori, e il presente toglicrai dalla faccia di Bentrice il velo, che in parte la nascondeva. E non occorre ch'io provi altrimenti l'inganno suo, potendolo ognuno da per sè vedere.

# C A N T O XXXII.

## ARGOMENTO.

Beatitudine del Poeta in quella vista celeste; suo procedimento dietro il glorioso esercito sin presso a un albero misterioso. Prodigi: canto, dalla cui dolcezza è vinto, e cade a terra addormentato il Poeta. Ritorno alle cose di fuori: suo stupore: maraviglie da lui vedute.

Tanto eran gli occhi miei fissi e attenti A disbramarsi la decenne sete, Che gli altri sensi m'eran tutti spenti. Ed essi quinci e quindi avén parete Di non caler, così lo santo riso A sè traéli con l'antica rete;

1—3. Si not. da Alf. — A disbramarsi; per essere l'intensità della reazione in ragion diretta di quella dell'azione, si dimostra per la forza della forma disbramare, quella della decenne (decennale) sete, per la quale figura il Poeta il desiderio suo di dieci anni di riveder Beatrice, che tanti, dalla morte di lei insino a quell'incontro erano trascorsi. M'eran tutti spenti; è bellissima frase, e non ha eguale. Rivedi il

principio del quarto della presente Canzone.

4-6. Alf. nota il primo, e del secondo, di non caler. — Quinci e quindi aven (avean, avevano) parete di non calere, è frase del solo Dante, e vuol dire: tanto erano gli occhi miei fissi e attenti in lei, che il non calermi (il non curarmi) di niuna altra cosa, mi faceva quinci e quindi come un muro, che mi rendeva impossibile ogni altra veduta; il che si spiega da Alfieri: gli occhi non vedeano null'altro, ma debolmente assai. Traeli, traeali, traevali, li traeva.

Quando per forza mi fu volto 'l viso Ver la sinistra mia da quelle Dee, Perch'io udia da loro un troppo fiso.

E la disposizion ch'a veder ee Negli occhi pur testè dal sol percossi, Senza la vista alquanto esser mi fee; Ma poichè al poco il viso riformossi, Io dico al poco per rispetto al molto

7-9. Alf. nota il primo, e del secondo, ver la sinistra mia. - Ver la sinistra mia. Dante sta dipanzi a Beatrice, xxxi, 116. Adunque la parola, dalla quale gli e volto il viso, gli è diretta dalle tre Dee, che sono dalla destra sponda del carro. E non capisco come Lombardi faccia qui tre gravi errori; il primo supponendo ch'all'arrivo delle tre Virtu teologali si ritirassero le quattro cardinali, mentr'esse non tornarono al loro luogo, se non quando il glorioso esercito si fu mosso, vers. 25; il secondo, ch'egli sentisse quella voce dalla sinistra del carro, ch'era la sua destra, mentr'egli dice ver la sinistra mia; il terzo, che questo rimprovero gli fosse fatto dalla temperanza, dov'egli dice perch'io udia da loro, e non da lei. — Un troppo siso, cioè, con pieno costrutto, il tuo guardare è un guardar siso troppo.

Vuol dire, che gli occhi suoi, rimossi appena dallo splendore dove gli aveva sin allora tenuti fissi, rimasero per alcun tempo incapaci di ricevere l'impressione degli oggetti visibili di minor forza. La disposizion, intendi difettiva. Ee (è) non s'usa fuor di rima. Pur testè, allora allora. E tanto è falso che pur sia qui e altrove particella riempitiva, come la dice Lombardi, che, se la togli, non si può determinare l'istante preciso, se non con altro giro. Senza la vista, senza nulla

vedere. Fee, da fece, frodato il c.

13-15. Al poco, sottintendi sensibile oggetto, a ricevere le impressioni degli oggetti minori. Riformossi, si riabilitò. Io dico al poco, ecc., perchè tutti

10

Sensibile, onde a forza mi rimossi,
Vidi in sul braccio destro esser rivolto
Lo glorioso esercito, e tornarsi
Col sole e con le sette fiamme al volto.
Come sotto li scudi, per salvarsi,
Volgesi schiera, e sè gira col segno,
Prima che possa tutta in sè mutarsi;
Quella milizia del celeste regno,
Che precedeva, tutta trapassonne
Pria che piegasse 'l carro il primo legno.

1 Indi alle ruote si tornar le donne,

quegli oggetti erano atti ad impressionarlo forte; ma, rispetto all'infinito aplendore di Beatrice, poco era il loro esser sensibile o sia l'attività loro. A forza mi rimossi, perchè ivi si beava, ivi disbramava la lunga sua sete, ivi s'imparadisava la sua mente.

16—18. Alf. not. — In sul braccio destro, suo proprio. Dante si volge a destra, e fa alcun passo in là, dalla detta sponda del carro. Col sole... al volto, verso oriente, dove avviati erano i sette candelabri,

che dice le sette fiamme.

19—24. Alf. nota 21 e 22. — Sotto li scudi, alzati alquanto sopra la testa a difesa, poichè dice per salvarsi. — E sè gira col segno; intende di una ritirata esn ordine, dove si girano dietro la bandiera, prima i primi, e così di mano in mano, finchè possa sillar tutta di ordinanza la schiera. Quella milizia (suppleosì) del celeste regno, il glorioso esercito già detto, perch'essi... a pugnar, per accender la fede,

Dell'evangelio fero scudi e lance.

Che precedeva, il carro. Tutta trapassonne, passò ol-

tre tutta. Il primo legno, è il timone.

25-27. Si tornar le donne. Dal luogo, ov'erano presso al grifone, le tre dall'una, le quattro dall'altra parte, tornarono queste alla sinistra e quelle alla destra ruota del carro, dove erano prima, xxix, 121

30

35

E 'l grifon mosse 'l benedetto carco, Si che però nulla penna crollonne.

La bella Donna che mi trasse al varco, E Stazio ed io seguitavám la ruota

Che fe' l'orbita sua con minore arco.

Sì passeggiando l'alta selva, vôta

Colpa di quella ch'al serpente crese, Temprava i passi in angelica nota.

Forse in tre voli in tanto spazio prese Disfrenata saetta, quanto erámo

Rimossi quando Beatrice scese.

Io senti' mormorare a tutti: Adamo!

e 130. Il benedetto carco, il carro. Crollonne, ne crollò; ne, di lui, ch'era metà aquila; sì posato si mosse.

28-30. Alf. not. - Al varco (al passo), del fiume. La ruota che, ecc., modo di dire proprio di Dante. Questa ruota si è la destra; perchè l'arco minore, che descrive la ruota nel girarsi il carro, è quello dalla cui sponda si gira, e qui volge da destra, vers. 16.

31-33. Alf. nota il primo e 'l terzo. - Ordina così: noi passeggiando così per l'alla selva, vóta per colpa di quella donna che cresce al scrpente, quella milizia del celeste regno temprava i passi in angelica nota. - Di quella che, ecc., d' Eva. Crese, form. poet. credette. Lombardi, ingannato dal Venturi, che riferi temprava a io Dante, sustituisce, dietro le solite autorità, un' a in; e ne cava senso si agevole che fa andare in visibilio chiunque avvezzo è a mangiar le nespole belle e monde.

34-36. Alf. nota il primo, e del secondo disfrenata saetta quanto. - Tre voli, tre tratti d'arco, dice Alfieri. Disfrenata, voce bella assai (libera dal freno), discoccata con forza. Quanto, suppl. spazio. — Erámo, for. poet., eravamo. — Rimossi, intendi dal

Inogo onde partimmo.

37-39. Alf. not. - Ayyicinatisi a quella pianta

DEL PURGATORIO,

Poi cerchiaro una pianta dispogliata Di fiori e d'altra fronda in ciascun ramo.

40 La chioma sua, che tanto si dilata
Più quanto più è su, fora dagl' Indi
Ne' boschi lor per altezza ammirata.
Beato se', grifon, che non discindi
Gol becco d'esto legno dolce al gusto,

spogliata d'ogni siore e fronda, ch' è quella del frutto vietato ai primi parenti (benchè il Poeta siguri in lei altro, che tosto si dirà), sente Dante profferirsi da tutti: Adamo! cioè o Adamo, la tua disubbidienza...

Figura il Poeta, al parer nostro, in questa pianta le chiesa, non già quale essa creata fu, e quale si vedrà più sotto, bella, maestosa, trionfante, ma si quale egli giudicava che, per colpa del Capo e d'altri

malvagi, ella fosse allora diventata.

40—42. Alf. not. — La straordinaria altezza di questa pianta dimostra ch' ell' è cosa tutta celeste, siccome la sua possanza e stabilità; e l'andarsi, più va su, dilatando, figura in mente del Poeta il progressivo dilatarsi per tempo la romana chiesa. Fóra, voce poet., sarebbe. — Dagl' Indi... ammirata. Virgilio, Greg. 1. 2:

..... Gerit India lucos

Extremi sinus orbis, ubi aëra vincere summum

Arboris haud ullæ jactu potuére sagittæ.

43-45. Beato se', grifon, ecc. Il grifone è Gesù Cristo; l'albero, la sua chiesa. Con fargli dire: beato se', grifon, tu che non discindi (scerpi, guasti) col becco, ecc., intende il Poeta a trafiggere quelli fra i papi. i quali facevano altrimenti, spiccando di quel santo legno e de' suoi frutti a reo fine e

Che quantunque la chiesa guarda, tutto È della gente che per Dio dimanda, Non di parente, ne d'altro più brutto. Panan-Dolce al gusto, ecc., sottintendi e reo alla salute; il che ci vien suggerito dalla sentenza del Petrarca; Posciache mal si torse 'l ventre quindi. 45
Così d'intorno all'arbore robusto
Gridaron gli altri, e l'animal binato;
Sì si conserva il seme d'ogni giusto.

E volto al temo ch'egli avea tirato,
Trasselo al piè della vedova frasca;
50

E quel di lei a lei lasciò legato.

Come le nostre piante, quando casca

Ch'al gusto è dolce, alla salute è rea. — Posciachè mal, ecc., questa proposizione s'appieca colla sottiutesa reo alla salute. — Mal si torse, ecc., disposto e avviato al male. Pei funesti effetti della disubbidienza d'Adamo, s' ha in riguardo quelli che nascono dal toccar altri ciò che per la pianta si figura.

46-48. Robusto, accenna la solidità e fermezza della cosa per lui figurata. L'animal binato, la doppia fiera, tale per le due nature in lui congiunte. Sì, così, cioè non toccando quest'albero. Il seme d'ogni giusto, si è l'ubbidienza, nella quale, siccome ogni altra virtù,

tutta la religione è fondata.

49-51. Alf. not. al pie' della vedova frascà. — E colto al temo, ecc. L'aveva tirato al collo sin lì, lo piglia ora colla zampa, e però a lui si volge colla faccia. Vedova, intendi di fiori e frondi, com' ha detto, vers. 38 e 39, e lo spiega Alfieri i dell'albero sfrondato. — E quel di lei, ecc., e lasciò legato a lei quello che è proprietà e parte di lei. E credo che voglia intendere il Poeta, che la pontificia sede star debbe non altrove che in quella città e dominio.

La quale e 'l quale, a voler dir lo vero, Fur stabiliti per lo loco santo, U' siede 'l successor del maggior Piero.

52-60. È stato intendimento del Poeta, per quello che a noi ne pare, mostrar come scema rimane di sua pompa, bellezza, dignità, e d'ogni buon frutto, la chiesa, quando fuori del luogo a ciò stabilito risiede la pontificia sede, e quando la pontificale autorità e

Giù la gran luce mischiata con quella Che raggia dietro alla celeste lasca,

55 Turgide fansi, e poi si rinnovella

Di suo color ciascuna, pria che 'l sole

Giunga li suoi corsier sott'altra stella;

Men che di rose e più che di viole,

Colore aprendo, s'innovò la pianta,

60 Che prima avea le ramora sì sole.

Io non lo 'ntesi, nè quaggiù si canta

dignità da lei si discosta in qualsivoglia maniera. Ora vuol dimostrarci come, tornando la sacra sede al suo luogo, e la detta autorità e dignità ricongiugnendosi con lei, tipiglia tosto il suo natio vigore, sua bellezza e sua divinità. Spieghisi la lettera. Alfieri ha notati tutti questi versi, e sono veramente bellissimi. Casca, discende; ma, per la forza di questo verbo, intende forse accennar la celerità, che scende la luce. La gran luce, quella del sole. Con quella che raggia dietro alla celeste lasca. La celeste lasca indica la costellazione dei pesci, che precede quella dell'ariete, onde il sole vibra la sua luce di primavera. Lasca, la specie pel genere, è pesce lucido assai, e però da lui denominò il Poeta quella costellazione. Turgide sansi (le nostre piante) si fanno gravide dell'umore che le la germogliare, fiorire, fruttare. Si rinnovella di suo color, di quello delle proprie frondi e fiori. Pria che 'l sole giunga li suoi corsieri al cocchio sotto altra stella o costellazione, vale a dire prima che il sole arrivi al seguente segno dello zodiaco, ch' è il tauro. Men che di rose, ecc. Ordina: così la pianta, che aveva prima le ramora (i rami suoi) el sole (spo-gliata di fronde e fiori), s'innovò, aprendo colore meno che color di rose, e più che color di viole. Questo colore ci ricorda il divin sangue, col quale Gesù Cristo acquisivit ecclesiam. Parad. XI:

> La sposa di colui ch'ad alte grida Disposò lei col sangue benedetto.

\$1-63. Ordina: quella gente cantarono allora un

L'inno che quella gente allor cantaro, Nè la nota soffersi tuttaquanta.

S' io potessi ritrar come assonnaro

Gli occhi spietati, udendo di Siringa, 65 Gli occhi a cui più vegghiar costò sì caro;

Come pintor che con esemplo pinga, Disegnerei com' io m'addormentai;

Ma qual vuol sia che l'assonnar ben finga.

Però trascorro a quando mi svegliai, 70 E dico ch'un splendor mi squarciò 'l velo

inno (e su senza dubbio di ringraziamento), ma quell'inno che cantarono io non l'intesi, nè inno tale si canta quaggiù, nè soffersi, ecc. Non potè resistere u quel dolcissimo canto sino al fine, e s'addormentò. Cantarono accorda con quella gente, in virtù della pluralità degl'individui ch' ha presente al pensiero chi parla.

64-66. Alf. nota e spiega: Gli occhi d'Argo cui Mercurio chiuse cantando di Siringa. E sceglie que st'esempio a dimostrare che il suo addormentarsi fu per la stessa cagione, e nel tempo stesso quanta la soave dolcezza di quel canto. Spietati, senza nulla pietà dall'una e dall'altra parte. A cui più vegghiar, a cui il vegghiar più d'ogni altro mortale. Costò si

caro, come su la vita che perdè.

67-69 Alf. nota i due primi, — Che con esemplo pinga, che dipinga coll'esempio o modello davanti, e non d'invenzione. Disegnerei, ecc., descriverci come io m'addormentai, descrivendo come Argo s'addormentò; perocchè, se pur ritrar si potesse, potrebbesi solo con esempio. Ma qual vuol, ecc.; ma ritragga bene chi vuole l'addormentarsi, ch'io non posso cotanto.

70-72. Si not. da Alf. — Però, non potendo ben pingere come m'addormentai, passo oltre a quando mi svegliai. Un splendor mi squarciò; ecc., non vi può essere espressione di più forza a dimostrare il suo subito svegliarsi. Ed è tale, non tanto per la forza Del sonno, e un chiamar: Surgi, che fai! Quale a veder de' fioretti del melo,

Che del suo pomo gli angeli fa ghiotti,

Pietro e Giovanni e Iacopo condotti,
E vinti ritornaro alla parola,
Dalla qual furon maggior sonni rotti,

E videro scemata loro scuola, Così di Moisè come d'Elia,

E al maestro suo cangiata stola;
Tal torna' io, e vidi quella Pia

dello squarcio, quanto per la durezza dell'un splon,

che vuole fatica a profferirsi.

73-81. Vuol farci saper due cose, la prima che non vide più, qual pria d'addormentarsi, la gloriosa comitiva; la seconda, quanta fu la sua sorpresa a tal vista. Mentre i tre più cari discepoli si beavano della vista del Redentore trasfigurato, presenti Moisè ed Elia, alla subita voce, hic est filius meus dilectus, ipsum audite, caddero a terra tramortiti; e da quella del Redentore, surgite et nolite timere, riscossi, e levatisi, lo rividero in altro aspetto, nè più seco i due profeti. De' fioretti del melo. Nel melo sigura il Poeta, siccome la sacra Cantica, Gesù Cristo; adunque siccome i fiori sono al melo sua vaghezza, brio, e venustà, così figuransi per essi le care sembianze del Redentore, dal giocondo lume di sua gloria abbellitte. Che del suo pomo, ecc., il qual melo fa ghiotti del suo pomo (dei frutti di sè) gli angeli. Perpetue nozze, perchè perpetua si è la beatitudine di lassù. Alla parola dalla qual, ecc., si nota da Alfieri; e riguarda quelle parole di Gesù Cristo, colle quali egli richiamò da morte a vita Lazzaro, e la siglia di Jairo. Cangiata stola, quell'ammanto di candida luce, quando si trasfigurò, ripigliando poi la sua naturale sembianza.

,82-84. Tal, cosi tosto, e con tanto stupore.

| CANTO XXXII.                               | 511      |
|--------------------------------------------|----------|
| Sovra me starsi, che conducitrice          |          |
| Fu de' mie' passi lungo 'l siume pria;     |          |
| E tutto 'n dubbio dissi: Ov' è Beatrice?   | 85       |
| Ed ella: Vedi lei sotto la fronda          | •        |
| Nuova sedersi in su la sua radice.         |          |
| Vedi la compagnia che la circonda;         |          |
| Gli altri dopo 'l grifon sen vanno suso,   |          |
| Con più dolce canzone e più profonda.      | 00       |
| E se fu più lo suo parlar diffuso          | <b>J</b> |
| Non so, perocchè già negli occhi m'era     |          |
| Quella ch'ad altro intender m'avea chiuso. |          |
| Sola sedeasi in su la terra vera,          |          |
| Come guardia lasciata lì del plaustro      | 95       |
| Che legar vidi alla biforme fiera.         |          |
|                                            |          |

Quella pia; la individua colla seguente proposizione che fu pria conducitrice, ecc. Sovra me starsi; non era ancora levato da terra.

85 e 86. La fronde nuova, la pianta innovata, ri-

vestitasi di novella fronde e di fiori.

88-90. La compagnia, delle sette donne già dette. Suso, al cielo d'on l'erano discesi. Più dolce, di quella che l'addormentò. Più profonda, della medesima, e ciò rispetto ai profondi misteri di quell' inno.

91-93. Alf. nota e spiega: quella Beatrice, che mi

vietava di mirar ad aliri che a lei.

94 e 95. Vera, pura, di purezza, dove non può essere alcuna estranea impura mistura, vale a dire errore di sorte. Come guardia, ecc., perchè la divina scienza è tale rispetto alla pontificia sede.

97-99. Alf. not. — Ecco il corteggio vero, la pompa e le armi della chiesa: 1.º la divina scienza; 2.º le tre virtù teologal; 2.º le quattro cardinali; 4.º i sette doni dello Spirito Santo; e con questo ella

Sta come torre salda che non crolla Giammai la cima per sossiar de' venti. In cerchio le facevan di sè claustro Le sette ninfe, con que' lumi in mano Che son sicuri d'Aquilone e d'Austro.

rooQui sarai tu poco tempo silvano,

E sarai meco, senza fine, cive

Di quella Roma onde Cristo è romano;

Però, in pro del mondo che mal vive,

Al carro tieni or gli occhi, e, quel che vedi,

105 Ritornato di là, fa che tu scrive.

Così Beatrice, ed io, che tutto a' piedi De' suo' comandamenti era devoto,

La mente e gli occhi ov'ella volle, diedi.

Non scese mai con sì veloce moto

non il luogo dove sta presentemente il Poeta, ma quello ov'egli deve tornare, e dov'è in prima vita, quel vivere, come dice Dante, ch'è un correre alla morte. E però dice Beatrice poco tempo, e aggiungo silvano, voce, come spiega la Crusca, che aignifica ancora peregrino, forestiero, per quello che detto ha il Poeta nel xiii di questa Cantica!

O frate mio, ciascuna è cittadina D'una vera città, ma tu vuoi dire, Che vivesse in Italia peregrina.

Cive, voce poct. cittadino. Di quella Roma, ecc. Circoscrive così l'empireo, per aver detto di Roma, che fu stabilita per sede dei successori di S. Pietro.

Nota la forza e bellezza della frase devoto a piedi dei suoi comandamenti. — La mente e gli occhi; ha detto altrove l'animo e il volto.

109—117. Si not. da Alf. — È intendimento del Porta di raccontar i danni fatti alla chiesa da suoi nemici. Il primo suo disastro sono le persecuzioni da lei sofferte dagl'imperatori che avevano l'aquila per

543

### CANTO XXXII.

Fuoco di spessa nube, quando piove IIO Da quel confine che più è remoto, Com' io vidi calar l'uccel di Giove Per l'arbor giù, rompendo della scorza, Non che de'fiori e delle foglie nuove, E ferío 'l carro di tutta sua forza, Ond'ei piegò, come nave in fortuna,

115

insegna. Accenneremo via via gli altri ai loro luoghi. Avverti che pone il Poeta l'aquila sopra l'albero, perch'essa deve difenderlo sotto le sue ali, e se non mi inganno, vigilare insieme alla sua gloria. Fuoco di spessa nube. Parad. xx111 :

Come fuoco di nube si disserra, Per dilatarsi sì che non vi cape, E fuor di sua natura in giù s'atterra.

Per la circostanza quando piove da quel confine, ecc., non altro s'accenna che la regione del cielo, della quale nel v di questa Cantica;

Ben sai come nell'aer si raccoglie Quell'umido vapor che in acqua riede Tosto che sale dove I freddo il coglie.

È poi anche possibile che sia intenzione del Poeta che, quanto da più alto cascano i fulmini, con tanto maggior impeto discendono; perciocchè, se dice altrove esser natura del fuoco di moversi in alto,

> Per la sua forma ch' è nata a salire Là dove più in sua materia dura,

ciò s' intende non d'acceso vapore addensatosi, ma sì del fuoco vivo. E questo lo dico a Lombardi. Della scorza, non che, ecc., con tanto impetuosa e violenta furia discese. Il Poeta ha tolto questa immagine dal sacro testo: aquila grandis... venit ad Libanum et tulit medullam cedri, summitatem frondium ejus avulsit, ecc. E ferio'l carro, ecc. Nei disastri della chiesa la pontificia sede è danneggiata similmente. In foruna, in gran tempesta. Vinta dall'onda. Il Petrarca:

Dante, vol. 11.

Vinta dall'onde, or da poggia or da orsa.

Poscia vidi avventarsi nella cuna

Del trionsal veiculo una volpe,

120 Che d'ogni pasto buon parea digiuna.

Ma, riprendendo lei di laide colpe,

La Donna mia la volse in tanta futa, Quanto sofferson l'ossa senza polpe.

Poscia, per indi ond'era pria venuta,

125 L'aguglia vidi scender giù nell'arca Del carro, e lasciar lei di sè pennuta.

E qual esce di cuor che si rammarca, Tal voce uscì del cielo, e cotal disse:

Nave dall'onde combattuta e vinta. — Or da poggia or da orza, or dall'uno or dall'altro fianco piegando.

Orza e poggia, funi della vela.

Ecco il secondo danno fatto alla chiesa, l'eresia, simboleggiata nella volpe, animale frodoloso, fraus vulpecolæ, senz'altra forza che le insidie e le frodi di cui ella è simbolo, nel che pone la differenza di quella cui più sotto, la quale assalito ha e puote ancora assalir la chiesa coll'armi. E dice ch'era digiuna d'ogni buon pasto, per l'orribile sua magrezza cagionata dal pessimo cibo di che si nutriva; siccome per non poter mai il desiderio che la stimola contentare.

121—123. Alf. not. i due estremi. — Ma riprendendo lei, ecc. La divina scienza, confonde e mette in fuga il vile animaletto. Futa, voce antica, Fuga. — Sofferson, for. poet. soffersero.

124-129. È questo il terzo disastro della chiesa, la ricca dote a lei data da Costantino, perchè nel xix

dell'Inferno:

Abi, Costantin, di quanto mal fu matre, Non la tua conversion, ma quella dote Che da te prese il primo ricco patre!

Si rammarca, si rammarica, espressione di profondo dolore sfogato con sospiri e ficbile parola. Cotal, quale

O navicella mia, com' mal se' carca! Poi parve a me che la terra s'aprisse 130:

Tra 'mbo le ruote, e vidi uscirne un drago,

Che per lo carro su la coda fisse:

E. come vespa che ritragge l'ago,

A sè traendo la coda maligna,

Trasse del fondo, e gissen vago vago: 135.

Quel che rimase, come di gramigna

Vivace terra, della piuma offerta,

Forse con intenzion casta e benigna,

Si ricoperse, e funne ricoperta

E l'una e l'altra ruota e 'l temo in tanto, 140

ho detto. Navicella, l'arca del carro, per similitudine.

Com' mal, come mal; troncamento portico.

130-135. Quarto disastro della chiesa, l'eresia possente d'armi o altrimenti. E questa si figura nel drago, ferocissimo e tremendo animale. E perchè viene sì terribile, e da tutta l'infernal forza aiutato, lo vede uscir di sotterra, cioè d'inferno. Che il drago assalti il carro o l'albero è tutt'uno; poichè chi offende l'uno, l'altro parimente offende; per esser il carro sostanza e parte dell'albero: E quel di sè a sè lasciò legato. -Del fondo, suppl. parte. — E gissen vago vago, e lieto e altero andossene qua e la errando, come per far pompa del colpo fatto.

136-141. Alf. nota in tanto, col vers. seg. — Quel' che, quel resto del fondo che. Come di gramigna, ecc., come un terreno vivace trasandato si cuopre di gramigna. Con intenzion casta, ecc., forse intenzion di Costantino fu buona, provvedendo ai bisogni della chiesa, e di chi domanda per Dio. E al proposito, nel Trattato della Monarchia: patet igitur quod nec ecclesia recipere per modum possessionis, nec ille conferre per modum alienationis poterat. Poterat tamen imperator in patrocinium ecclesiæ patrimonium et alia deputare; immoto semper superiori dominio, cujus unitas divisionem non patitur. Poterat et vicarius Che più tiene un sospir la bocca aperta. Trasformato così 'l dificio santo

Mise fuor teste per le parti sue;

Tre sovra 'l temo, e una in ciascun canto.

145Le prime eran cornute come bue;

Ma le quattro un sol corno avén per fronte; Simile mostro in vista mai non fue.

Dei recipere, non tanquam possessor, sed tanquam fructuum pro ecclesid, proque Christi pauperibus dispensator; quod apostolos fecisse non ignoratur. — In tanto, suppl. tempo. — Che più tiene un sospir, ecc. Alfieri spiega: in meno d'un sospiro. La maliziosa intenzione del Poeta, nascosta in queste parole, non occorre svelarla altrimenti, che ognuno da

per sè la vede.

142—147. Alf. nota l'ultimo. — Trasformato così, ecc., per quelle ricchezze, così l'intende Dante, sustituite alle divine sue incorruttibili bellezze. Mise fuor teste, ecc. Non v'ha dubbio che queste teste e le corna figurino quello stesso che detto abbiamo nel xix dell'Inferno; cioè, le dieci corna, i dieci comandamenti di Dio, e le sette teste i sette sacramenti della chiesa. Ma perchè mai dice il Poeta, che pur allora mise fuori quelle misteriose teste e corna che aveva il carro sin da che fu creato, ch'erano suo fondamento e forza, e che davangli argomento dell'esser suo? Credo che voglia significar il Poeta per questa sua ardita immaginazione, ch'appena videro i rettori della chiesa quelle tante ricchezze, ad intimorire chi, allettato dalle medesime, avesse voluto tentarne l'acquisto, misero fuori in vista le più possenti armi che nel potessero distogliere. Ma pur fu rubata, come nel seguente Canto si dice. Questa mia spiegazione farà forse indovinare un'altra intenzione di Dante, la quale, per riguardo dei più, stimo dover tacere; benchè la parola del Poeta non ferisca se non chi ha la coscienza fusca, colpa di sè, o d'altrui. Non lascerò per altro di far avvertire l'errore di coloro i quali vogliono che Dante \*ppelli mosuo quel carro per cagione delle teste e Sicura, quasi rocca in alto monte,

Seder sovr'esso una puttana sciolta

M'apparve con le ciglia intorno pronte. 150

E, come perchè non li fosse tolta,

Vidí di costa a lei dritto un gigante,

E baciavansi insieme alcuna volta:

Ma, perchè l'occhio cupido e vagante

A me rivolse, quel feroce drudo

La flagellò dal capo insin le piante.

155

Poi, di sospetto pieno e d'ira crudo,

delle corna messe fuori. No certamente. Tale il chiama Dante per quello che, al creder suo, lo deturpava, cioè per le piume lasciatevi dall'aquila, siccome dal vers. 30 del seg. Canto evidentissimamente si dichiara. Riguardo a quelli che credono macchiare l'incorruttibile bellezza della gran donna colle loro diaboliche invenzioni, noi crediamo che sarebbe farne troppo conto

se si volessero le loro empietà combattere.

148-160. Si not. da Alf. - L'odio del Poeta, contro Bonifazio VIII, Clemente V e Filippo il Bello, suggerisce al suo animo esacerbato, che quei due papi prostituirono la pontificia dignità. Questo, e il trasferimento della pontifical sede in Francia, s'adombra nel presente luogo; e la seconda parte in aria profetica, l'anno del poetico viaggio essendo il 1300, e quello della traslocazione della sedia papale 1305. Una puttana sciolta; così figura la detta dignità prostituita. Con le ciglia pronte, cogli occhi che balestrava qua e là come fanno le sgualdrine. Un gigante; Filippo il Bello, del quale fu da prima amico Bonifazio, e volle poi fulminarlo. Baciavansi; Inf. xix. Puttaneggiar co'regi a lui fu vista. — Ma perchè l'occhio cupido... a me rivolse. Dante era ghibellino, e però teneva dalla parte imperiale; questo volgergli che fa colei l'occhio cupido, accenna le trame che Bonifazio aveva alle mani con altri potentati, contro lo stesso re; onde il feroce drudo la flagellò dal capo insin alle piante, toccando così la siera persecuzione di quel

Disciolse 'l mostro, e trassel per la selva Tanto, che sol di lei mi fece scudo 160Alla puttana e alla nuova belva.

re contro il papa, del che s'è ragionato altrove. Disciolse 'l mostro, slegò il carro diventato mostro, per le piume lasciatevi dall'aquila. Che sol di lei, ecc. Alf. spiega: della selva mi sece ostacolo a vederla. — Alla nuova belva, al detto mostro. Ed ecco trasserita

in Avignone la pontificia sede.

Lombardi vuol discolpare il Poeta d'aver adoperato quel vocabolo da chiasso, ricordandoci come ha detto altrove, che col variare de' secoli varia l'onestà dei vocaboli, e che quelli che a' tempi nostri sono i più licenziosi, poterono un tempo essere i più riserbati. Penso, contro il parere del Lombardi, che la cosa nominata, e non altro, fa i vocaboli orrevoli o vili. E sono sicuro che, poichè Dante adopera la voce pattana, a maggior disprezzo dell'adultero, questa stessa voce era al tempo suo la più infame, siccom' ell'è, e sarà, finchè il mestiere infamissimo per essa significato non diventi pubblicamente nobile.

## C A N T O XXXIII.

### ARGOMENTO.

Dipartita di là di Beatrice con Dante, l'altra donna, Stazio e le sette Ninfe. Spiegazioni e ragioni di Bice a Dante. Arrivo al fiume Eunoè, bevuto del quale, trovasi Dante Puro e disposto a salire alle stelle.

5

Deus vénerunt gentes, alternando, Or tre or quattro, dolce salmodia Le donne incominciaro, lagrimando:

E Beatrice sospirosa e pia Quelle ascoltava sì fatta, che poco Più alla croce si cambiò Maria.

Ma poiche l'altre vergini dier loco A lei di dir, levata dritta in piè, Rispose, colorata come fuoco:

1-3. Alf. not. dolce salmodia, col vers. seg. — Ordina così: le donne lagrimando cominciarono dolce salmodia, ora le tre, ora le quattro alternando il canto del salmo: Deus venerunt gentes. L'aggiunto dolce a salmodia, significa che quel canto era tale, che partoriva insieme diletto e doglia. Le (tre) donne, figuranti le tre Virtù teologali; le quattro donne, le quattro cardinali. Alternando, cantando alternativamente, e a verso a verso quel salmo, ove David deplora la rovina del tempio di Gerusalemme, e però convenientemente adattato a quel disastro della chiesa.

4-6. Pia, fatta pietosa. Sì fatta, in atto e volto si per mestizia trasformato. Che poco più, ecc.; che Maria, a piè della croce, alla vista dell'agonizzante

suo divin Figlio, si trasformò poco più.

7-12. Alf. not. la prima terzina. — Dier loco a lei di dir, finito il canto. Colorata come fuoco, perchè

Modicum, et non videbitis me;
Et iterum: Sorelle mie dilette,
Modicum, et vos videbitis me.
Poi le si mise innanzi tutte e sette,
E dopo sè, solo accennando, mosse
Me e la Donna, e 'l savio che ristette.
Così sen giva, e non credo che fosse
Lo decimo suo passo in terra posto,
Quando con gli occhi gli occhi mi percosse;
E con tranquillo aspetto: Vien più tosto,
Mi disse, tanto che s'i' parlo teco,
Ad ascoltarmi tu sie ben disposto.
Sì com'i' fui, com'io doveva, seco,

avvampante di giusto zelo e sdegno. Nelle parole che seguitano Beatrice consola le sette donne, predicendo loro il prossimo risorgimento della chiesa, e il ritorno della pontificia sede nel luogo stabilito al successore del maggior Piero. Avvertasi che il Poeta adopera a ciò le parole stesse che Gesù Cristo disse a' suoi discepoli poco prima della sua morte, non tanto per riguardo del luogo e della persona che parla, quanto perche portan seco maggior fede e certezza. Ne altri si maravigli che Dante profetizzi il presto ritorno del vicario di Cristo alla sua Roma, che non può stare altrove; e quando non si giudicasse che per umana ragione, ha da esser pur così, perocchè se la forsa d'un principe lo chiami in casa sua, la gelosia degli altri lo tornerà tosto al luogo suo, e gl'Italiani, che pur sanno volere e potere quel che vogliono resoluto, si risolveranno in fine di rivolere la pertinenza loro.

14 e 15. Solo accennando, d'un cenno. Il savio

che, ecc. Stazio.

16-21. Si not. da Alf. — Così, colle sette donns innanzi; Dante, Matelda, e Stazio dietrole. Mi percosse, perchè lucenti com' ha detto. Vien più tosto, lo fa andar di coppia, come spiega nel vers. 22. Sie, for. poet. sii o sia.

22-24. Alf. not. il secondo e 'l terzo. — Com' io

| Canto Exxen.                                    | 52I     |
|-------------------------------------------------|---------|
| Dissemi: Frate, perchè non t'attenti            |         |
| A dimandare omai venendo meco?                  |         |
| Come a color, che treppo reverenti,             | 25      |
| Dinanzi a suo maggior parlando, seno,           |         |
| Che non traggon la voce viva a'denti,           |         |
| Avvenue a me, che senza 'ntero suono            |         |
| Incominciai: Madonna, mia bisogna               |         |
| Voi conoscete, e ciò ch'ad essa è buono.        | 30      |
| Ed ella a me: Da tema e da vergogna             |         |
| Voglio che tu omai ti disviluppe,               |         |
| Sì che non parli più com'uom che sogna.         | ,       |
| Sappi che 'l vaso che 'l serpente ruppe,        |         |
| Fu, e non è; ma chi n' ha colpa creda           | 35      |
| Che vendetta di Dio non teme suppe.             |         |
| doveva, essere, dietro al suo comando. Non t'as | ttenti. |

doveva, essere, dietro al suo comando. Non t'attenti, non t'arrischi, non ardisci. A dimandare, tuo desiderio o tuo bisogno.

25—30. Alf. not. sino a incominciai del quinto verso.

— Che non traggon la voce viva a'denti; nuova e
bella maniera degna della penna di chi ha già detto:

Che la voce si mosse, e pria si spense Che dagli organi suoi fosse dischiusa.

Mia bisogna, ciò di che abbisogno a soddisfazione del mio desiderio. È buono, è conveniente a contentario. 31-33. Alf. not. — Disviluppe, lic. poet. disviluppi. Nel secondo dell'Inferno, Virgilio gli ha detto:

Da questa tema acciocchè tu ti solve.

Com'uom che sogna. Il Petrarca: a guisa d'uom che

sogna.

34-36. Il vaso che 'l serpente ruppe. Torna ai vers. 130 e seg. del passato Canto. Pu, intendi quale lo fece Dio, cioè bello, maestoso e divino. E non è, più tale. Chi n'ha colpa; i rei di tanto eccesso si sono veduti nell'altro Canto. Non teme suppe. Suppe dal lat. supus, onde il franc. souple, pieghevole, ce-

Non sarà tutto tempo senza reda

L'aguglia che lasciò le penne al carro, Perchè divenne mostro e poscia preda; 40 Ch'io veggio certamente, e però 'l narro,

A darne tempo, già stelle propinque, Sicuro d'ogn' intoppo e d'ogni sbarro;

devole, soffice, s'usa dal Poeta in sentimento di blandimenti, lusinghe, parole, atti o fatti, lustre e soie, intese ad addolcir l'ira altrui, o ad ingannare, ricoprendo sotto quel velo la verità. Ecco il senso vero di questa frase, la quale ha fatto dar nelle girelle tutti quanti gli spositori di Dante; e conosco un amico il quale, per aver tanto riso, quando lesse la prima volta quelle tantafere, n'ha ancora le mascelle sgangherate.

37-39. L'aquila, che lasciò le penne al carro, figura, a giudicio del Poeta, l'impero rimaso senza degno erede o baiulo, dopo l'abbandono di Costantino. Vedi nel vi di questa Cantica, vers. 97 e seg., e Parad. xxvii, vers. 139 e seg. E nel Convito: sì che quasi dir si può dello imperadore, volendo il suo ufficio figurare con una immagine, ch'egli sia il cavalcatore dell'umana volontà, il qual cavallo come vada senza il cavalcatore per lo campo assai è manifesto, e massimamente nella misera Italia, che senza mezzo alcuno alla sua governazione è rimasa. — Perchè; per avervi l'aquila lasciate le penne, il carro divenne prima mostro, e poi preda, come gli è avvenuto più volte.

40-45. Ch'io veggio certamente; lo vede in Dio, dove tutte le immagini del passato, presente e futuro, impresse sono. Parad., xvii:

La contingenza, che fuor del quaderno Della vostra materia non si stende, Tutta è dipinta nel cospetto eterno.

A darne tempo, ecc. Ordina: ch' io veggio... stelle propinque (vicine) a darne (a darci un) tempo sicuro d'ogni intoppo e d'ogni sbarro (che nullo avverso contrasto nè ostacolo potrà arrestare) nel quale

Nel quale un cinquecento diece e cinque, Messo di Dio, anciderà la fuia, E quel gigante che con lei delinque. E forse che la mia narrazion buia, Qual Temi e Sfinge, men ti persuade,

45

(tempo), ecc. Lombardi scrive sicure, in luogo di sicuro, e dice che non si sa perche la Crusca abbia preferito di leggere sicuro. Ma, per Dio, chi non vede questo perchè, e vuol pur leggere Dante, merita di non vedere nè anche il muro che gli sta davanti, e di rompervisi la zucca. Un cinquecento diece e cinque. Beatrice profetizza, il suo dire è oscuro, e però servesi di forme pur tali, imitando S. Giovanni nell'Apocalisse, che col numero sexcenti sexaginta sex. accenna il nome dell'Antecristo. Adunque scrivi in cifre romane il numero che dice, ed hai DXV; trasponi, e fanne DVX, che vale Duce, e però imperatore. B questo duce, messo di Dio, inviato da Dio, anciderà la fuia (la puttana detta di sopra) e quel gigante che pecca con lei. Fuia, nel senso stesso che ha detto Virgilio nel x11 dell'Inferno: Non è ladron, nè io anima fuia, cioè nera o tinta di peccato.

Ora chi intende Dante per questo duce messo di Dio? Sono divisi i pareri, altri volendo che sia Arrigo VII imperadore, che mise Italia in grande aspettazione di sè; altri il Gran Cane della Scala, signor di Verona, del quale era Dante devotissimo. Ma riflettendo io dall'una parte, che la subita morte d'Arrigo tolse a Dante e a tutta Italia le belle speranze, e dall'altra a quello che nel 1 dell'Inferno, nel xx di questa Cantica, vers. 15, e massime nel xxviii del Paradiso, quando più non viveva l'imperatore Arrigo, dice Dante del suo glorioso benefattore, parmi che di

lui s'abbia a intendere, e non d'altri.

46-48. E forse che, e forse avviene che. Buia, scura, per sè, e per la forma del dire. Qual Temi e Sfinge, suppl. era. Gli oracoli di Temi, dea della Giustizia, furono famosi in Attica al tempo di Deucalione. Sfinge, mostro, parte donna e parte cane, serpente,

524 DEL PURGATORIO, Perch'a lor modo lo 'ntelletto attuia;

Ma tosto fien li fatti le Naiàde,

Che solveranno questo enigma forte, Senza danno di pecore e di biade.

Tu nota; e, si come da me son porte Queste parole, si le 'nsegna a' vivi Del viver ch'è un correre alla morte;

55 Ed aggi a mente, quando tu le scrivi, Di non celar qual hai vista la pianta, Ch'è or due volte dirubata quivi.

uccello e leone, con voce umana, mandato da Giunone presso a Tebe, per punir la famiglia di Cadmo, da lei mortalmente odiata, tenne le genti in continuo spavento, proponendo enigmi, e divorando chi non indovinava, finchè, spiegato da Edipo il celebre enigma dell'animale che passeggia il mattino su quattro piedi, a mezzodi su due, la sera su tre, il mostro si infranse il capo contra uno scoglio, e si spense. Men ti persuade; n'era persuaso Dante, perchè lo diceva Beatrice; ma non lo vedeva lo intelletto. A lor modo, al modo di loro, di Temi e Sfinge. Attuia. Non so onde Dante abbia tratto questo vocabolo, ma certo si è che vale quanto oscura, da oscurare.

49-51. Ma tosto li fatti (gli avvenimenti) sien (saranno) le Naiade. — Che, i quali fatti. Forte, disficile a capire. Per essersi le Naiadi arrogato il privilegio di Temi, di spiegar gli oracoli, la Dea si vendicò contro i Tebani, come dice Ovidio nel settimo

delle Metamorfosi:

. . . . . . . . Pecori, sibique Ruricolæ pavêre feram.

53 e 54. Alf. not. — Ch'è un correre alla morte. Altrove: Di quella vita ch'al termine vola.

55. Aggi, per abbi, è form. poet.

57. Duo rolte; la prima, quando l'aquila scese impetuosa, ruppe della scorza, e ferì il carro; la seconda, quando il gigante sciolse il mostro, e lo conQualunque ruba quella o quella schianta, Con bestemmia di fatto offende Dio, Che solo all'uso suo la creò santa.

60

65

Per morder quella, in pena e in disio Cinquemil'anni e più, l'anima prima

Bramò colui che 'l morso in sè punío.

Dorme lo 'ngegno tuo, se non istima

Per singular cagione essere eccelsa

Lei tanto, e si travolta nella cima.

E, se stati non fossero acqua d'Elsa

dusse via, sì che più non si vide. E il carro è parte

di lei, e sua sostanza.

58-60. Ruba... schianta; il primo di questi verbi riguarda l'azione propria di rubarla; il secondo, di farle sfregio per odiosità. Bestemmia, maledizione con male parole, o con mali fatti. All'uso suo, proprio, e però della sua chiesa. La creò santa, e perciò da

non toccarsi da sacrilega mano.

61-63. Ordina: l'anima prima (quella d'Adamo) per morder quella (per aver morso quella pianta, mangiandone il frutto) bramò in desio e in pena (in quella pena che dal desio non contentato è indivisibile), per cinque mila anni e più, colui che punl in sè il morso d'Adamo. Nei cinque mila e più anni comprende il Poeta gli anni che visse Adamo con quelli che stette nel limbo. Vedi Parad., xxvi, 118 e seg.

64-66. Alf. not. — Per singular cagione, a significare, per la difficoltà d'aggiugnervi, che non s'ha a toccare. Essere eccelsa, della sua altezza ha parlato, nel passato Canto, vers. 40 e seg., siccome di quello che intende del suo essere sì travolta nella cima.

67-69. Elsa, fiumicello di Toscana, le cui acque diconsi impietrire, vale a dire coprir di materia petrificantesi le cose immersevi. Dice che se i pensieri suoi vani non avessero fatto intorno alla mente sua ciò che intorno ai corpi immersi in essa fa l'acquad' Elsa; e se il piacere di quei vani pensieri non avesse operato nella mente sua quello che Piramo nella gelsa.

Li pensier vani intorno alla tua mente, E 'l piacer loro un Piramo alla gelsa,

70 Per tante circostanze solamente

La giustisia di Dio, nello 'nterdetto, Conosceresti all'alber moralmente.

Ma, perch'io veggio te nello 'ntelletto Fatto di pietra ed in peccato tinto,

75 Sì che t'abbaglia il lume del mio detto, Voglio anche, e se non scritto, almen dipinto, Che 'l te ne porti dentro a te per quello Che si reca 'l bordon di palma cinto.

(xxvn, 37 e seg.), ecc. L'uno e l'altro di questi concetti ci spiega dai seguenti versi 73 e 74. Il primo dalla parola veggio te nello 'ntelletto fatto di pietra; il secondo da in peccato tinto. I vani pensieri di Dante hanno indurato il suo intelletto; il piacer loro l'ha macchiato.

70-72. Tante, accenna qualità, non numero; e queste sono quelle che diconsi dal vers. 61 al 66, d'Adamo, del Redentore, dell'essere tant'alta e stravolta nella cima. Nello 'nterdetto, di Dio all'uomo di non toccar quella pianta. Moralmente, perchè quella proibizione è quella che tiene l'uomo al segno, cioè nell'ubbidienza.

73-75. Alf. not. — Si che t'abbaglia, ecc. Siccome chi ha mala luce abbagliato è più ch'occhio sano; così chi ha l'intelletto oscurato dall'errore, non può la luce della verità sostenere. Però chi ha male impa-

rato, se vuole imparar bene, ha doppia futica.

76-78. Ordina così: voglio anche che tu te ne porti dentro a te il mio detto, e, se non scritto ( se non puoi portarlo scritto, cioè chiaro e limpido nella mente) voglio che tu lo porti almeno dipinto ( vale a dire che te ne resti almeno l'ombra) per quello motivo che si reca il bordone cinto di palme di pellegrini; dei quali dice il Poeta nella Vita Nuova: chiamansi palmieri, in quanto vanno oltramare, laonde molte volte recano la palma.

| CARTO XXXIII.                          | <b>327</b> |
|----------------------------------------|------------|
| Ed io: Sì come cera da suggello,       | •          |
| Che la figura impressa non trasmuta,   | 80         |
| Segnato è or da voi lo mio cervello.   |            |
| Ma perchè tanto sovra mia veduta       |            |
| Vostra parola disiata vola,            |            |
| Che più la perde quanto più s'aiuta?   |            |
| Perchè conoschi, disse, quella scuola  | 85         |
| Ch'hai seguitata, e veggi sua dottrina |            |
| Come può seguitar la mia parola;       |            |
| E veggi vostra via dalla divina        |            |
|                                        |            |

79-81. Si not. da Alf. — Cera da suggello, cera soda ove si possono le immagini suggellare. Nel x: Come figura in cera si suggella.

82-84. Mia veduta, quella dell'intelletto, e però esso intelletto. S'aiuta, a raggiugnerla. Il gran Buo-

narroti :

.... Ma, se dell'alma leggiadria Debbo gioir, convien ch'ella discenda La dove aggiungo e dove sol m'appago.

85—87. Quella scuola ch'hai seguitata, e... sua dourina, ecc. Intende la propriamente appellata filosofia, e le cose che tratta, nelle quali s'entra colla chiave della ragione. E qui sarà ben ricordare quello che, giunti appena in capo della scala, disse Virgilio a Dante:

Ov' io per me più oltre non discerno;

e quello che, nel secondo del Paradiso, Beatrice a Dante:

Vedi che la ragione ha corte l'ali.

88-90. Alf. not. salvo che più alto festina. — E veggi, suppl. perchè. — Vostra via, la via per la quale procedono i mortali alla scienza, la qual via è

Distar cotanto, quanto si discorda 90 Da terra 'l ciel che più alto festina. Ond'io risposi lei: Non mi ricorda Ch'io stranïassi me giammai da voi, Nè honne coscienzia che rimorda:

E, se tu ricordar non te ne puoi, 95 Sorridendo rispose, or ti rammenta Sì come di Leteo beesti ancói;

E, se dal fummo fuoco s'argomenta, Cotesta obblivion chiaro conchiude Colpa nella tua voglia altrove attenta.

Le mie parole, quanto converrassi Quelle scovrire alla tua vista rude.

corta assai, mentre la divina è infinita. Si discorda, e però s'allontana. — Il ciel che, ecc., quello che più dei sottoposti cieli, perchè dal centro più remoto, per conseguenza festina, accelera più di loro il suo

girare, è il primo mobile.

91—93. Si not. da Alf. — Ch' io straniassi me. Straniarsi da uno, quasi farglisi stranio, alieno, e però allontanarsene. E questo essersi Dante allontanato da Beatrice, gli è già stato da lei rimproverato, e l'ha confessato egli stesso; e puossi pigliare il letterale e l'allegorico sentimento egualmente. Honne, ne ho.

96. Di Leteo, suppl. le acque. - Ancoi, s' è spie-

gato altrove.

97—99. Alf. lo not. — E se, cioè e se è vero che. Siccome il fumo è segno di fuoco, così l'obblivione del male fatto; e poiche s'è bevuto di Lete, che il solo male fa dimenticare, segno è che Dante è reo d'aver rivolto l'animo ad altri oggetti fuori di Beatrice.

parole. — Alla tua vista rude, alla rozza vista del

tuo ințelletto.

103-106. Dice ch'era già mezzodi; ma lo dice a

E più corrusco, e con più lenti passi, Teneva 'l sole il cerchio di merigge, Che qua e là come gli aspetti fassi, Quando s'affisser, sì come s'affigge

205

modo suo, cioè mischiando utile dulci; la scienza col diletto; ed ecco come. Più cerrusco, più scintillante, come pare a mezzodì per venire il suo raggio diretto. Con più lenti passi; più lento ci pare a mezzodì il sole per cagione della gran distanza del più alto punto del meridiano all'orizzonte. E per questa ragione, se lo vedi poco dopo levato, e quando sta per andar sotto, ti par che monti in su camminando forte, e cali giù con impeto. E lo stesso ripete nel xxiii del Paradiso, argomento infallibile che si compiacque il Poeta di questo concetto:

Così la Donna mia si stava eretta Ed attenta, rivolta inver la plaga Sotto la quale il sol mostra men fretta.

Il cerchio di merigge, il meridiano. Che qua e là, ecc. Ordina: che si fa qua e là come i diversi aspetti; perciocche ogni luogo ha il suo meridiano. Adunque

egli varia secondo le viste.

Quando le sette donne (giunte al fine d'un'ombra smorta in modo tale, quale è l'ombra che l'Alpe porta sovra i suoi freddi rivi, scorrenti sotto foglie verdi e rami nigri) s'affissero sì, come chi va dinanzi a schiera per iscorta s'affigge, se trova novitate in sue vestigge. — Al fine d'un'ombra, ecc., dove finisce l'ombra, quella della foresta. Smorta, non vuol dire oscura, come spiega Lombardi, perche non è tale; ma sì quale ognuno può aver veduto l'ombra cadente da folti alberi che fan riparo al sole; e però aggiunge giudiziosamente il Poeta qual sotto foglie verdi, ecc. E nota bene questi due accidenti sotto foglie verdi, e sotto rami nigri, cioè di color bruno che pigliano per annosità gli alberi dell'Alpe. S'affisero, si fermarono; ma sicome questo loro fermarsi

Dante, vol. 11.

Chi va dinanzi a schiera per iscorta, Se truova novitate in suo vestigge,

Le sette donne al fin d'un'ombra smorta,

210 Qual sotto foglie verdi e rami nigri Sovra suoi freddi rivi l'Alpe porta.

Dinanzi ad esse Eufrates e Tigri

Veder mi parve uscir d'una fontana, E quasi amici dipartirsi pigri.

Che acqua è questa che qui si dispiega
Da un principio, e sè da sè lontana?

Per cotal prego detto mi fu: Prega
Matelda che 'l ti dica; e qui rispose,

120 Come fa chi da colpa si dislega,

non su senza qualche sorpresa di Dante, però dice come s'assigge, ecc. Novitate, cosa nuova; gente o altro indizio. Vestigge, trasmutamento poetico, per vestigie.

112—114. Si not. da Alf. — Eufrate e Tigri, secondo la Scrittura, nascono d'un fonte; e così Boezio: Tigris et Euphrates uno se fonte resolvant. E sono l'uno e l'altro fiumi dell'Asia. E quasi amici, ecc., a dimostrare, per questo sentimento che attribuisce loro di separarsi con pena, il loro scorrer lento lento. E ci ricorda quello del v dell' Inferno:

Per aver pace co' seguaci sui.

135. Parla Dante a Beatrice, cui chiama luce dell'umana gente, perch'ella è lume tra 'l vero e lo 'ntelletto: Purg. vi. E dicela gloria dell'umana gente, perch'ell' è la donna di virtù, sola per cui

L'umana spezie eccede ogni contento
Da quel ciel ch' ha minor li cerchi sui. Inf. 11

117. Da un, suppl. medesimo. — Sè da sè lontana, dividendosi in due rami, che fanno Lete e Eunoè. La bella Donna: Questo e altre cose Dette li son per me; e son sicura Che l'acqua di Leteo non gliel nascose.

E Beatrice: Forse maggior cura, Che spesse volte la memoria priva, 125 Fatto ha la mente sua negli occhi oscura.

Ma vedi Eunoè che là deriva:

Menalo ad esso, e, come tu se'usa, La tramortita sua virtù ravviva.

prima veduta dal Poeta, xxxi, 92 e seg., tutta sfavillante nel fuoco d'amore. Come fa chi, ecc., come persona che si scioglie da colpa ingiustamente imputatale.

Matelda nel xxviii, e poi. E son sicura che, ecc., perchè l'acqua del Lete la sola memoria del male cancella.

124-126. Alf. not. — È naturalissimo che avesse Dante tutta l'anima talmente assorta in Beatrice, che in sì fatta preoccupazione le altre cose gli fossero uscite di mente; perocche dice in principio del passato Canto:

Tanto eran gli occhi miei fissi ed attenti A disbramarsi la decenne sete, Che gli altri sensi m'eran tutti spenti.

Che la memoria priva..., che scema, e anche toglie la memoria. Fatto ha... oscura, ha oscurato il lume della mente sua.

128 e 129. Alf. nota il secondo. — Usa, usata di fare; onde si ricava esser ufficio di Matelda di guidar le anime purificate a ber di quei due fiumi. Tramortita, per esser quasi spenta (inoperosa, smarrita) e però dice rappiva, il che avviene bevendo dell' Eunoè, la cui virtù si è di rendere la memoria d'ogni ben fatto, quando quella del male è già spenta.

532

DEL PURGATORIO,

130Com'anima gentil che non fa scusa, Ma fa sua voglia della voglia altrui, Tosto com'è per segno fuor dischiusa;

Così, poi che da essà preso fui,

La bella Donna mossesi, e a Stazio

135 Donnescamente disse: Vien con lui.

S'io avessi, lettor, più lungo spazio Da scrivere, io pur cantere' 'n parte Lo dolce ber che mai non m'avria sazio;

Ma perchè piene son tutte le carte 140 Ordite a questa Cantica seconda,

130—132. Sono not. da Alf. — Anima gentil. In un sonetto che leggesi nella Vita Nuova dice: Amore e cor gentil sono una cosa. — Per segno, per atti, per parole. Poichè da essa preso fui:

E poiche la sua mano alla mia pose. Inf. III.

Mossesi, con leggiadria e grazia, come la voce suona.

Donnescamente, con atto e maniera di donna; ma di

donna tutta gentilezza, tutta grazia e nobiltà.

136-141. Alf. not. 138 e 141. - S' io avessi più lungo spazio da scrivere. Qui mi viene in acconcio di far avvertire che, prima di cominciare l'immenso suo lavoro, l'ingegno del Poeta nostro concepito aveva, e geometricamente fissato il tutto insieme e le parti, sicchè non v'era più mezzo di porre nè di levare un iota. In parte, certo non vuol dire in disparte, spartatamente, in altro canto, come crede e dice Lombardi, ma per quanto possibile è all'ingegno e sermon nostro ritrarre la dolcezza di quell'acqua, che mai non l'avrebbe saziato, nel che lascia travedere che non v' è lingua nè penna che v'aggiunga. E sappia per ancora il Lombardi che la particella pur della frase io pur canterei 'n parte dimostra chiaro quello che dico, essendo il valore e sentimento suo lo stesso che malgrado l'impossibilità d'aggiungervi col parlare. Avria, for. poet. avrebbe. - Sazio, saziato. Il fren dell'arte, le giuste proporzioni delle parti col tutto.

Non mi lascia più ir lo fren dell'arte. Ió ritornai dalla santissim'onda,
Rifatto sì, come piante novelle
Rinnovellate di novella fronda,
Puro e disposto a salire alle stelle.

145

142—145. Sono not. da Alf. — Novelle, giovinette. Di novelle fronde, onde ogni loro pompa e vaghezza, come l'anima umana dal ritorno a quella purezza che usci di mano al Creatore.

FINE DELLA SECONDA CANTICA E DEL SECONDO VOLUME.

## PUBBLICATO IL GIORNO XIV NOVEMBRE M. DCCC. XXIX.

Se ne sono tirate cinquanta copie in carta velina bianca.

|   | • |       | ٠ |  |
|---|---|-------|---|--|
|   |   |       |   |  |
|   |   |       | 7 |  |
| • |   |       |   |  |
|   |   |       |   |  |
|   |   | •     | • |  |
|   |   |       |   |  |
| • | · |       |   |  |
|   |   | •     |   |  |
|   |   | ` ` ` |   |  |
|   |   |       |   |  |
|   |   |       |   |  |



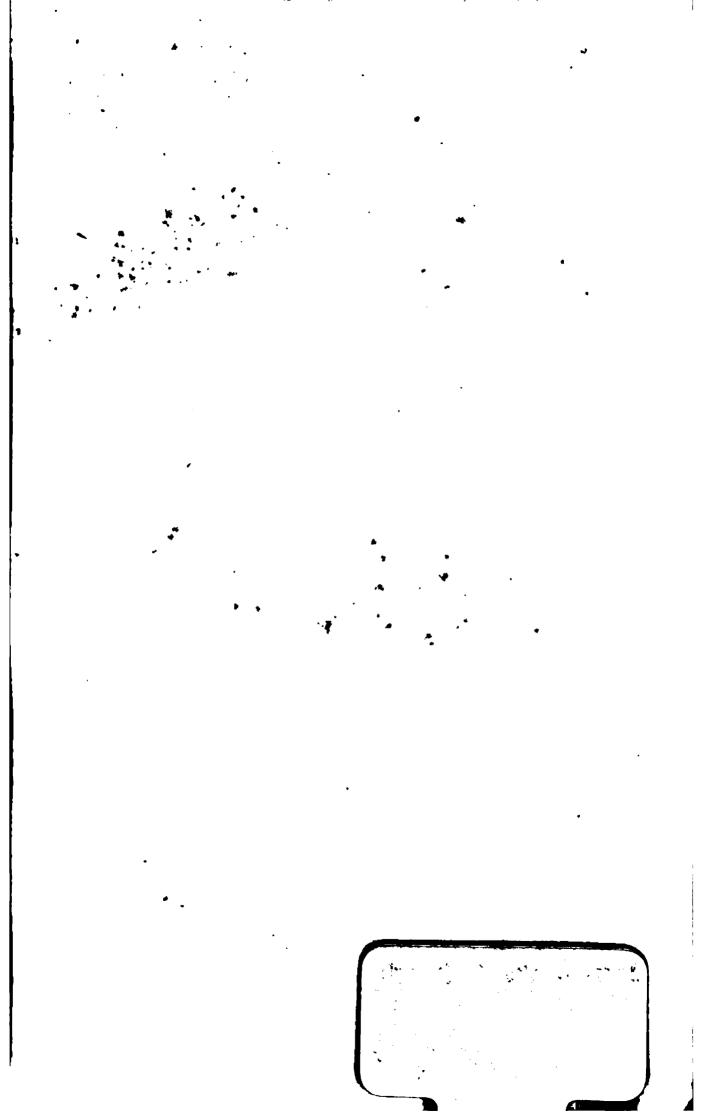